STORIA DELLA CATTEDRA DI **AVELLINO E DE'** SUOI PASTORI CON BREVI



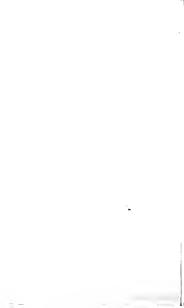

# STORIA

DELLA

# CATTEDRA DI AVELLINO

E DE'SUOI PASTORI

CON EREVI NOTIZIE DE METROPOLITANI DELLA CRIESA DI REVEVENTO

DALLA SERIE CHONOLOGICA DE VESCOVI DI PRIGERTO E DA UNA ESATTA DISCRIZIONE DE LUGGIE CONE DI PRESENTE VIRRE COMPOSTA LA PAIRA

OPERA

DEL CAVALIERE

GIUSEPPE ZIGARELLI

VOLUME II.

IN NAPOLI

Vico del Pide, m.º



# STORIA

## CATTEDRA DI AVELLINO

E DE' SUOI PASTORI

3.2,167

# STORIA

DELTA

# CATTEDRA DI AVELLINO

E DE'SHOL PASTORI

CON BREVI NOTIZIE DEMIETRUPOLITANI DELLA CHIESA DI BENEVENTO

SHADITA

PALLA MERIT CHONCLOGICA DE VESCOVE DE PRIMENTO E DA UNA

ERATIA DESCRICIONE DE LUGGRI CADE DI PRESENTE VIENE COMPOSTA LA PRIMA OPPERA

DEL CAY GUISEPPE ZIGARELLI

CONSTRUCTION THAN A CONTROL NO. THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

VOLUME II.



IN NAPOLI
DALLA STAMPERIA DEL VAGLIO
1886

Laudemus virus gloriosos, et parentes nestros in generatione sus . . . . Cum aemine corum permanent bona, hacreditas saneta nepotes corum . . . . nomem corum virut in generationem et generationem.

Ecclesiast. cop. XLIV. v. 1. 11. et 14.

### STORIA

### DELLA CATTEDRA DI AVELLINO

E DE SUOI PASTORI

CON ERRYI NOTIZIS DE METROPOLITANI DELLA CRIESA. DI REXENTO

XLVII. BARTOLOMMEO II GIUSTINIANI - ADRO 1626.

Solo, isola oltre di ogni altra bollissima fra lei Jonie, fu la terra natale di Bartholmone Givistinolome oli Givistino, unomo doltissimo, il quale venne a luee nel 15 norenatore 1583. I sono parcufi furnoo Giovanni Agostino e Diana Giustiniani patrinii genovesi, signori della solsas Solo, quando Genova era in fore di fama per potenza maritima, e discendevano costoro da armi, per dignità chiesastiche, e per altissimi alfitti civili (1), per dignità chiesastiche, e per altissimi alfitti civili (1).

(1) Tra questi meritano speciale ricorduna un Ornaio Giusiliniami gran posituratere, bibliotecario e cardande as. Cilesa, un francisco posituratere, bibliotecario e cardande as. Cilesa, un francisco del dell'ordine de Perceloriori, una vicepociettere, prostatura diale congregazione di Valla Combresa, a munto di Pao V presso Filippo Gartinini sopramomento Lo homopo, como del gameria giunoren de la Villa Combresa, del Villa Combresa, e de restatutario associativa del Villa Combresa, e la Combresa del Villa Combresa, del Villa Combresa, e la restatutario del Villa Combresa, del Vill

-

Vol. II.

Orbo di padre fin dalla tenera età, veniva dall'accorta madre affidato alle scuole de Gesuiti colà stabilite dal pontefice Clemente VIII, E, benchè pel prooto suo ingegno ne traesse non mediocre profitto, pure la stessa madre pensò di mandarlo ancor giovacetto in Messina, per quivi continuare con più calore i suoi studii nelle medesime scuole. Il che fece sino al 1600, quando, chiamato in Roma dal cardinal Benedetto Giustiniani per rimanervi con altri giovani del suo illustre casato, passò nel seminario e collegio romaco, ove attese alle umane lettere, e di poi nella Sapienza, per apparare singolarmente il dritto si canonico e si civile, leggendo anche con infinito applauso parecchi suoi poetici componimenti nella lanto rinomata accademia degli Umoristi. Disciplinato intanto nell'una e nell'altra legge, e presa qualche pratica ne' tribunali di Roma, fu dal medesimo cardinal Giustiniani inviato in Corsica per vicario generale di Giulio Giustiniani veseovo di Ajaccio e compagno negli studii di Paolo V nelle senote di Perugia, perchè a questa maniera si facesse largo nelle dignità ecclesiastiche, e fosse ajulo a quel vescovo nelle gravi discordic con gli uffiziali della Repubblica genovese. Non guari dopo da Decio Giustiniani dell'ordine de' Predicatori vescovo di Aleria venoe scelto a vicario generale, e fu in questo uffizio che mantenne in quella egria vescovile fra le altre cose il dritto di conoscere delle cause del foro misto, e difese inoanzi alia Rota Romana in danoo del cardinal Ottavio Belmosto l'unione di taluni benefizii semplioi

Pederigo III nel 1372 la custellania della città di Mineo con l'amministrazione civile e criminale, e dolla regina Maria nel 1383 fu clatto razionale della Regin Camera. fatta a premura del vescovo Alessandro Sauli a quella mensa capitolare, per la erezione di alcuni canonicati.

A vendo monsignor Giustiniani per molti appi con grande sua laude esercitato l'ufficio di vicario geperale, e specialmente nella metropolitana di Mi-Iano, allor governata dal cardioal Federigo Borromeo cugino e successore di s. Carlo nella cattedra medesima, venne egli, per la rinunzia del predetto monsigoor Cioquino, da Urbano VIII creato vescovo di Avellino nel q febbrajo 1626. Noo si tosto fu egli consacrato vescovo, che recavasi nella sua sedia, ov'era accolto con grandi applausi non solo dagli Avellinesi, ma dagli stessi diocesani, e ciò a cagione del suo illustre legnaggio, non che della pratica nello ecclesiastico governo, e della fama che lo precedea. Le quali particolarità molto ben praticate da prelati Giustiniani, segnatamente nel nostro regoo, a tutti davano speraoza di ottonere un felicissimo governo (1).

Di vero sua principal cura fu di proseguire e mandare a termine le liti di già cominciate da varii de' suoi predecessori, ed altre introdurne, tra lo quali segoatamente quella contro i pp. Verginiani per materie giurisdizionali, e l'altra per ricu-

(I) Tripribil di questo cesso che abbimos senti ni regno, temerimo fra Tomoco dall' ordice de Precistori , fisto di G. Piv Vercoro di Strongoli nel 1568; Boldwarre dallo sveno pontello sveno di Vessos e di Terzi e, Aggio de Grezzio XIII nel 1578 vecco di Bostino; Viacempo da Cemente VIII nel 1578 vecco di Robino; Viacempo da Cemente VIII nel 1578 vecco di Grante Derrusto di Robis y cell 1507 vecco di Angoli ve di Colori di Contrato di Angoli ve di Colori con contrato de Pretico di Colori, con pura fina Antonio dello atrono ordine de Preticoli, che, prima di titti i mentivoli, i da Pie IV vesuoto di rescondo di Ultrari nel 1564, e di intervane coi libido di rivirescono di Nilas nel concoli di Terzio , come deposi dati di la livi oltrogritti.



perare de'dritti della sua mensa; e fra le alire fuvvi quella delle decime dovute dalla Università di Grottaminarda che dar dovea ad Avellino, la quale egli condusse a lieto fine nel 1638 coll'assistenza di Camillo Mascabruno patrizio beneventano e sommo avvocato concistoriale; e fu in questa occasione che, traendo seco anche quelle di Mirabella e Fontanarosa, dava alla mensa l'utile di oltre ducati 400. Istrui il popolo colta voce e coll'esempio; satollo i poveri, poniamo che le sue entrate tennissime fossero da Urbano papa VIII gravate di annue pensioni e al suo predecessore, e a'due cardinali Fabrizio Veralli e Giovan Battista Lenni, Migliorò il seminario, corredandolo di novelli professori , tra cui Agnello Pascale di Monteforte, nomo non meno crudito, che ameno; Angelo Ruggiero di Aiello, uno de migliori poeti latini di quel tempo : ed il nostro esimio concittadino Domenico Nuzzetti, già segretario di monsignor Marulli arcivescovo di Manfredonia, e di altri insigni prelati-Nel 1629 e 1633, coll'intervento ancora di monzignor Tommaso Caracciolo Rossi arcivescovo di Taranto, come altrove notammo, non che di altri il-Iustri porsonaggi, verificò la esistenza di novelli corpi di martiri nel succorpo della collegiale chiesa di Atripalda, oltre a quelli gia ritrovati dal vicario generale De Canditiis nel 1588. Per la riforma del clero non lasciò di convocare parecchi sinodi, tra cui quelli del 1639 in Aveilino, e 1644 e A5 in Frigento, e quest'ultimi per mezzo del suo special delegato e canonico avellinese Giuseppe d'Arminio, come dagli atti che tuttora si conservano in curia; tra' quali il sinodo del 1647, anno as sai terribile e memorando per la detta città di Avellino pel fimoso seccheggio datori nel 19 dicembre da Paolo di Nagoli cappoppo di S. Seretino, coll'estermino singulamente del palagio e giardino del principe, che era uno de più superbi e deliziosi del regno (1), ma senza danoo del vessoro, per l'alissima interpilezza da la imoderatin tali riaccontro. A provvedere sempre più al divin culto da aumentare nacora lo splendore da propria cattedrale no accrebbe nel 1649 il numero de canonti (2), dal cui esempio eccitiat già l'Airi-

(1) Camillo Caracciolo Resi, valoreco geocraio de tempi unaj, siegostamento nelle guerre di Fandra, succedato al padre Marino I nell 1391 ridanse in contrada appellata Beleeders in detto glardino, con magnifico parco di force o vegitiasme fosiane; del quale glardino trovitaco parola nos solo oppoli l'artitori, ma nel Padrichelli I. Resono ni Navota in pudarezziva. Nell suo ingresse, leggeval la seguenta instributo.

#### MULCENDO PER PACIS BLANDITIAS MARTE EXERCENTAQUE, PER LUDRICA MARTIS PACE NATURAS ABTISUES AD IBBLICANDUM CREZAMINA IN AMPLISSING BIC VIRDABILI TERATRO SHIL SUSQUE INDICENSIONE EL ANTANIS PARATU MARTIS DELICIEN PACES PALATURIA CAMILLIS DELICIEN PACES PALATURIA.

(2) Giova ricordare che il capitolo di Avellino, sia fialla sua origine, costituivasi di soli sei canonici, comprese le dignita; in processo, come accennammo, ginnse a undici; mà, una essendo tale namero sufficiente al servigio corate ed ai culto decoroso de delta cultedrale, pensossi al modo come accrescerto. Nel riferito sono quindt 1619, a consiglio del sno ben degno cugmo abate Michele Ginstinisni in quel tempo primicerio minore, pensh bene il prelato, di eni ragioniamo, venirne col fatto all'anmento: e, uon potendo fondare i canonicati con in stabilimento delle rispettive probeside sull'antica massa capitolare, propose agh Avellmesi di pot rue crear de mayi col padronalo, anando pero li formissera di pi chende. I primi che si valsero di tale suggerimento, si futono i fratcili della congrega di A. G. P., i quali n'elemero fre di padronalo della congrega medesana, Tale londazione invitò altri cittadini ad istituire invelli canonicali . e di già i pu e nobili germani arcidiacono Simone e dullor Francesco Imbimbo fendatori ancora del conservatorio della Immacolafa Concernone, di cui algrave terremo parala, uel 23 inglio dello steipaldesi ne eressero due nella loro collegiata; oltre a ciò forniva egli di sagristia la cattedrale, vi ergea

so anno 1649 os subfiliciono un altro, al quale gli amministración dels capitals dels Segramotis o megationes o originato, e per boto opera sucrea un ession al 22 del esquariel delembre; il quale boto opera sucrea un ession al 22 del esquariel delembre; il quale substitución del conservación del procedir es quebe. La contravegan di alta estimación como del bemenente nonexpor d'unidaria, volta lo cital di avalidad estrucción del conservación del

NINIL THE SOLLECTAT MENTEN, GENEROSE MEGRAEL, OCEAN DESIGNANT CELTOR SOLLECTIONS HISTORY PLANET CHOUGH THE SOLLECTION HISTORY FOLLECT, INSTRUCT PIPETAR SARCEA, CALLSCIT AMOR. PRASSIG, AVILLEN PHIMDS ACTIVED WHISTORY TE, AOVIT, INCIDIC CONVEYER, TRYON DEVELOPMENT, PAYREN PAUL OR DESETT OF COARD A LATHEDRA, AUCURED MESSEL, TORTON AND AUCURED MESSEL, TORTON AND, MAGIS.

Tornando alla fondazione dei sei novelli cauculcati, alimiamo utili casa agricumore, che dell'additata enoca del 1649 al 1701, non vene furuno altri; ma nel 12 settembre di quest'auco, come a suo luogo faremo rilevare, la congrega sotto il titolo del Pio Monte de morti, a premura precipuamente dell'orcidiocono Amoretti, altri tre no venos a stabilire. A'21 dello stesso mese, altro fu aggiunto dal capitolo nella medesima forma, leggi, preeminenze e prerogative de precedenti. Nel 3 settembre del seguente anno la congrega del 18. Sogramento ne fondo ed aggrego altro, che nello stessu modo venne ammesso dal camtolo: altro istituito nel 18 merzo 1716 della prefata caugreca di A. G. P.; altro da quella del Pio Monte de morti agli 11 aprile 1710 . e due sitri finalmente da Baffacie Labruus . col suo lestamento del 3 connejo 1849 per notar Modestino de Feo. di Avellino : ed I primi ad esser tuvestiti del beneficio si furono il socerdote Antonio Banucci, ed il chierico Giuseppe Testa nel 13 giuzno 1851 da monsiguar vescovo fra Giuseppe Maria Mauiscalco d'Alessandria in Sicilia, già Ministro generale di tutto l'ordine dei minori francescani, Tutti questi canonicati ascendono al numero di 17, al quale muti i promi 11 lansi quello di 28. Gli 11 sono detti de corpore peri liè di libera collizione; ed i rimmenti de adjumento per essere di di itto pidrimito loicale come accomammo , e senza che abbigno nuceti alcuna parte o voto negli atti del capitolo.

due grandi marmorce pile di acqua benedetta, che scorgoasi all'ingresso del duomo, accomodandovi pure il pavimento, e restaurava l'episcopio, che avea trovato quasi inabitabile, e con ciò anche una estraordinaria macchina di fabbrica che era una loggia accosto al campanile, e minacciante ruina taato alla descritta sacristia, quanto all'au la capitolare; rifacendo in fine dalle fondamenta altro palagio esistente in un'antica villa dolla measa, e che posta appo l'abbattuta porta di Napoli serba ancor oggi il nome della Starza: il che si ricava da un attestato salenaemente rilasciato dai canonici di Avellino allo stesso vescovo per presentatlo alla s. Congregazione nel 1630, e che noi, a confermare sempreppiù i fatti esposti, crediamo debito della storia riferire.

E di più facciamo fede che nell'arrivo che » fece in detta Città, fe' molti abbellimenti neces-

sariissimi in detta Cattedrale, come in far fare a una Sacrestia, duo fonti di grossa spesa, accomodare il pavimento, ed anco il suo proprio

> Palazzo, quale era quasi inabitabile, con avere p risarcita una macchina grande di fabbrica, che

p cra una loggia attaccata al Companile, quale minacciava evidente raina sopra la Sacrestia, e

» luogo Capitolare, ed aaco rifatto a fundamen-> tis altro Palazzo, quale sta in una Starza di

n detta mensa (1), n Né questi furono i pregi solamente elle ornarono

(1) L'allestato in carola trovesi registrato nella vita di questo. vestavo, pubblicata dall'abato Mubele Giustimani, come diremo, a sollowritto du Naccola Antonia Baccardo arcaliacono, Giulio Cesara d'Offic ni arciprete , Simone Imbimbo primicerio maggiare , Cantin Stivestrella primierro minore . Giovan Loronzo Pelosi . Schust tana Spadofora, Macurto Jondoli, Giuseppe e Francesco d'Arminto camonici.

monsignor Giustiniani nel suo episcopal ministero. perciecchè ebbe a gran cura scegliere a vicarii generali uomini reputatissimi, quali si furono l'arcidiacono Simone Imbimbo, Laudisio Amatucci di S. Potsto , Giovanni Graffoli patrizio senese, Pietro Saurini di Orsara , Giovanni Angiolo Bonanno di Ajello, il primicerio Fabrizio Gavotti. Nella coltazione de' benefizii non ebbe gli uguali, dappoichè de'molti provvisti gli recaron sommo onore. Tra questi un Marco Greco primicerio della cattedrale di Frigento, un Fabio Ciampo canonico della stessa, avvocato fiscale appo la nunziatura di Napoli . il detto Gavotti coi canonici della medesima chiesa avellinesc Giuseppe de Vivo, Giulio Cesare Cesa, Orazio Facciolato, Vincenzo Silvestrello, Antonio Galasso, Berardino e Francesco Jandoli, non che l'arciprete della mentovata cattedrale di Frigento Fabio Cretese, il quale, oltre di avere colà formato un novello episcopio, vi abbelli notabilmente la cattedrale. È qui non è da omettersi che, dato fine con grandissimo frutto ad una missione in Avellino, il p. Francescantonio Payone della Compagnia di Gesù, nomo per quanto dotto altrettanto pio, come dalle moltiplici opere da lai date in luce, permise il Giustiniani che questi introducesse nella città una congregazione di ecclesiastici. nella quale intervenendo egli con tutta assiduità insieme ai zelantissimi sacerdoti Marcantonio Pelosi. Bartolommeo Capozzi e Tiberio Cesa, il elero non poco perfezionavasi nella istruzione, e quindi buoni e laboriosi operai sortivano per la mistica vigna.

Anche le scienze e le lettere per monsignor Giustiniani oltennero fra noi un lustro maggiore. In effetti non lasciava egli d'intervenire nelle accademie de 'Doglina' di Arellino e degli Inventi di Attipalda, colando havreggiato da maganaimi nostri prioripi Marino e Francesco, e con loro ed latisimiti letterati seppe manotener sompre viva la fiaccola del aspere. Nella prima accademia cibbe a consocii non salo l'amico e meccante del Tasso, Giovan Battista Manso marchese di Vilta e signore di Panca e di Bisaccia, ma similmente il conte Majolino Bisaccioni autore della storia delle Guerre civiti di Napoli, il conte Giovan Battista Batila satore di varie prose e poesie ed indimo familiare di Ferdinando Gonzaga deca di Mantova, il marchese motalbano, Scipione Magaucervo barone di Candda (1), Mario Schipani, Mario di Marino Galasso

(1) Nella chiesa degli ex agostiniani di tal comune tra le diversa tombe mirasi quella di Filippo Filangieri signore della terra medesima, morto nel 15 febbrajo 1372, come da questa modesta incrizione:

### FHÄLIPPO FILANGERIO BARONIAE CANDIDAE DOMING A. D. RECCLXXII DIE XV FEBRUARII.

Vedesi altra di Marco Magnacerro morto nel 30 luglio 1000, apportanento illa steasa fanigivi del comissioni barros Edipione, il quale, ascritto illa poblissuma religione del Chierici Regoleri, di-venne pol ascrossore di moneligione Borutto, alla caltelarizie di Livecra, 221 maggio 1903. Eccono la merzione più corretta di quella increttata dall'itabelli, colla aerie de vescori dell'indicata seder.

#### HIC PALLAS CURA ALTA GREGIS DE CARNE TRIUMPHUM RELIGIO AC PINTAS REU TUMBLATA LACENT. URNAM SACRATI CISARIS VANSARE VIATOR

AN OUR ACCOUNTS FROTEN HE FORESTER THE PRINCIPLE STATE OF THE PRINCI

tanto caro al Gran Duca di Toscana, ed il escleire agronomo e poeta Pietro Severino. Nell'altra un Filippo Ciccone, un Giovaa Vincenzo Angioini, un Donato Antonio Maneote, ed un fra Reginaldo Sgambati dell'ordine de Predictori, insigne oratoro ed allora lettore di teologia in quel soppresso coavento dell'ordine medesimo (1).

Roadimeno questo illustro vescoro, che con sollocitodine da pastore governo la sua chiessa al dela parte materiale, come nella spirituale, e vigorosamente ne difendova i dritti obbe a patire delle ingiuste persecuzioni, e di lui fa tra gli altri contemporanei menzione Ambrogio Forzia chierico regolare; lequali per altro taevano origine dal fendatarii delle due diocesi di Avellino e di Frigento, come testimonia il Giustiniani sirittore della sua vita, e lo stesso Ugluelli (3) quando di lui disse al proposito: Citrumpue et Ecclesiatstemu libertatem ita colui i,

### HUM HOC OBSECT! MURUS IN TANTI VIRI MEMORIA POSUE-AIN O TO MARCUS ABIIT HIBITURUS ARIVIT MAGNUS AO ARTHEREAS CERVIUS 1711 AQUAS.

Iu fine vuolsi che la chiesa in parola fosse precedentemente apparlenuta cot convento ai pp. Basiliani , leggendosi sulla medesima questi versi:

### CANDIDA CUR PROENIX INGNIA YORAT AUREA MONTES SULA NOVANDA CAPUT CUNUTA ELEMENTA PERU

(1) Chi volesso più difune notario intorno si surriferiti dos marcini instituta leitarrii, seggi in distro Deconso rivosa o currico NYTONO AL COMPANO, AL CONTROLA DE DECADINANZO DALL'ATRADANA DEL CONTROLA CATA O ANALIZA CANDANA DEL CATA DEL CATA O ANALIZA CANDANA DEL CATA DEL CANDA DEL C

(2) Vol. VIII, pag. 204.

ut pro ea servanda, virorum potentium procellas, persecutiones, et aliquando exilium infracto animo sustinuerit, ac victor tandem jura Ecclesias suas sanctas servaverit. Queste persecuzioni ebbero a durare per qualche tempo, e dierono occasione alla Congregazione de Vescovi e Regolari di disporre una visita apostolica, delegando a quest'atto Andrea Perbenedetti vescovo di Venosa, il quale in cotal faccenda, o da nom prevenuto ne giudizii, o da poca prudenza, o perchè dal Giustiniani venne dichiarato come sospetto, certa cosa è che favoreggiò le parti inimiche, e determinava Roma a governare per qualche tempo la diocesi di Avellino e Frigento da un vicario apostolico, che fu appunto Giovan Battista Villani dottore nell'una e nell'altra legge, protonotario apostolico, e canonico della metropolitana di Salerno, Quanto alla visita e vicariato apostolico è da notare che la prima accadde verso l'anno 1630, trovandosi da noi in tal epoca, e propriamente nel mese di novembre, confermati dal Perbenedetti colla qualità di visitatore gli Statuti del reverendo collegio di S. Maria mag-GIORE DELLA TERRA DI MIRABELLA, ed essi ancora da monsignor Procaccini nel 18 giugno 1715, come dagli atti di curia, e finalmente approvati dall'augusto monarca Ferdinando IV nel 7 aprile 1790 (1);

<sup>(1)</sup> Delto colleção à composto di 11 individu), elect un arriperte currito, due primierei magajere eminore, ed otto canadei; oltre a est sopranumerarii con insegan e stablo diverso nel coru. Il por una chiese sotto il titolo di a. Marca Maggiora, di origine anticlinisma, più votte revisata a cansa del'iremosti, specialmente di quedit ed è gonzo 1688, settembre 1091, it à nerro 1702, con el consegue del consegue

e l'altro senza dubbio del 1632, cioè nell'anno sesto del vescovado del Giustiniani, vedendosi un sinodo di questo tempo, ed il solo convecato nel 3 giugno dal Villani col carattere di vicario apostolico, anche perchè due anni dopo mociva nella sua sede di Venosa Perbendelli dapprima dellegato.

Costretto così, e per sola altrui nequizia, il Giustiniani a tollerare tanto il visitatore quanto il vicario apostolico, rimase durante la visita in Gacta, pas-

to d'i marco, dictro del quisé à il coro, ho otos datsi alser des balsantete primeta di marco, e en lais nistiro della chiesa bapato il fonte batterinale lo in happotta cappella, che nel overna proposta il fonte batterinale lo in happotta cappella, che nel overna considerata del considerata del miglia della medi, e ricotta in italo assi decerte, colla quale fa collocata l'archivio. Detto fonte ha sociatare di molto pregis, ad ha nel do discens interdiri quattenia, principa del media, principa del considerata del consider

peristic. Tra i confloi della descritta chiera, ve n'esiatono quattro altre, cloè quella di a. Fraccesco, la quale ha cioque altari di mormo; a. Sebestiano con dua sistri di marmo; a. Bernardico con tre altari di marmo; e la ss. Annuaniala con ciaque sallari, de quali solo il principalo è di marmo. Questi ultima chiesa vice servità da set cappellani, e la prima poli presenta questa sistrifico e:

TEMPLUM HOC
DIVO, PRANCISCO, ASSISIO BILATEM.
108EPHIOS LACCLAUTIES, ISULEMIS EPISCOPUS.
CURANTE, PATRE MAGISTRO HYPOLITO.
VI, KI, DELEMBRIS
SOLIMI RITU ONSECRATIC.
ANNO, DOM MOCCELIX.

Sono ancora la Mirabella quatiro confraternite, cioè del sa. Borario, s. Prisco, s. Sebastiono, e s. Bernardino; e nell'ambito del suo territorio mudici carpelle sotto del titoli del Carmina a

sando poscia in Roma per giustificare lo proprio azioni, le quali innanzi al Tribunale di monsignor della Camera vennero esaminate, e finalmente con definitiva sentenza non riprovate, avando egli ottenno à a Urbano VIII che ano venisero giudicato in nan congregazione ove evano state introdote, apposiche intervaivano in esas parecchi personage che erano aon solo parenti degli avversarii, ma à bene lor partigiani. Ne solamente questo impertò, ma ottenno ancora che il vescovo di Vanosa covesse giustificare quanto eggi avverso aperato; at che non si è potnio venire a cagione della sua do-larsan morte.

Restitutio intento all'amore ed affetto de anoi diocesani , moasignor Giustiniani , e da tutti concordemente salutato come uno de primi prelati che allissima costanza avesser mostro, fermezza nel ditendere la chiessatica giurisdizione, e le ragioni della propria chiesa, seguitò questa per altro tempo a governare ; restandoci perciò di lui : Sivarxausum

Calore, Carmine alla contrada Piano pantano, s. Fita, s. Prisco, Concesione, s. Antonio, Carmine al passo, s. Michele, s. Caterina, s. Maria delle Grazie, e della Maddalena.

Il patrono di Mirabelle è s. Prizco, il cui corpio fu rincenuto nel tenimonto dello stessa terra, come da una pergamena scritta un caraltere golito, e trodotta dat chiarisamo storico el archeologo Ralimondo Guarnia, auto nel detto cumune il 12 maggio 1765, o morto in Napoli il di 8 gennajo 1862. Del medectimo anta el in pure un metro besto di argento, di struttura alquanto barbarlea, e accondo 1900 del tempo.

Da ultimo furcou donati alla indicata chiesa di s. Maria Maggiore molti pretissi arredi e calici da monsignor Grutter reconsi di Tiena, e confessore di S. M. la regian M. Carolina arciduchesas d'Austria; di punte possede la rendite della badia di s. Biagno, in segnito concessa ai cappellani dei real Testoro di s. Gennaro, che la possegono tuttora.

MENGE PSISCOPALS ARRADINESS ET PREGUETINE EN PREGUETINE EN PREFERENCISSE DOMIN D. BATTORO-MET JUSTITAM PERSON DESPOSITION ERSONATUR AND DOMIN MORKEN (1). Nel qual tempo, malada o antien, inaspeltalmente trapassara in Arellino, non nel 1 maggio, como eficono l'Uglelli ed il De Franchi, ma nel 24 aprile 1653; essendo pompesissime estaçue. Oltre a ció, gli renon eretto ancora nel trachiesa di Frigento, come assicura l'Ughelli, un cenotado dall' arciproto Fabio Cretaes.

D. O. M. BARTHOLOMAEO JUSTINIANO PATRITIO IANUENSI

EX CHII DOMINIS

NON MINUS RERUM GESTARUM MAGNIQUDINE

OUAM

HUIUS ECCLESIAE PRAESULATUS DIUTURNITATE MENORABILI

MENSAE EPISCOPALIS IURIUM IMMUNITĀTIS ET IURISDICTIONIS ECCLESIASTICAE PROPUGNATORI ET PROPAGATORI

ACERSINO

EADEM QUA FIXIT ANIMI FORTITUDINE

FITA FUNCTO.

ANN. DOM. M.DC. LIII. VIII. KAL. MAII AETAT. VERO SUAE LXVII. MENS. VII. FABIUS CHETENSIS ARCHIPRESBYTER

BENEFACTORI SUO
HOC MONUMENTUM GRAFI ANIMÌ ERCO
PONI CURAFIT.
ANN. MDGLVI.

(1) Tala inventario rinnovato, ormo chiaramente si vede, dietro le sua Piatea del 1629; perché ridotto la pessimo stato, fo, d'ordine del conseignor Manjeades, bell'empente ristorato dal già concelliore della corsa, sic, arciprete Vincenzo Pispia, nel 1852.

Delle produzioni lelterarie di monsignor Giustiniani altro non ci rimane, che talune Prose di va-RIO GENERE . lette non solo nella surriferita accademia degli Umoristi in Roma, ma in altre spettabili adunanze, e quivi conservate nella Biblioteca Vaticana, come ancora non pochi Sonerri pubblicati colla sua vita in Avellino, pe' tipi di Lodovico Cavallo nel 1656, dal suo dotto cugino, abate Michele Giustiniani de signori di Scio, patrizio genovese, dottore nell'una e nell'altra legge, vicario apostolico d'Aleria, ed autore delle COSTITUZIONI GIUSTINIANE, date equalmente in luce in Avellino nel seguente anno 1657, per gli eredi di Camillo Cavallo, non che di altre svariate opere di cui il Toppi non lascia di fare onorevolissima menzione nella sua Biblioteca napoletana (1). . .

(1) Non possiamo fare a meno di qui non ripetere alla memoria di esso abate Giustiniani le stesse lodi che altra volta gli tri-butammo nel nostro patrio Disconso sulla tipografia avellinese; come nuegli che dietro la prodigiosa invenzione della stampo. introdotta in Nanoti nel 1373 da Ferdinando I d' Arazona, e posteriormente nelle città di Cosenza, Aquilo , Soro, Orlona a Mare . Lecce . Vico Equense , Gacia , ed altri luoghi , fu il primo a trapianiaria in Avellino nel 1656 : e tanto sull'esempia ancora . com' egli dica pella sua prefazione alle acceptate costi priosi GIUSTINIANE RECLESIASTICHE, del famoso monsignor fra Francoaco Panigarola vescovo di Asti , il quale ner dare alla luct i propril sinodi ed aitre sue opere , introdusse in quella città la stampa, Ripetiamo le parole del Giustiniani ; « Ilo impresso guesta . s cioè le ripelule co-rirrezioni, ed altre cinque opere la Avelli-« no , con trasportare di Napoli a questo effetto la stampa , non « solo per honorare la Città , aella quale ho appreso i primi ru-« dimenti gransaticali, con occasione, chi era suo vescovo monsia gaor Barlolomeo Giustiniani , mio Cogino di buona memoria a nd imitazione del famoso Monsignor Fra Francesco Panigarola « Vescovo d' Asti , che per imprimere i suoi Sinodi con altre sue « opere , introdusse iu quella Città lu stampa , ma per godere la « pia, e dolla conversazione di Minisignor Lorenza Pollicini, » Lo altre cinque opere intanto che egli enuncia, sono le seguenti ;

Aggiungiamo finalmente che alla morte del veseovo Ginstiniani il capitolo avellinese creò a suo vicario capitolare l'arcidiacono Simone Imhimbo, dottore nell'una e nell'altra legge, e protonotario apostolico. Ebbe poi a suoi metropolitani il prelato medesimo, oltre all'arcivescovo e patriarca Alessandrino Alessandro di Sangro, morto in Roma nel 17 febbrajo 1633, il cardinale del titolo di s. Sisto Agostino Oregio, creato arcivescovo di Benevento nel 17 novembro dello stesso anno, ove mori nel 19 luglio 1635; il cardinale dell'ordine de Predicatori fra Vincenzo Macolani di Firenzuola. commessario del s. Uffizio e maestro del Sacro Palazzo. creato arcivescovo nel 13 gennajo 1642; e Giovan Battista Foppa della congregazione dell'Oratorio, arcivescovo di Benevento nel 18 maggio dell'anno appresso,

Avea per arma monsignor Giustiniani una fortezza sormontata da un'aquila coronata; e ci piace riportare un soactio dell'accademico Incerto di Atripalda, p. m. fra Reginaldo Sgambati, indiritto ad esso prelato allusivo all'arma medesima.

----

<sup>4.</sup> Delli Sonetti di M. Bartolomeo Cidvitelam vescovo d'Avelliko e Frigunto, con la 24 lui vita. In Avellino, per Lodovico Cavallo, 1636 no 8.

<sup>2.</sup> Operette sussituali del v.r. Georgio Gidatistani descita, cioè Giornata faisatempo, e sicordi episituali, con la di lui viva. In Avellino per Camilio Cavallo, 1636, fu 12.

La scosiona moure ne'18 vancuille Greetin ani. le Avellino, per Camble Cavello, 1656; in 12.
 Camell Pocari de Mantiferte liber discretatories, at Leo-

NARDI CHENEIS DE PERA POBLIFATE COSTEA POCCION TRACTATOS APOLOGETICAS, CHE BORGE PITA, ET ADROTATIONIEUS. Abellini, 19pie Camilio Cavalli, 1657, in 4. 5. Saio sacoa ora esto aaturo, la Atellino, der gii Eredi di Camillo

Cavallo 1658, in 4.

### SONETTO

Dal Grand Evee dominator di Reggi.
Che di due Rome l'allo Impero benne,
Al cui valor, del Cielo Astrea rivenue
Cinta la Mastià d'armi, e di leggi,
Scendi vacro Siynor, de gli Avi egreggi
Onde tanto splendor l'Eper vitenue,
Nuvovo splendor, che la tarpate penne
Alla Fama rinovi, e i prini preggi:
Già su la Turre al nome tuo sovrano
L'Aquita spande l'ali, e 'l'fero mostro
Scherne famosa dal Sebeto al Xanto;
'Rè mai verrà, che multi Stee, o manto,

Scharle Jamos dat Seeco at Anno, Ne mai verrà, che muti Sede, o manto, Se pure il nero suo non cangia in Ostro, O lascia l'Arce, e siede al Vaticano.

XLVIII. LORENZO POLLICINI --- Anno 1653.

Nacque egli in Bologna ai 9 di agosto dell'amo 1603, a rendo avuto a parenti i nobilisimi Pictrantonio ed Emitia Gessi, sorella dell'illustre porazio di colal cogonome. Educato in quelle discipline che rendono gentile l'animo, e dato opera singolarmenie alla scienza del d'ritio, dopo non guari tempo prendera il grado dottorale, e nella propria citià pubblicamente per luago tempo pro-lessava il giure da maestro. Venne poi nominato a canonico della chiesa di bologna, e indi a poco per lo suo allissimo ingegno fu scelto a prevosto della medesima mettopolitano. In processo di tempo della medesima mettopolitano. In processo di tempo della medesima mettopolitano. In processo di tempo della della difino, che a quel tempo are governetto.

nato con molto senno civile da Francesco Maria: e tanto il Pollicini seppe entrare nella grazia del priocipe, che ne riportò laude e benevolenza. Di là recatosi in Roma presso il cardinal Gessi suo zio, esercitó quivi con successo l'avvocheria concistoriale, ed essendo stato ancora giudice in diversi Inoghi, Innocenzo X assunto al pontificato nel 1644 lo elesse vicario apostolico della badia di Nonantola nell'altro ducato di Modena, ed in tempo che il generosissimo cardinal commendatario di quella, Antonio Barberini, trovavasi in Francia. Vacata finalmente la nostra chiesa per la morte di monsignor Giustiniani nell'anno 1653, vi venne promosso a' 10 di novembre dello stesso, dal pontefice medesimo. Fin dal bel principio del suo brevissimo governo, in cui ebbe a vicarii generali Francesco d'Alessio dottore nell'una e nell'altra legge, protonotario apestolico ed abate di s. Biagio in Bergamo, non che il primicerio minore Fabrizio Gavotti, altro non fece con le suc santissime opere che confermare quella chiarissima fama che lo avea preceduto. Ed in vero dotato com' era di vasta dottrina, di soda pietà, di vera e profonda carità evangelica, meritossi ben tosto il titolo di padre dei poveri, quelli alimentando non solo con le entrate della propria chiesa, ma con quello del suo ricco patrimonio. A riformare sempre più i coatemi del ciero celchrò una sinodo, pubblicando anche diversi suoi editti che in curia tettora si conservano, e procacció che venissero esattamenta osservati : e, santificando con la divina parola il suo popolo, fu l'ammirazione de vicini. Ad aprire intanto un pronto e sicuro asilo alla gioventù periciitante, ai 26 aprile del 1654, approvò le regole del conservatorio di donne solto il titolo dell'ammenciata Concessione (1), ficando in Avellino di menciata Concessione (2), ficando in Avellino di fratelli Simone e Francesco tabbimbo (2) nell'amno innazzi, come dai marmo che qui riportiamo; serbandosi i medesimi tra le altre percegative, il ditto perpetto in fiamiglia, di prender cicò parfe al governo di detto stabilimento. Il marmo è come appresso.

n. a. w.

BEATAE PIRGINI IMMACULATAE CONCEPTAE SACRUM HOC PIRGINIBUB PUELLIS ALENDIS TEMPLUM PERE CANDIDIS AUSPICES INAUCURATUM PARRIAE BONG GIPTUM EXEMPLO

FAMILIAE DECORI POSTERUM MEMORIAE SUAE MONUMENTUM PIETATIS

U. J. DD. SINON IMBIMBUS ARCHIDIACONUS ET PROTON.APOST.ET FRANCISCUS CERMANI FRATRES A FUNDAMENTIS EREXERE ANNO DOMINI M.DCLIII.

(1) Altre regole rennero aggiunto no 28 marzo 1788, essendo vicario capitolare l'arcidiacono Mitcher Rossi, modificate di poi unitamente alle prime, ed ib el nono approvate con Sorrano recerillo det 3 sprite 1828. Nel 22 febbrigo finatmente 1838, sendo vescoo Domenico Novi Givarria, furono le regole rettificate, od approvate con Beal decreto del 5 dicembre dello streso.

(2) La nobità di questo casto in Arellino, e di sitti giò etta-Le di sem angiormate conferenta son nobo datta Arenzo nel Summonto, Marionia netta cervi e naceno na Nacasi vol. i re-Summonto, Marionia netta cervi e naceno na Nacasi vol. i e del pracello Meniro III i sagregazione del cett, i re-labilito che lo cerciche municipali si diovenero conferere l'odi conditi, o perciti e reservo dicitica queste la famiglia: De Angolia, Arenino, Bainmero della cercica i famiglia: De Angolia, della conditi, o perciti e reservo dicitica queste la famiglia: De Angolia, derino, Baindori, Pacalita, Riceardo, Spoid/ere, Prov. V. Pomott, vol. U. Differe, Pacalita, Riceardo, Spoid/ere, Prov. V. Pomott, vol. U. La constanti della consumenta del conservatori en extrinciono Sistembo, oltre el econsti fondatori del conservatori en extrinciono Sistembo, altre el econsti fondatori del conservatori en extrinciono Sistempostre città, accesti ditti individuali la libati renone, i et colomed-

Ornò inoltre il prelato il duomo, ed intervenne ancora con nove suffraganci al concilio provinciale in Benevento, ragunato dall'arcivescovo Giovan Battista Fonna nel maggio del 1656, essendo stati i medesimi Giovanni Luca Moncalvo, vescovo di Guardia Alferia; D. Urbano Zambotto Canonico Regolare del Salvatore, vescovo di Montemarano; Pietro Marioni , vescovo di Telese; D. Donato Pascasio della Congregazione benedettina celestina, vescovo di Trevico: Alessaodro Rossi, vescovo di Ariano; Carlo Manuelli, vescovo di Termoli; fra Celestino Bruno agostiniano, vescovo di Bojano; fra Domenico Campanella carmelita, vescovo di s. Agata de Goti; ed Antonio Pisanelli, vescovo di Volturara e Montecorvino, come il tutto appare dalle Memorie Cronologiche ne vescovi en Aggive-SCOVI DELLA S. CHIESA DI BENEVENTO, del Sarnelli.

Ritorato intanto alla sua sede e sopravenuta. forriblissima pete nello stesso anon, di cui tanto partò l'abate Michele Giustiniani nella sua rara e lagrimerole Historau, ratz convacio mi Avaztuto pubblicata in Roma per Ignazio Lazzari nel 168a, piacque al principe di Avellino Francesco Marino Caracciolo Rossi di valersi dell'opera di lui, contre quegli che era di molto addeutro alle precautioni sale in Bologos sua patria dal cardinal Legato Bernardino Spada nell'altro non meno liere contagio della Lombardia nel 1630. Volle adduque che al carico di Pastore unisse l'altro di suo Lucogotenente, dichiarando al Governo della città, che

lo Francesco Imbirato, il quale per i suoi grandi meriti da Carin II fu decorsio del tilolo di marchese, e Giuseppe suo nipote venne chiamato a posti molto onorevoli.

durante la propria assenza per tale lo riconoscesse ed ubbidisse. Stimolato non meno dalle affettuose istanze del principe, che dall'obbligo gravissimo della sua paterna sollecitudine, accettò il buon prelato volonteroso l'impresa, e con una Ginnta di notabili cittadini da lui creata e preseduta non istette guari a dar fuora quei provvedimenti che la gravezza del male addimandava, ed eran consoni ai severissimi bandi pubblicati in Napoli dal vicerè D. Garzia de Haro y Aveglianeda conte di Castrillo, per essere in questa città pervenuto il male dall'isola di Sardegna; e perocchè faceva giornalmente delle considerevoli stragi, studiavasi a tutt'uomo di allontanarlo almeno dalle provincie. Chiamava inoltre il Pollicini in pronta esecuzione quanto lo stesso principe Francesco Marino trovavasi di aver disposto intorno alla formazione del lazzaretto e cimitero fuori le mura della città, nel fondo propriamente già fatto acquistare da un tal Balombo o Palombo posto in sito basso e dalla parte meridionale bagnato da un piccolo rigagnolo, come lo stesso Giustiniani ci assicura (1); affidava in fine detto lazzaretto alla solerzia ed umanità de probie distinti cittadini Giacinto Spadafora e Tommaso de Porcariis, non che de valenti professori sanitarii Luca Capossele e Giacinto Grillo, e di far benedire l'indicato cimitero dal sullodato arcidiacono

444

<sup>(1)</sup> Il descritto fondo si appartiene di presente al signor Luigi Solimoro, e la sirada sa cua il il pulso code di signor Federico Roca, la quada marca a quella prince occupata dal suddetto cimilero, serba intiora la denominazione di l'ia de Moria: avec esta nel principio una piecciola cappella del Pergatorio, che poi reme tobbi al comiociare di questo secolo. Ora questa sirada mana all'altra del Yesto, o fondamentica.

Simone Imbimbo, il quale, quasi presago della sua morte, pianse e pregò gli astanti che colpito dal tristo caso in esso lo seppellissero.

Per tulte queste cose il Pollicini essendo grato a tutti, e principalmente al conte di Castrillo, presso cui era obbligato di rimanere il principe per la carica di Gran Cancelliere del regno, non avendo trascurato quest'ultimo prima di partire di fare similmente ben chiudere a rastelli e custodire l'additata città (1). In questo tempo fattosi il male di gran lunga maggiore, e penetrato in Avellino fin dal mese di giugno, e secondo altri anche prima, egli il Pullicini ne venne inaspettatamente colpito nel 7 del seguente luglio di venerdi, e dopo soli tre giorni d'indisposizione, con immenso dolore non solo de' popoli limitrofi, che degli stessi suni diocesani; cotal male si appiccò ancora a tutti i suoi familiari . che nel corso di un mese morirono, tranne il vicario d'Alessio, il quale passò poi in Lecce presso monsignor Luigi Pappacoda. Il cadavere del prelato senza pompa, senza eseguie, venne tumulato nella cattedrale, siccome dalle parole mede-

(3) Tatoly reportemente de Gieseppe, Pascale al Monifordies, addaté ni gira velve ed esperiense, a percei da la lifeta cercer adultat de la consecuente de la consecuente de la Palicia infente a placare l'ira dirira non mancas para d'interar con aposital città est colori la balloni infente a placare l'ira dirira non mancas para d'interar con aposital città de la colori del colori de la colori del colori de

sime del Giustiniani. « Fu egli nella stessa mat-> tina che si trovò morto, acpellito privatamente » per consiglio dell'Autore nella sepoltura de' ve-» scovi, per ischivare il concorso de cittadini, che » probabilmente poteano infettarsi con baciarli le mani. mentre fusse atato esposto il suo corpo p alla publica vista, ed immediatamente offerse ) l'istesso, ma senza lagrimevole sentimento, il » santo aacrificio della messa per suffraggio del-» l'anima ana, che nel giorno seguente fu can-» tata da Canonici con ogni maggior solennità ». E nel conchiudere finalmente del prelato istesso e della nostra desolatissima Avellino, come quella che l'ebbe per tempo assai breva, non mancò egli nel rincontro d'improntare gli aurei detti di s. Gregorio papa a Cipriano diacono par la morte di a. Maaaimiano vescovo di Siracusa, cioè: Amariesimas tuae dilectionis epistolas de Domini Maximiani obitu mense Novembris suscepi. Et quidem ille ad praemia desiderata pervenit. Sed infelix populus Suracusanae Civitatis lugendus, qui partirem talem din habere non meruit.

Alle cose dette facendo eco il principe atesso tosto mosso dalla metropoli, così con Alessan-

dro VII si espresse :

• Beatissimo Padre .

» È piacitto a Sus Divina Maestà di chiamare in Gielo Monignore Lorenzo Pollicino vescovo o della Chiesa d'Avellino, il quale è stato da me l'agrimato con tenerezza di spirito, per esser egli stato un Prelato fornito di tutte quelle condizioni, che sono necessarie ad un Pastore zelantissimo dell'anime redeute dal sangue d'in Dio.

» Supplico Vortra Beatitudine con quella ossequiosa

» riverenza, che debbo ad un Vicario di Crisco, che si compacica careaggi un Successore che sa odisfacendo alle sue parti pastorali lo pessiamo con eterna sua gloria rimirare come idea di initatano. Tanto si spera dalla pieta, e dalla priva dezza di Vostra Besitudina, e piè della quale con umilissima riverenza aon talto iprostrato. Etc.

p Di Vostra Beatitudine.

Umiliss., e divotiss. servidore, e figlio di tutta ubbidienza, IL Paincipe d'Avellino.

A tale lettera fu da parte del pontefice in queato modo rispoato dal ano Segretario di Stato e prelato di rarissime qualità monaignor Giulio Rospigliosi da Pistoja, che fu poi cardinale e papa col nome di Glemente IX:

3 Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor mio Osservandissimo.

· Osservandissimo. Mel riverente ragguaglio, che Vostra Eccelna lenza si è compiaciuta dare a Nestro Signore della morte di Monsignor Pollicini buona memoo ria, vescovo di cotesta Città, e nel desiderio -» ch' ella ha che venga quanto prima conferita la n medesima Chiesa a soggetto, che possa esser di sollievo alla necessità di quel Popolo, ha pienamente Sua Beatitudine riconosciuto non meno ) la filiale osservanza dell'Eccellenza Vostra verso n di essa, che il auo zelo in ordine al servizio di Dio. Ha eccitato la perdita in Sua Beatitudine n vivi sentimenti di dispiacere, massime per ven dere privi colesti Popoli ne' maggiori bisogni di s così vigitante Pastore, che per heneficio dell'anine loro non ha dubitato di sacrificare a Dio be

acarità. All'espressione che io faccio all'Eccel-» lenza Vostra per comandamento di Sua Santità » del paterno affetto, che le porta, e con che ha » gradito il nuovo ossequin di essa, aggiungo p quella della mia particolare devozione verso Vo-» stra Eccellenza, e la riverisco con tutto l'animo.

» Roma 5 agosto 1656.

Di V. E. Devoties. ed obbligaties. servitore Giulin arcivescovo m Tarso.

Sull'avviso ancora della morte del Pollicini dato dal Giustiniani a monsignor Giulio Spinola Nunzio apostolico in Napoli ed altri arcivescovi e vescovi suoi distinti amici, non escluso il medesimo governatore di Benevento, ci rimangono tuttora le seguenti lettere di responsione, e che noi a ricordare sempre più la memoria ed i pregi di un tanto

prelato, crediamo util cosa il riferire. 1 Illustrissimo Signor mio Osservandissimo, . > L'avvise finnesto, che V. S. si compiace in-

» viarmi della morte seguita costi di monsignor » Vescovo Pollicini eccita nell'animo mio quel viy vo dolore, che deve sentirsi generalmente da » futti coloro, che hen conoscevano le rare prerogative d'un sì degno soggetto. Io però ho anco

» particolare motivo di soffrirne amarezza precisa » non solo per titoli di molte obbligazioni, che

professavo al medesimo prelato, ma anche pre-» vedo il pregiudicio publico di cotesta chiesa, e

» città rimasta priva d'un Pastore di tanta vigi-» lanza, quanta ne ha mostrata col paragone della

» propria vita spesa con somma carità in scrvizio

» del suo Gregge disperso, e dissipato dalla vo-

n racità del contagio. Quello apirito Apostolico, e zelo infervorato, che lo rendevano sempre intento ad assistere al bisogno de poveri afflitti a dal morbo, ed a aoccorrerli non meno co'ristori Sacramentali della Chiesa, che cogli alimenti corporali meritano pietosissima riflessiona. e si obligano ad un punto e le lodi, e le lagrime. Con queste già sento da V. S. che ab- bondantemente haveva ciascheduno sodisfatto alla ) tenerezza del proprio cordoglio, con quelle sanrà la penna di V. S. eternare la memoria. nublicando al mondo coll'operazioni si gloriose n di monsignor Pollicini un esemplare accertato per ben compire a chi aostiene cura pastorale. Oui rendo a V. S. grazie copiose ch'anco dal-Faccidenti lagrimevoli prenda occasione di particioarmi l'uso de'suoi favori, e le bacio af-

Napoli li 20 di luglio 1656.
Di V. S. Illustrissima

p fettuosamente le mani.

Serv. affez. e vero. Giulio Spinola.

3 Illustrissimo e Reverendissimo Siguor mio 3 Osservandissimo, 3 Lagrimevole avviso ricevo da V. S. Illustrissimo, 3 Lagrimevole avviso ricevo da V. S. Illustrissima con la sua delli 1 a del corrente sentendo 3 la perdita fatta non solo da cotesta chiesa d'A. vellitio, ma da tutta la mia Provincia del deguissimo, e sempre mai venerabile fratello mo, la cui morte tanto acerba, ed inaspettata, mi las fatto più di una vulta prormepere in amenis: 1 une lagrime, non giá in riguardo di lanto pretato, perche di sicuro l'anima di luj gode nel-

n l'efernità abondante premio dal Signore Iddio delle sue fatiche, mentre consumatus in brevi a explevit tempora multa ad honore di S. D. Maesta, e della chiesa d'Avellino, ma molto più onsiderando la perdita così grande fatta dalla » medesima chiesa, dalla mia Provincia, e da me « che sopra modo veneravo, ed ammiravo pre-> lato veramente Apostolico, e prototipo esempla-» rissimo dei vescovi, le cui virtu benche a V. S. > Illustrissima abondantemente note per la dolce familiarità, che seco ha tenuta, non devo tralasciarle in sommario di rammentarle, valendomi » però della sentenza di San Massimo, che molto a nostro proposito lasciò scritta, di San Eusebio vescovo di Vercelli, che ad Sancti Patris nostri laudes addidisse aliquid decerpsisse est, s con questo sapeodo io di non poter col mio rac-» conto delle virtù di huomo si raro farle, che apparir escure, e manchevoli, dico a V. S. Il-) lustrissima, che grande fu sempre il concetto a da me havuto di si degoo prelato non ancora onosciuto, che per fama, e per lettere. Ma y quando li mesi passati egli honorò presenzialnente il Concilio di questa Provincia per quasi n un mese, benché a mia confusione rimirassi in » tutto quel tempo circondato il sacro consesso da nati venerabili Padri insigni per lettere, e per pictà, mi apparve sempre quel buon vescovo pieno d'ogni pietà, e virtà. Confesso il vero a V. S. Illustrissima, che se lo Spirito Saoto dice » ne laudaveris hominem in vita sua, che deve a esplicarsi al detto del medesimo San Massimo. e lauda post vitam, magnifica post consumatio-

» nem . benchè lodai in vila si degoo prelato,

保倉 LORENZO POLLICENT mi vedo hora necessitato da quel , che viddi . e toccai con le proprie mani di dire a V. S. Il-Justrissima che nella Corona del sacro congresso occiliare, non solo a'miei occhi, ma quelli di tutti gli altri venerandi Padri non haveano più amato oggetto di monsignor d'Avellino di felice memoria, perchè in lui ai rimirava una aingo-) larissima modestia , una puntualissima applicap zione, e lo zelo alle cose sacra, una prudenntissima cautela nel parlare, e nell'esplicare appena il suo concetto, un'humilissima riverenza non solo alla mia persona come Metropolitano, na ad ognuno dei auffraganei, e benche per dots trina, e per talento fra i primi soggetti di si nobile sessione, ai vedeva sempre con santa humilià affettarne da lui l'infimo luogo, in modo o che con ragione tirava a se il cuore di tutti . e la venerazione. Io da principio vedendo, che a egli recusò alle violenti instanze da me, e dai » vescovi fattele di lasciarsi servire in questo paa lazzo Arcivescovale, come se ne compiacquero i medesimi vescovi, l'interpretai a prima facs cia a soverchia puntualità, e me ne chiamò in s colpa , perchè poco doppo mi certificai vedendolo pei publici pransi convenire amorevolmente s con gli altri fratelli, che non pernottava nel mio palazzo, per haver il campo più libero nelli ria tiramenti potturni in una povera cella de PP. Francescani di darsi tutto a Dio in omnes vigi-» lias noctis, ne voleva, che si fussa potuta ria sapere l'asprezza del suo riposo in quella cella sopra delle nude tavole, come a gioria de suoi servi Iddio benedetto lo discopri. In somma si-

a gnor mio io non finirei mai se volessi ridire

gle

n tutte le sue virtù, per le quali con tenerezza » d'affetto me li professavo divotamente obligato, e fraternamente avvinto, ed egli, che altretanto con la sua perfetta carità mi amava, ben lo dimostrò quella sera delli 10 di maggio, quando da me prese l'ultimo congedo, perchè quasi presago della futura, e vicina sua chiamata al ) Cielo prorumpendo in un fiume di lagrime volse > additarmi , che amplius faciem ejus non eram visurus. Vidi ben io, e meco tutti i padri del Concilio, e con essi tutto il Clero, e'l popolo » la faccia di lui quasi per dir così d'un Angelo, » la mattina del primo di maggio, quando, come » egli disse, per obedirmi si compiacque in pons tificale di predicare il santo Evangelio, e le la-> grime, che mandò fuori dagli occhi furono pa-» tente testimonio a tutti, che eructabat quod ha-» bebat in corde, ne posso concludere questa mia » lettera per consolarmi, se non con le parole del-> l'Ecclesiastico placita erat Deo anima illiue, > propter hoc properavit educere illum de medio » iniquitatum. Sodisfeci subito al mio debito, scriy vendo di propria mano a tutti li prelati della » Provincia dandoli parte della commun perdita, » e siccome da ciascheduno fu sentita con somma » afflizione, così fu eseguito il prescritto del Con-» cilio per l'anima del santo, ed amato fratello. » Cotesta Città, e Diocese ha perduto quanto di Dene haveva, e con ragione può dirsi di si de-» gno Pastore quid quid in hac sancta plebe po-> test esse virtutis, et gratiae de hoc quasi quoa dam lucidissimo fonte omnium rivulorum haec » puritas emanavit, e soggiunge con San Massi-» mo, etenim, quia castitatis, pollebat vigore,

> blandimentis erat praeditus lenitatis , omnium > civium in Deum provocavit affectum, et quia > Pontificis administratione fulgebat, plures e di-» scipulis reliquit sui sacerdotti successores. Le » nostre parti dunque non hanno più da essere di pianger l'amato Pastore, ma con San Cio. Chrisostomo io dico, quamobrem, maximoque gra-> tulor hujus venerabilis viri felicitati, quod y quamquam translatus est, alque hanc, quae s apud vos est civitatem reliquit, tamen in alteram adecriptus est civitatem nempe Dei, ) et digressus ab hac Ecclesia ad illam pery venit, quae est primogenitorum in Coelis, o dove per misericordia del Sommo Iddio spero n quando piscerà a sua Divina Maestà di ri-» novellare più cari, e più sicuri gli amplessi.

» nostro Pondefice e Pastore inspiri di surrogare per Pastore di colesta Chiesa prelato, che soguendo le vestigie di tanto Aquecessore, ed Imi-> tando le di lui insigni vitti possa in parte sollevaria dalla perdita fatta, mentre io raccomandandomi a V. S. Illustrissima di tutto cuore rosto orezandole dal Sizone Iddio continuata savisto rezennole dal Sizone Iddio continuata sa-

> Preghiamo per tanto Iddio, che al santissimo

> sto pregandole dal Signore Iddio continuata salute, con baciarli affettuosamente le mani. Di Benevento li 14 luglio 1656.

Di V. S. Illustrissima, e Reverendissima.

Divot. serv. di cuore.

L'Arguescovo di Benevento.

> Illustrissimo e Reverendissimo Signor mio Os-

> servandissimo.

> Se piangere si dovesse la morte di chi non

> visse, che per il Cielo sovra quella di monsi-

a gnor Pollicini di cui mi dà V. S. Illustrissima » la nova non farei fine di lagrimare, poichè, e » la stima, con che venerai sempre le di lui rare yirtù, e l'amor di amicizia, con cui le vissi p congionto, me ne raddoppiarebbero le cagioni. n Ma se questa particolar riflessione le cava dal » cuore cotesto publico, che nel bisogno maggiore a del capo n' ha latta perdita, ed in quello la magajor perte di se medesimo. E veramente quale » scampo sperar potrà dal contagio se su li primi assalti ha perduto il suo Duce. Come non andrà a disperso dal furor della peste cotesto Gregge, n che non sol mira percosso, ma piange morto il » Pastore ? Pastore di cui, e per integrità de'enalumi, e per eminenza di lettere, e per continnazione di fatica non poteva idearsi il più dea gno nè chi più degnamente potesse empire le perti tutte di Vescovo, con reggere la Chiesa ) sua con vita veramente apostolica, e con regoa lare le sue azioni al prescritto di quella pru-» denza, che oonosce per compegna indivisa la » semplicità colombina. Che stima lasciò di sè quan-« do a mesi passati chiamato al Sinodo Pruvincia-» le , tenuto da questo suo Metropolitano con tan- f applauso in consesso, pieno di degnissimi pre-» .lati , fè conoscere che portava legata in ero di a fioritissimo intendimento la gran perla della bon-» ta. Lasció in tal congiuntura in me un'ardentisn sima hrama di esser sempre con lui, ma pers chè convenivami star con la carica, andavo consolando l'assenza con ispesse lettere, l'ultima n delle quali, che dalla di lui penna pervennemi » mi portò regole preservative dal mal corrente. » Egh non l'ha per se osservate, perchè a se non s lai può dirisi di presente malviro. Mora siccome qua giù egli seppe si bene accoppiare la fiamma della carità con lo spleandore della sapienza, così dobbiamo sperare, che in Giola debba cessere annoverato fra il numero di quelle stelle, che lampeggiano in preputata acternitates. Esti cio, nel mio temporaneo vivere boggi disi mal sicuro dentro questa Gità, che dall'incendio del Contogio, è cominciata a ridursi in cenere, non lo desiderio più vivo, che di poter rendere a detto amico sì caro, e sì riverito testimonio al-cumo della mia grattiudine additandomene V. S.

il modo potrà temperar l'amarezza della nuova lugubre, ciè tella mi dà come anco porgendomi

o occasione di servire V. S. il di cui merito, e per se stesso io stimo, e per il concetto ottimo, che n'hebbe il defonto prelato. Procuri ella di n'ivere con quella salute, ch'io le prego da Dio, mentre resto baciandoli affettusamente le mani. 3 Benevento i il taglia 1556.

Di V. S. Illustrissima, e Reverendissima

Obbligatiasimo aervitore

Pompro Varise.

Da ultimo di resta a notare che congregatosi cicapitola avellinese per la scela del vicaro captolare, cadde essa nella persona dell'arcidiocona Simone Inshimo, dottore nell'ume a nell'attra legge come accenanamo, nominto protonotario apositico fin dal 2 fobbrajo 164, dal zio e balto del detto principe Francesco Marino, mensignor Tommaso Caracciolo Rossi arcivescoro di Taraslo, regio Consigliere, prelato domestico, ed assistente al soglio pontificio. Per brevissimo tempo l'Imhimbo governò la diocesi, dappolich instancabile maisempre con altri del ciero in porgere gli estremi confort di reigione agli appestati, come da questa seconditeira del lodato principe al corpo ecclesiastico dellateira del lodato principe al corpo ecclesiastico della città, fin indicine vittima del cottagio nella notta precedente al 30 del prossimo agosto; val quanto dire 53 giorni dopo la morto del Politicnii. Durante il suo governo cheb a metropolitano it sullodato arcivestroro (Giovan Battista Popra.

Ecco la lettera di cui è parola:

Al molto Reverendo Capitolo, e Clero della
 Chiesa Caledrale di questa Gittà d'Avellino.
 Questa carta farà due uffici; il primo di condolermi della perdita dell'Arcidiacono, che que-

n sta notte è volato in Cielo, con voi, con questa patria, e con me stesso. Con voi che oggi avete perduto un capo, per così dire, tutto inp tiero , tutto buono ; con questa patria , perche p egli , che sosteneva ora il peso di queste anime non mancando punto al suo carico pieno di carità, e di zelo si è sacrificato per quelle; con » me , perchè l'amava con tenerezza di spirito . mercè alla sua hontà. L'altro sarà il raccordarp vi., che siccome avete finora, con mia edifica-» zione dietro questa scorta calcato il camin din ritto della pieta cristiana nel sodisfare agli ob-» blighi della Chiesa, ed alla amministrazione de » Sacramenti, così oggi vi priego, e vi esorto a a continuarlo, questo è officio vostro: Voi che p avete la prerogativa di maneggiare il Sacratissino Corpo di Christo sete quelli, che avete da onsolarci fra tante morti nel punto più difficile a della vita. I mici peccati forse han fatto, che Vot. II.

2 questa patria sia affilita da questo flagello, le vostre buoce opere hanon da mitigare l'ira di 2 Dio. Di nuoro dunque vi scongiuro quel lanlo, che per vostre pieda credo che operacte: prole testandomi in ogni caso contrario con quel Sis, gonce che già vede i mio couro, che io ve l'ho 4 detto. A me altro non spetta, se non solo perl tando il bisagono sarè con roi, quando portereta il Santissimo per la città, e del mio mantello vi formerò il pallio. Non diceo pià, percule so, che sarete sanoiamente ambiziosi di guadaguar latalo merijo in questo poco tempo, quanto appenen potressivo aperare macerandori quaranta anni in Deserto. E qui mi offero a voi di

Di casa a 30 di agosto 1656.

a tutto cuore.

IL Paincipe n'Avellino Il morbo intanto continuò a fare strage fino a mietere trenta vite al giorno, e addivenne si grande il numero de'morti, che mancati con loro quasi lutti i medici, aacerdoti e becchini, fu d'uopo creare due altri cimiteri . l'uno nel lato occidentale della città, luogo detto Monte di vevia di Lucca, e l'altro a mezzogiorno accosto al convento degli ex agostiniani , posto al di qua dell'antica porta di Paglia : ma nel o dicembre seguente, come narra il detto Giustiniani, essendo del tutto acomparso il morbo medesimo, volle il lodato principe nelto stesso di di sabato propriamente, rendere con pubbliche dimostrazioni, ringraziamenti all'Altissimo, e si reco in gran treno alla chiesa delle religiose claustrali di S. M. del Carmine, eretta e dotata, come notammo, dal auo valorosissimo avo principe Camillo. E quivi dopo il canto dell'inno

ambrosiano e della messa solenne celebrata coll'intervento del detto Capitolo e clero, stando egli continuatamente genuflesso sul suo strato innanzi al presbiterio, ricevè una culta sua corte e Governo della città la santa Eucaristia, distribuendo pui a' poveri larghe sovvenzioni sì in abiti come in denaro; la città per tre sere sussecutive rimase ravvivata da splendide luminarie ed immensi fuochi di ginja, come si era praticato nella metropoli nel giorno della Concezione, per la eui possente intercessione il male appunto fini. E con ciù dichiarò libera la città medesima dal contagio, vietando però il commercia esterno sino a novelle risoluzioni, onde così non alterare lo stato prospero degli abitanti con qualche disavventura; stanteché il numero degli stessi da 10000, crasi ridotto a quello di 2500.

A rendere sempre più onorata la memoria di si illustre principe, che coll'opera, col consiglio, e colla ptopria presenza, girando a cavalto per la città, era di sollievo agl' infelici, incoraggiando i sani, e cercando ogni modo per impedire e lenire le comuni miserie, porta il pregin qui fare una lievissima digressione, ed aggiungere, che nacque egli in Avellino nel 3o gennaio 1631, e fu figlio postumo del saggio Marino II e di Francesca d'Avalos d'Aragona de marchesi del Vasto e di Peseara; venendo tenuto al sacro fonte da Giovanna Caracciolo Rossi, principessa della Riceia, figlipola di Marino I, in nome di Maria d'Austria, sorella di Filippo IV, e regina d'Ungheria; ed essendo stata eseguita l'alta cerimonia nel proprio palagio, dall'abate gemerale ed ordinario di Montevergine, D. Giovan Giacomo Giordano di Castelbaronia, che, come al-

trove dicemmo, fu poi vescovo di Lacedonia, con le acque del fiume Giordano, a caso recate in ua vaso di terra cotta del Campo Damasceno, da un religioso francescano di Sanseverino, reduce dalla Palestina. Fu inoltre duca d' Atripalda, marchese di Sanseverino, conte di Galerati, Vespolati e dello stato di Serino, signore delle baronie de'Lancusi, Saragnano, Baronissi, Acquamela, Salsola, Candida e Montefredano, grande di Spagna di prima classe, barone del S. R. I., cavaliere del Toson d'Oro, capitano d'uomini d'arme, generale della Cavalleria napolitana con la quale militò in Milano, ambasciadore straordinario di S. M. Cattolica presso la S. Sede per presentare il tributo della Chinea, e Gran Cancelliere del regno, come ai suoi antecessori; ottenendone dal prelodato Filippo IV la perpetuità per la sua casa, in burgensatico. Impalmato egli finalmente Geronima Pignatelli d'Aragona figliuola del Duca di Monteleone, e dato al principato un erede nella persona di Marino Francesco, nella florida età di anni 44 circa, fini suoi giorni in Napoli il 12 dicembre 1674; venendo poscia il suo cadavere trasferito in Avellino, e con isplendida pompa riposto nella tomba de suoi maggiori nella ripetuta chiesa delle religiose claustrali di S. M. del Carmine. Di lui finalmente non abbiamo altro pubblico monumento, se non la seguente inscrizione che a graudi caratteri leggesi sulla dogana di Avellino (1),

(4) Tr. lo cont de meut tempt sono in esse città da notaria preferenza, il cestido e la degara medicina. Il primo, che socio si l'unperadore lotture del fanoccaso il come dicemmo, e la satista dimora del proprii leudattri i, unolsi ediziota nal finire del secolo X; quando i Greci secolitto Ottone II II Sangninorio, distere i i loro cosquia del principalo del Benerotto, e nell'altro di Saleriero i loro cosquia del principalo del Benerotto, e nell'altro di Saleriero.

VETUSTATE PENE COLLAPSAM BANC CERERIS ARCEM NE GRASSANTE LUE GRASSETUR ET FAMES ELECANTIUS INSTAURAFIT

FRANCISCUS MARINUS CARACCIOLUS.

XLIX. TOMMASO II BRANCACCIO - Anno 1656.

Ebbe vita in Napoli nel 1686 da una delle patraise famiglie che in ogni tempo si disine patraise famiglie che in ogni tempo si disine patraise di consultata di consultata di consultata di lite dignisi ; anti grande e memoranda fin dall'epoca della napolitana repubblica, come il chiaro Giuseppe Campanile ci assicura nello sue Norrus pa nontra", indiritte a Bartolomeo di Capora princine della Riccia e gran conte di Altavilla nel 1872.

Dotato egli di naturale acuteza d'ineggno, que sto con assidon studio impiego delle più difficii discipine, e fatto in esse mirabile progresso, divenno fra coloro che vierano a' suoi tenpi di malo ragguarderole e reputato. Datosi intanto alla carriera ecclesianica, meritò tasto in Roma V amore e l'affetto dell'istesso cardinal senese, Pabio Ghigi, il quale dopo aver con plasso eserciato le più

ma e tensoda le incursioni del Tedestà i e le correrio del'assercia, molte coccè delicterone. I s'illa, i abbenchè brune a citani molte coccè delicterone i s'illa, i abbenchè brune a concetta e quainceile contata di morra i e di state unperitali. Si dislinguoso a sprima vittà Nevoce, Colleghà, e Commodo. Vi si delinguoso a sprima vittà Nevoce, Colleghà, e Commodo. Vi si na la lura, opera controlliciani e di gene exarpello, e che non possa non sommirre, non ostate che si redeose decipitata dalla secre del tempo, e risbilo a dei niferore turcon. L'editioni et innumni come fabbricele nel secolo XI; na le utine greche e rinounzi come fabbricele nel secolo XI; na le utine greche e risono di consegnita del consegnita del consegnita del secono del come del consegnita del consegnita del secono del come del consegnita del consegnita del contenta del quo despunto qui sitica. limi e valenti professori, dalla soorta de quali si chebro poi tani insigni canomiti, tra cui monsi-enbero poi tani insigni canomiti, tra cui monsi-gnor Carmine Pascucci di Frigento abate di S. Groo, nominato vescovo di Trectico (1). Celebro coltre tre sinodi in Arellino, nel 166; 1665, e de 1669, delegando segnatamente la presidenza di quest' ultimo, che ebbe luogo nella festività di s. Molestiano i o ciuneno (2). Al dottissimo monsispor

(1) V. il cenno biografico scritto dal suo chisro concittadino dottor Fabio Cismpo, pubblicato dal Gervasi nelle vite degli uomipi (llustri del regno di Napoli.

(2) Intervennero in esso: 1. Il reverendissimo capitolo e la chiesa parocchiale di a. Silveatro di Cesinale. 2 Il vicario perpetuo della cura della chiesa cat-Iedrale. 3 li revorendo curato della chiesa di s. Lorenzo , s. Andrea, e.a. Niccolò d'Avellino, 4 Il reverendo abate di s. Paolo di Avellino, 5 Il reverendo cappellano di s. Liovanni nel auccorpo della cattedrale e a. Modestino, 6 I reverendo beneficiali e clero di Avellino, 7 Il reverendo arciprete di Monteforte, 8 I reverendi arcipreto e canonici di Candida. 9 I reverendi arciprete, primicerio e canonici di Atripolda colla chiesa di a. Pietro unita al collegio, 10 Il reverendo arciprete di Sommonte, 11 Il reverendo acciprete e collegio di Montefredano. 12 Il reverendo arciarete di Prata, 13 Il reverendo arciprete di Serra, 14 Il reverendo arcuprote di Salsa, 15 Il reverendo arciprete di Sernico, 16 Il reverendo arciprete di s. Barbato. 17 Il reverendo arciprete di Manocalzatl. 18 Il reverendo arciprete di Capriglia. 19 Il reverendo abate di s. Agnello di Moolefredano. 20 Il reverendo abate di s. Maria di Costantinopoli della terra medesima. 21 Il reverendo rettore di a. Niccola di Montefredano egualmente. 22 il reverendo abate di Paraliso. 23 Il reverendo reftore di s. Enstachio di Serra. 24 II reverendo rettore di s. Bocco di Sorbo. 25 [] reverendo arciprete di s. Stefano. 26 Il reverendo abate della Maddalemi di Atripalda. 27 Il reverendo rettore da s. Potito. 28 Il reverendo rettore di s. Maria delle Carita di Candida. 29 Il reverendo rettoro di s. Caterina di Serpico. 30 Il reverendo rettore di s. Autonio di Ceainale. 31 Il reverendo abate di s. Felice di Tavernola. 32 Il reverendo abate da s. Toppa di Mercouliano, 33 Il reverendo beneficiato di s. Turfone di Altavilla, 34 Il reverendo abate di s. Anacio a Falicsi, 35 Il reverendo rettore di a. Felice di Serra, 36 Il re-

frá Fulgenzio d'Arminio Monforte degli eremitani di s. Agostino, patrizio avellinese, e vescovo di Nusco; perciò detto in fronte del sinodo medesimo: Coram Illustriesima et Reverendissima Domino D. Fratre Fulgentio Arminio Monforte Patritio Avellinensi S. T. D., ex liberis Baronibus Sacri Romani Imperii. Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopo Nuscano, e nella sua sottoscrizione: Pro Illustrissimo et Reverendissimo Domino meo D. D. Thoma Brancaccio Episcopo Avellinensi et Frequentinensi D. F. F. Arminius Monforte Episcopus Nuscanus (1). Corredò la cattedrale di Frigento di sacri arredi, tra cui due pianete di non ordinario valore', una bianca, e l'altra rossa . e colle stesse armi dei Brancacci della linea degli Ubriachi, da cui propriamente discese, consistenti in quattro branche di leone d'oro, in mezzo a'quali un palo di argento con tre aquile rosse in campo azzurro; essendo dalla detta linea ancor pervenuto quel Ripaldo Brancaccio arcivescovo di Taranto e cardinale di s. Chiesa, il quale eresse il tempio e lo stabilimento di s. Angelo a Nilo in Napoli nel u A26, e che per la sua vastissima biblioleca an-

verendo cappellano di s. Maria di Masserzio di Mastefredano, 37 La confettoria di s. Maria delle Gerici di Prata 38 di reverendo hemelicito dell'Assumativa di Sorbo. 39 La confriterio di Sorbo. 39 La confriterio di Sorbo. 39 La confriterio dell'Assumativa di Sorbo. 39 La confriterio di Sorbo. 30 La confriterio di s. Giovana di s. Sichano 42 di reverendo hemelicito e canonico di a. Cerce del Laverante, i apporte della confriterio di Asteliano. 43 di reverendo hemelicito e canonico di a. Cerce del Laverante, i apporte della confriterio di Asteliano. 43 di reverendo hemelicito di d. Astriba della pratti del concernato di Astribado. hemeliciano di d. Maria della Puratta del concernatorio di Astribado.

(1) Questo nostro benemerito concitadino, coinnto celebrato aggnatamente del Toppi sella sua Bibiliottica Napolixiana per le moltissime opere date in ince, nicque oce i 1621, e morì in Lucera nel 1682, ore ossia chiesa di s. Leonardo de soppressi padri del cor oggi si ammira (1). Abbelli parimente il duomo di Avellino, fornendolo di argenti e di altrisacri paramenti, come dagli antichi inventarii; vi-

suo ordine gii si legge la seguente iscrizione ; e non in quella di Eliocto, come narra ii Propati nelle sue moracara.

> D. F. FYLGENTH ARMINI MONFORTE MEMORIA OUI AVELLINI CIVITATEM NASCENDO EREMITARUM ORDINEM D. P. MONEYER D.

EREMITARUM OBDINHE B. P. AUGUSTINI VIVENI ITALIAN ET TOTIUS EUROPAE URBES CONCIONAN ECCLISIAM NOSCANAM ACCURATE REGENDO PATRIAE RELIGIONIS URBUM ACCURATE REGENDO

PERDINANDI II MACH DUE, ETRORIAE THEOLOGOR ADDIDIT PLORENTI AE FLORES CREISTIANAE A FRANCIA A TPAR REGINAE ET SARAUD. DUCISSA TAURINI CONCURNATOR SOLEM DI XISSES IN TAURO

DAGADONAL IMPERATIFICATE LEGITOLOG FRIND IMPER-VIENNAE HEA DIVINOM VERBUR EXPRISOR UT AQUILA-I LLAE HUNC SOLE FULGENTIOREM STERRE ASPEXISS CLEMENTI L'ART HE SIII SUMMI PONTIFICA TUS DRIJCIAS HADITU EFISCOPUNIUSCANAE ECCLERIAE DA AFFICITUR

UT AR URBEIN URBES ELEMENTIAM CLEMENS REPONOFRET HANC BUDDIERIM ANNIS CHE RETISSET EANDEM IN MANIKUS INNICENTII XI PONT, MAZ. RESIGNA VI ITA QUI ALIIS RECTAM VITAM INDIXERAT SIEI DE VITAE FINA CONSCILITA

D. NICOLAI ANGELI ABBINII MONFORTE EX PRATEK NEPOTIS CER ET ANMOS TUMULATUR BUM MEMORJAM INCLIENDAM IN LATIOR KON E CORDE EXCIDE PORUIT ANNO A PAR. YIRG. MDCLXXXII.

(1) Era questa biblioteca di privata proprietà di monsignor Francesco Maria Brancaccio vestovo di Canaccio, il quale, nel 1690, la rese di pubblico uso, a vien riconesciuta coi nome di Biblioteca Brancacciana. Questo vescoro insignito della sacra porpora, rinanzio all'altro cordinale, arcivescovo di Adrianopoli, Stefaco Brancaccio suo nipote il vescavado di Viterbo di cui veone investito,e fu da Clemente X Altieri promosso a quelin di Porto, che riteone fino agli 8 gennajn 1675, quando oetia età di soci 83 morì in Roma, e senolto renne nella chiesa del Gesò, ove gli fu cretta modeatissima iscrizione. Ordinò egli che il suo cuore fosse trasferito in Nanoli nelta detta chiesa di s. Angiolo a Nilo , eve fo rinosto 10 una marmorea urna dai suo esecutore testamentario Sisto Cocco Palmieri fratello del vescovo di Malta, e ne fu steso pubblico atto: e da Cesare Brancaccio e Carlo Carafa de' principi di Stigliano governatori del pio lungo gli veonero celebrati magnifici funerali. V-Volni Chonologia de' vescovi partani ora delti di Capaccio. Napoli, presso Giovanni Riccio, 1752.

sitando finalmente con sommo zelo ed esaltezza le

due diocesi, giusta gli atti di curia.

Morto intacto Alessandro VII, e trasferito pei primi giorni di giugno 1669 dal suo ben degno successore Clemente IX , monsignor Girolamo de Choris di Siena, dal vescavado di Nardò all'altro non meno cospicuo di Soana in Toscana, piacque alla Santità del pontefice medesimo nel luglio dell'anno stesso, non nel 1671 come malamente narra il Pionati nella Serie de'vescovi in Avellino, venendoci anche tanto confermato dal Coleti nelle addizioni all'Ughelli (1), quando scrisse ad Neritinam postea sedem translatus fuit an. 1669, in tale chiesa tramutare il Brancaccio. E tra i non pochi vantaggi che egli le arrecò ne'primi 5 anni del suo luminoso governo, oltre alla convocazione di una sinodo, v'instituì ed eresse dalle fondamenta il proprio seminario, dotandolo di sufficienti beni fondi per il mantenimento. E tanto propriamente nel 1674, chiamandovi pure espertissimi professori ad instruire la gioventù, ed alle strette norme del Concilio Tridentino. Donò inoltre molte sacre suppellettili alla Tesoreria del duomo, e dopo altre segnalate opere di pietà, vi finì i suoi giorni nell'ancor vigorosa età di anni 51 , nel di 29 aprile 1677; venendo deposta la sua salma appiè della cappella del Crocifisso con la iscrizione come appresso; testimonianza questa non solo del merito dell' estinto, si bene della riconoscenza di quel capitolo alla sua memoria.

Di fermo avea al medesimo legata un'annua reudita col peso di celchrarsi dall'intero corpo un

11 Lucgo citato.

anhiversario per la sua anima, ed a ciascun canonico una messa piana nell'additato giorno 29 aprile, e così a' 29 agosto e 29 dicembre, tutto ciò in perpetuo, e le messe piane al nominato altare del Crocifisso, ovvero in altro privilegialo.

È questa la inscrizione:

D. O. M.
THOMAS BRANCACCIUS ABELINENSIS OLIM POST RERITONENSIS
ANTISTES BRANCACCIANAE PROSAPIAE GLORIA
PRAESCLOM OKCUS NT NORMA URBIS ST ORBIS MONOR ET AMOR
TOTES GLORIA TOTES HULARITAS INTREPUES

TOTUS GLORIA TOTUS HILARITAS INTREPIBUS RUCLESIASTICAE LIBERTATIE PROPUGNATOR DE REBITINA ECCLESIA ET URES MULTIS FACTIS ET RELICTIS MONEMENTE BANAMERITUS

PAMA ROMINE ET GESTIS NERQUAM MORITUBUS
MORIUUS OPTATUS LAUDATUS LACRYMATUS OMNIBUS
MORICUS OPTATUS LAUDATUS LACRYMATUS OMNIBUS

ANNO AÉFATIS LI PONTIFICATUS VIII. ANNO DOMINI MUCLXXVII MEMOR DOLENS LACRYMANS CAPITULUM NERITINUM M. H. P.

Il vescovo Brancaccio durante il suo governo della chiesa avellinese ehbe a metropolitano l'arcivescovo Foppa.

# L. Giovan Battista Lanfranchi — Addo 1670.

Sordi i natali nel 1533 da famiglia napolitana fuori seggio, e discendente da nna delle sette di origine lodessa che fermarono stanza in Pisa verso del 980, darante l'imperci di Ottone II, e formarono il primo ordine di nobilità di quella repubblica. Amenesso nella religione Testina instituita in Roma e quindi in Venezia da Paolo IV Carafa allora acrivescovo di Chieti, e dal viccutino s. Gastano da Tiene, non che da Paolo consigiero edila famiglia Ghistieri e Bonifizzio di

Colle nel 1524, confermata anche da Clemente VII netl'anno dopo; tosto emulo si rese in gradi di perfezione e sapere del suo illustre congiunto Andrea Lanfranchi, creato vescovo di Ugento nel 1650 (1). Ed in vero, professato i solenni voti nel tempio di s. Maria degli Angioli in Pizzofalcone nel di 5 giugno 1622, e percorsi parecchi gradi nel suo nobile instituto, caro non poco si rese all'insigne cardinale del titolo di s. Balhina Pasquale d'Aragona vicerè di Napoli nel 1664, il quate interposti de' valevoli uffizii appo la Santità di Clemente X gli meritò la chiesa avellinese e frigentina nel 30 giugno 1670; non nell'anno immediato, come col De' Franchi disse il Pionati nella serie de' nostri vescovi, venendoci, oltre del Coleti, tanto pur contestato dal sinodo diocesano dell'arcidiacono Decio Festa vicario capitolare alla traslazione dell' antecessore Brancaccio, il quale sinodo è della data del to giugno 1670.

Del Lasfranchi sappiamo noltunto che, nel auo non Inngo governo, alle antiche virth accoppió quella della più alta liberalità rerso del poreri, anzi, come aoggiungo il Colei (s), con gli esempii luminosissimi della sua integrità, pietà, giustità, e religione, era già quasi per resituire alla propria diocesì il pristino splendore; e tauto, so no seas stato preventi da morte: Bresti quo in ea sedit tempore, così si esprime il citab autore, buttentiami intervitatio. Vietatità unitation mi-

<sup>(</sup>f) Fanno di quest'ultimo onorsta menzione l'Ughelli ne pastori di detta chiesa, ed il Silos in HISTORIARUM CLERICORUM REGULARUM 4 CONGREGATIONE CONDITA. Roma 1650 e 1655, non che Palermo

<sup>(2)</sup> Ughelli, luogo citato.

sericordiae, ac religionis dedit exempla, per quae dioecesis suo pristino nitori jam jam restituta videbatur, ulinam diutius vixisset. Ed a ragione, meotre a rendere maggiormeote ammirabile il clero ed il popolo teore due sinodi, l'uno nel 1671, e l'altro cell'anno seguecte, come pure iostitul le cappelle serotine a modo della metropoli, con la direzione singolarmente del ano dotto teologo e maestro dell'ordioe de' pp. Predicatori fra Giacinto Gavotti, il quale aull'esempio di monsigoor Riccardotti vescovo di Arezzo, pubblicò io Napoli cel 1668 il libro De Eugaristiae sacramento. No di ciò pago il buoo prelato adoperò ogni altro mezzo onde la sua chiesa provveduta sempre più fosse di esemplari ministri, e quiodi severo cel conferire i benefizii, volle che gli ordinandi per gioroi. 15 riochiusi fossero oelle soppresse case de'pp. Agostiniaoi e de Minori conventuali di Avellico come da una aua istruzione pastorale esistente in curia del 6 agosto 1670. Arricchi finalmente il duomo di preziosi arredi , e tra le altre reliquie donate al Tesoro no ostensorio di argento racchiudente quelle de'dodici Apostoli col legno della santa Croce nel mezzo, del quale ostensorio fa egualmente parola il De' Franchi allorchè tratta del Tesoro medesimo (1). Ma disgraziatamente oggi oulla più esiste, mentre, come in seguito diremo, tutto veone involato nell'epoca memoranda del 1799.

Il Lanfranchi fra l'universale compianto compi sna giornata io Avellino a' 3 genoajo 1673 nella età di anni So: fu sepolto nella cattedrale, e la sua veaeraoda efficie collocata nella pinacoteca dei

(1) V. II citato autore nel lib. III, cap. XIII, pag. 557.

pp. Teatini in s. Paolo maggiore in Napoli, ove tuttavia si osserva.

Ebbe egli a metropolitano lo stesso Foppa. Que sob acrivescoro dichardo s. Filippo Neri protettore del clero di Benevento; ed a simiglianza della confessione di s. Parto in Bona, face eseguiri quella di s. Bartolomeo nella basilica propria, nella qual en riposto venne il suo corpo; il che arreniva nel 1673 autoli 19 nontificalo di Clemente X.

## LI. Carlo Pellegrini — Anno 1673.

Da Marcello ed Isabella Baratta, entrambi di famiglie patrizie, trasse egli i natali in Castrovillari , nel 1614 ; città della Calabria citeriore, di molto rinomata per aver dato nascimento agli illustri filosofi, Ĉarlo Musitano, e Francesco Branca; non che al tanto reputato Carlo Calà, duca di Diano, marchese di Ramonte e Villanova, cavaliere dell'abito di s. Giacomo, e reggente nel Supremo Collateral Consiglio, il quale fe dono al real santuario di Montevergine di una delle tre corone ingemmate, che sono sul capo della titolare del luogo. Datosi allo stato ecclesiastico, é perció che in un instrumento del 22 aprile 1640, per notar Ottavio Donato, nomasi diacono (1). Fu educato da suo padre, buon giureconsulto, e dai Minori conventuali di Castrovillari, allora a gran fama pe'loro studii; dietro di che, propriamente nell'anno appresso, asceso al sacerdozio, si conferi in Napoli, ove si laureo nell'una

(1) Tanto civiene assicurato dal dotto amico e già segretario della nostra accudemna cosentina, mensignor Michele Bombini, creato vescovo di Cassano nel 21 maggio 1829, dalla Santità di Pio Vili. e nell'altra legge, e si aprì la strada al proprio incremento. Fu in effetti protonotario apostolico, abate di s. Niccola nella sua patria, esaminator sinodale, e maestro in s. Teologia; sostenendo parimente con molto decoro , la carica tanto di vicario generale apostolico nella diocesi di s. Marco e Mileto nelle Calabrie, quanto quella di luogotenente del vescovo di Sarsina negli Stati Pontificii, suffraganeo quest'ultimo dell'arcivescovo di Ravenna. Da un tal ministero passò nella Spagna per molti anni come confessore di Fabrizio Pignatelli duca di Monteleone, essendovi stato questi chiamato come vicerè di Aragona da Filippo IV. Dalla Spagna in Roma, ove a tutt' nomo si diede a' graditi suoi studii, pubblicandovi pure pe' tipi di Fabio de Falco una molto erudita sua opera, intitolata ad Alessandro VII nel 1665, ed ha la seguente epigrafe:

MUSARUM BETORICO-LOGICE BEPARTITUM, IN CUIUS PRI-MO LIBRO SUB PRAESTANTIAE MUSICES INVOLUCEO DI-VERSAE DISCIPLINAE PRAEMINATURI: IN AUTERO VERO CUARDAM, DE ANGELIS CAELI, PLANSTIS, ANIMA, ET ELEMENTIS APERTUS EXPENDUTUR. Romae ex lypia Fabii de Falco 1665.

Essa è mentovata dal Toppi nella sua Bibliotreca Napoletana, e da parecchi altri che trattarono degli scrittori del regno.

Altra opera similmente dotta e da tutti commendata per le materie ecclesiastiche e civili, dedicata al pontefice medesimo Alessandro VII, fu pubblicata in Roma nel 1666 presso Michele d'Ercole, ed ha per titolo: PRAIS VICANIONUS, NY ONN'NIN HI UTHOODE PROD JUSTIC CENTUM QUATRO PARTINES COMPREHENSA. IN PRIMA CONTINUATUR ONNIA, QUAT AN VICANIONEM QUORMI-CHOMUS POSTATELM ATQUE COPPIGNE PRETMENT. IN SECURDA TABOTUR PRAISE PROCESSION IN CAUSA CI-VILIBUS. IN TESTA METHODIC IN CAUSA CIPTURES, IN TRATE-TION DE COMPANION ON SERVATIONAL UTRIBUS, JUSTA S, INC. ST. MUNICIPALIS RECHI MEMOLITANI, NECCOS FOR-MULIS SHOULDAMN ACTIONEM PRODUCTION, NECCOS FOR-COMPAGETES, QUAR PER CONTINUALS, AC CLUSIANI, TO COMPAGETES, QUAR PER CONTINUALS, AC CLUSIANI, TO TOOM DECLARATIONS, AND MARKET, DECUMEN NES AN BANCE SANCTA TURBUNT. ROMOS typic Michaelis HOPCHALL SIGN.

Tale opera per la immensa sua utilità venne pur irprodotta in Venezia nel 1657 da Michelo Hilleco, e ne troriamo come della precedente onorata mennione presso Lorenzo Giustinzio i, e Camillo Minieri Riccio: il primo nelle sue Memoria stronciza escata sua della della Resea del Marcu, quiri pubblicata del 1757; e i altro celle elaborata Missonia STORICES DECLE SCRIPTORI NATI NEL RICCIO DI NAPOLI. NADOLI 18544.

A fronte di tanti meriti e di si alta dottrina venne egli finalmente dalla S. Sede prescotto a vessoro di Ortona a Mare, e quindi di Avellino nel 13 marzo 1673. El in vero hen si avvisò Clemente X, il quale sul tetto di morte del suo predecessore Clemente IX. fu creato cardinale ed anche prenunziato suo successore, desinandolo a quest'ultima chiesa, dappoichè avendola in altro tempo refia il Pellegrini da vicario gosernie, pe a vrebo-

be senza dubbio da pastore conosciuto da vicino i bisogni, e così li avrebbe secondati. E perciò menò egli Innanzi i suoi 5 anni di governo con lucentezza e aspienza, e con somma pictà e prudenza, e fu dal Coleti qualificato come ben deguo successore del Lanfranchi , lasciandoci in tal guisa segnatamente scritto di lui: Carolus Pellegrinus Cassanensis, perchè appartenente a questa diocesi, U. J. D. et S. Theologiae Magister , Lanfrancho successit 13 Martii 1673, cujus laudatissimis vestigus pro virili semper inhaesit (1). Sappiamo inoltre di tal prelato che al suo arrivo apri un'apostolica visita, e consacrò pel A ottobre dell'anno 1673, come special delegato di Giovan Battista Foppa arcivescovo di Benevento, tanto la chiesa quanto il maggiore altare de pp. Cappuccini di Montefusco, come il tutto rilevasi dalle due inscrizioni che qui riportiamo.

Quella al lato dritto dell'ingresso di essa chiesa nella parte interna è come appresso:

D. O. M.

TEMPARI NOC DIVAE BARRIE GRATHARIN NALBIS RECENTACIONIN RELEGIONIN PRARSENTA BUPRAKU DE DE BLASIO. A FRANKMENTE BRECUTH ANNO 1625 DONNING CARGO. DIANTIS RAPIERE STEPARENT PREGENTI ESPECIALISA DE DIANTIS BAPTISTAE FOUPAR ANCIREPROPI RENEVENTA-NE FRANKTIKE SOPPULIFUS A. D. 1675 DE QUENTACIONES CUM ALTARE MAIORI SOLLEMNI RITU CONNECRATI.

(1) V. il citalo autore nelle addizioni sil Ugheili, Vol. VIII, pagin. 205. Vol. II. L'altra nel sinistro poi è così concepita:

ANDO REPARATA SALUTIS MOCKUL DIE XXXI AGUSTIATARI ROCCUMA CARGOO PELIGARION GREGALIARENSI ET FRQUEXTRIENSI FISCOPO DE MARGATO FELLOSI EXCONDITORIO DIAGNES BATESTATA FORMA GAUGIERI-SCOPI ERREVETTANI CUN FOLISMA SACRATUM DERING PRACTOS SCILLO CONSCENIONO FRANCISCATIONE PRINTERSATIONE UNIVERSITATIONE PRINTERSATIONE DIVINGA REPARATE CANDIALIS USINUS SAUCHAS ERREVENTANIA EXCLUSIVA AGRICOPESCOPICI STERNI SOLUMI RICHI DEDICARS SACRATI DE ROCCUSANIA GAUGIERIS SACRATI DE ROCCUSANIA GAUGIERIS SACRATI DE ROCCUSANIA GAUGIERIS SACRATI DE ROCCUSANIA GAUGIERIO SACRATI SALUTI GAUGIERIO SACRATISMA DI REPUBBICA DI SOLUMI SITUATIONI PERCES CENTUM INDUGENTARE DI DES CONTESSOR.

Prenursos sempre il Pellegrini per il lusto della chiesa addissa altre renditi alle probonde canoni-cali in Avellino come degli atti capitolari, e, da relesso propagnatore delle celesiastiche immanità, no serbò immacolati i dritti, congregamdo pure due siondi, l'uno cal 1674, e l'alto nel 1676, con i quali aggiunse novelle leggi a quelle de'ssoi più chiari natecessori. A preservare finalmente dalla rilassalezza il suo gregge, introlusse negli ultimi te giorii del cararvale, le quarantore nel duomo colla caposizione della SS. Eucaristia. Cosa in vero loderofissima, e con in plentidi pompa serbata an-

che al presente.

In mczzo alle cure episcopali, non lasció egli
mai i prediletti suoi studii, facendo sovente sua
stanza il convento de nostri pp. Cappuccini, dietro il trenuoto del (675, alla cui bibliotent fa-

dono delle sue opere, che tuttavia si conservano come monumento del suo sapere; e mentre ben allre ne preparava alla repubblica de dotti mercè i taoti preziosi suoi scritti, colpito iusspettatamente da morte, passò agli eterni riposi nel 4 maggio 1678, della età di anni 64 circa, ed il suo cadavere fu secotto nella cattedrale.

Ebb'egli a vicarii generali Antonio Famiglietti. Decio Festa, Giuseppe Rosa, il quale, dopo aver esercitato lo stesso lodevolissimo ufficio appo i vescovi di Strongoli e Squillace, fu arcivescovo di Nazaret nel di 11 gennajo 16 jo; Fabio Ciampo, Andrea Sanguigno, dottore nell'una e nell'altra legge, arciprete della cattedrale chiesa di Acerra, unita acque principaliter a quella di S. Agata de'Goti nel 1818, e quindi da essa novellamente smembrata l'anno 1855, Ebbe poi a metropolitani l'arcivescovo Foppa, il quale dopo di aver seduto da intrepido difensore della ecclesiastica immunità per ben 30 anni e mesi 7 in Benevento, morì nel 18 dicembre 1673; Giuseppe Bologna patrizio napolitano, il quale da referendario dell'una e l'altra Segnatura, da uno de'dodici votanti della medesima e prelato della Sacra Consulta, venne eletto arcivescovo nel 12 marzo del seguente a000,

Alla morte del Pellegrini fu eletto vicario capitolare Andrea Giordano dottore in ambedue i dritti, primicerio maggiore, il quale celebrò un concilio diocesano nel 10 giugno seguente (1).

(1) Cl rimane a notare da ultimo che il nostro prelato ebbealtro cibiro fratello a pome fra Martiale Pellegrial, presso cul remanero gli counciali scritti; il quaie, aggrapto di homi ora al atta, Palermo, Genova, Farrara e Milano, e Miuvitta gonerale del suo ordione ni 1971. consistente dell'Indice e professore di ten-

### LII. FRANCESCO III SCANEGATA - Anno 1679.

Questo prelato sotto il cui capo canuto ebbe anche assessii i lumi ed i lampi di chiarissimo ingegno, venue a luce nell'anno della fruttifera lucarnazione 1633 in Dongo, picciola terra nel lago di Como; avendo quasi con Benedetto Odescalchi, che assunto al pontificato prese nome d'Innocenzo XI, patria comme. Disceso egli da una famiglia chiara per nobiltà di sangue, e per generose azioni, studiossi a tutt' nomo di divenir piuttesto grande col proprio merito, anzichè colla serie luminosa degli avi. Vestito in effetti l'abito della chierisia, con somma diligenza diede opera alle scienze, e precipuamente alle ecclesiastiche e civili, in maniera che non guari preso il grado dottorale nell'una e nell'altra legge non che nella teologica facoltà, venue eletto prima a vicario generale del vescovo di Loreto nelle Marche di Ancona, cattedra immediatamente soggetta alla S. Sedia ed eretta da Sisto V nel 1586, e poscia internuazio nella capitale del Piemonte . ove procacciossi osservanza e laude. Chiamato intanto a succedere nella chiesa metropolitana di Napoli al cardinale Ascamo Filomarino l'altro non men celebre Innico Caracciolo de' duchi di Airola. da Clemente IX nel 1667 (1), lo Scanegata venne ecclesiastica nella Sapienza di Roma, infine arcivescovo di Nazato nel 4 maggio 1677, ose mort nel 1684. Di lui fa onorata menzione non solo il Toppi nella Bistiotaca Napoletana, ma anche il

Franchiei cella sia Baucosoriua.

(1) El deto carrinale hauco Carreciolo fu quegli appunto, che, trovado la cattedrale di Nepoli alla feggia aputo, cicò con meraro, acoverte di piète di integlio e colonue gerare di granito oriente de perché force allora non avessi idea electo di pultura delle modelmente fe tutta ta chiese contrir di plance alucro. Adonandola more i fe tutta ta chiese contrir di plance alucro. Adonandola

prescello a suo vicario generale, lal noi rinvenendolo nel 1677, e con si onorevole ufficio mostrò dottrina pari alla diguità, e zelo e prodenza eguale alle cure; a tal che, succeduto a Clemente X it

secon di die celli di qualei del Gioriano. Na re delo di Kinciccia ciurino migni Gioria Concentra ciurino migni Giundi Carcelo del grincipi di Vita la odelli coagregazione dell'Oraterio, i richiamere tutti debidi la della coagregazione dell'Oraterio, i richiamere tutti debidi coagregazione del Vitario della Gioria Carcelo della Gioria della Gioria della della Gioria della della Gioria della de

GRACOGE TY CONTINUE MALINO
TYPHONY CHES AND THE STATE
TYPHONY CHES AND THE STATE
TYPHONY CHES AS ALLEGACY
TYPHONY CHES AS

HEROICO AVNY NYSEPTYP ANNO MDECCXXX ET SOLLEMNI, POMPA, DICATTH, ANNO ... SYB CVRA, RAPHAELIS, CAPPELLI ARCH. prefato pontefice Innocenzo XI, venne, nel 12 giugno 1670, scelto vescovo di Avellino.

Non prima fu assuoto alla cattedra d'Avellico, che primaria sua cura fu il clero, amandolo sempre teneramente, e non ometicodo mezzo alcuno a fin di educarlo sempre più nella pietà, e negli studil, a lui attribucodosi la disciplina più esatta della nestra chiesa; conciolosseche sotto del suo governo incominciarono tutte quelle pratiche che aoche di presente sono in lodevolissima usanza, Dotato egli perciò d'indole sonvissima, e mosso sempre da non ordinaria giustizia nel conferire le digoità ed i beoefizii, si rese ancora commendevole non poco nel sostenere i dritti della propria giurisdizione. Di vero l'arcionete di Fontanarosa, d'ordine del cardinale arcivescovo Orsini , nella sera del 4 gennajo 1689 essendo messo in carcere in Benevento. lo Scanegata con lui altamente sen dolse, e l'emioentissimo in giustificazione così gli rispondeva, esistendo l'originale del foglio tuttora in curia: » Illustrissimo e Reverendissimo Signore ,

> Illustrissimo e Reverendissimo Signore, so In concissarione del mio continuato rispetto a V. S. Illustri-sima mando il aignor Caconico de Martino mio promotor fiscale perchè preghi la sua bontà sincerarsi, che nella carcenzione della si l'Arciprete di Footanzarsa, reo nel mio Tribana nale per più delitti, non si è mai preteso di vulla nearre la di lei riverita giuristizione. Da principio l'havrei maodato, se havessi creduto, che ella se ne fosse compiacitui. Monsignor mio mi creda, che non sarà mai sicima fra noi; ma la riverità sempre, e per l'honore, che si degnamente gode della sacra funzione, per la qualo sam Pratelli, e per gli suoi moriti personali, o sam Pratelli, e per gli suoi moriti personali.

che sono grandi-, e molti, raffermandole il mio
 obbligato desiderio di servirla, mi resto al solito.
 Benevento 6 marzo 1689.

Di V. S. Illustrissima e Reverendissima a Affezionalissimo per servirla sempro Fra Vincenzo Maria Cardinale Arcivescovo. Mossickos Vescovo n'Avellino.

Infaticabile poi nell'esercizio de doveri del mo ministero, tenne quasi sempre i suoi sinodi dioccsani, e enumerandone noi perciò otto dal 1686 al 1687, e qualtire altri mell'indicato anno 1689, 1690, 169a, e 1594; nel quali fecer bella mostra a membri due nostri beu deggii concitationi, il p. D. Mattia Pesta dell'ordine benedettino di Monterergine, e di primicerio minore Giovanoi Giodano dottore in Sacra Teologia e pretonotatrio aposibile, di cii si conserva viva la memoria i questa lepida apposta al suo altare genülizio nella chiosa di a, Praneeço, a sinjattra.

# D. O. M.

PRISCUM DE PAULELLA SACELLUM FIRGINI DEIPARAR DE MONTE CARMELO

DICATUM

ABB. D. IOANNES CATHEDRALIS ABELLIN, PRIMICERIUS

D. LANGARUS D. SCIPIO IOBDANI

EIUSDEM URBIS PATRITII D.ZENOBIAE EX DICTA PRAECLARA FAMILIA POSTREMAE BILLI

APITAE PIETATIS UAEREDES ET AEMULI

RESTAURATUM EXORNARUNT ANNO SALUT. DUN, MDCCXFII (1).

(1) La famiglia Giordano un tempo detta dei Paolella , mentre l' anues crede e discendente di quest'ultima qual si fu la mento-

Troviamo che lo Scanegata intervenne ancora in due de' concilii provinciali celebrati in Benevento dal prefato cardinale arcivescovo fra Vincenzo Maria Orsini dell'ordine de'Predicatori : de' quali uno tenuto agli 11, 13 e 16 aprile 1693, e l'altro ai 10, 14 e 19 maggio 1698. Qui è da notare però che lo Scanegata, trovandosi impedito, venne rappresentato da uno speciale procuratore a nome Marco Canonico della terra di Monteforte nel primo, ove principalmente disputossi dell'abolizione dello spoglio de' vescovi che facessi dai commessarii della Nunziatura dietro la loro morte e che col fatto si ofteone in pro delle cattedrali del regno, come dalla bolla d'Innocenzo XII del 1604 (1). Nell'altro concilio poi recavasi di persona, e così venne a contrassegnarlo: Ego Franciscus Episcopus Abellinensis, Frequentinensis, Aquae-putridae, seu Mirabellae, et Quintodecimi consentiens subscripsi. È qui parimente da notare che

Baltist Goordon's parks of rifertit tre germant, tworst estituta, archito, nella persona di Sequipo- juniore, fin dal 1808, fixes chardline, architecture on di Sequipo- juniore, fin dal 1808, fixes chardline, architecture on the second seco

vata Zenobia impaimò il dottore nell'una e nell'altra legge Gio.

(1) Di un tauto segnalato benefizio volle anche l'Orsini lasciar memoria in questa lapida nella sua metropolitana. oltre allo Scanegata assistito dal suo teologo il primicerio minore Giovanni Giordann, intervennero nell'anzidetto concilio i vescovi che noi riferiamo, perchè il lettore conosca di quanta gravità erano questi venerandi consessi: Pompeo Sarnelli vescovn di Bisceglia, ad votum decisivum, siccome dagli atti del concilio stesso: fra Celestino Labonia dell'ordine degli eremitani di s. Agostino vescovo di Montemarano, il quale chiuse le sessioni con una dotta orazione gratulatoria; Giuseppe de Lazara de' Chierici minori, vescovo di Alife; Angelo Ceraso, vescovo di Bovino; Francesco Antonin Punzi, vescovo di Ascoli ed Ordona; Francesco Antonio Giannone, vescovo di Bojano e Sepino; Giuseppe Catalano, vescovo di Larino; Domenico Morelli, vescovo di Lucera , Fiorentino e Tortivoli : Michele Petirro, vescovo di Termoli, traslatato poscia in Pozzuoli a' 14 dicembre 1705 : Francesco Protombilissimo dei marchesi di Specla , vescovo di Trevi-

NEAPOLITANI RECHI
SVBLIMIA TAMPLORIWI TECTA ASTERNYM
OYATIAT ALLELVIA.
NE DEINERPS NYDA SHAT ALLELVIA.
INSOLNTIYS ZII PUNT OPT MAXIMAS
INSOLNTIYS ZII PUNT OPT MAXIMAS
INSTANIE PROVINCIAL DE NIN PENTANO CONCILLO

BYTNO CPRIE CONSILIU PACTYMI
PSEVDINCE MESS VII. BIS ADIRVENTIS SPOLIS
VABANYM VI NAPOLITANYM PONT. MAXIMYM
SPOLIARE NIXYS FST.
INNOCENTIYS XII APAPOLITANYS,

CONCIVIS MEMORIAM ET NATIONALIVII SCLESSIARYM INOPIAM DECURE V ESTIVIT. TANTO HERA SPIJAR SIN PEFICENTISSIMO HIR, IV MARNORE. NOVVI TROPIA SI GENYS

NON PX ADMITTS AND IX MAMISMS SPILLIS
FE, VINCENTIS MARIA ORININS PRAP DICATORY
CARBINALIS VISINYS MEDISPOLITA
ACCALTE INVOICE VIBRIT
SAMNITIYM PHEXAMYS
ANNO ORDE REDEMBY UPOCLIFICATION
ANNO ORDE REDEMBY UPOCLIFICATION

co : Biagin Gambaro , vescovo di Telese : Emilio Giacomo Cavalieri , vescovo di Troja ; e Giacinto della Calce de' Chierici regolari, vescovo di Ariano ; non che quattro altri suffraganci, cioè Giacomo Circi, vescovo di S. Agata de'Goti; Domenico Sorrentino, vescovo di Vulturara e Montecorvino: Carlo Felico de Matta, vescovo di S. Severo, Civitate e Dragonara; e Filippo de Cordoba, vescovo di Guardia Alferia. I detti ultimi, perchè impediti, intervennero, come lo Scanegata, al primo concilio, per via di speciali procuratori; e varii altri insigni ecclesiastici e regolari, tra cui Agostino Fantetta vicario generale ed Ordinario della terra di Alberona per la sacra religione gerosolimitann, non che altri vescovi che, per non esser suffraganei. vi vennero ammessi honoris causa, come Niccola Antonio Tura di Sulofra voscovo di Sarno , fra Marcello Cavalieri dell'ordine de'pp, Predicatori vescovo di Gravina, Giovan Francesco de Laurentiis vescovo di Venosa . D. Carlo Gutillo della congregazione benedeltina di Montevergine vescovo di Minori, e Giuseppe Schinosi di Bisceglia vescovo di Caserta e visitatore apostolico dell'anzidetta diocesi di S. Agata de' Goti. Da ultimo v' intervenno D. Vitantonio Pasturale abate generale ed Ordinario di Montevergine (Nullius), il quale morto con odor di santità nel monastera di s. Giovan Battiata in Avellino il di 19 gennajo 1725, gli venne nella propria chiesa innalzato, anl luogo del suo sepolero, il

D. FITUS ANTONIUS PASTORALIS CONGREGATIONIS

NONTIS FIRGIRIS BIS ABBAS GENERALIS NEAPOLITANAE ABBATIAE INFULA PRIUS ABDICATA, RE-

marmo come appreaso.

CULARE DISCIPLINA, PIETATE, ABSTINENTIA, AUSS-QUE PIETUTIBUS CONSPICUUS NON-AGENARIUS, MEMO COMPULENTE POPULO, OBIT DIE XIX 14-NUARI MDCCXIY; CUJUS CORPUS POST BIENNIUM ILLASSUM MIRS REPERTUM, EPISCOPI AUTBORI-TERE NUC CONDITTUM ERI.

Fu in questa opportunità che veggendo lo Scanegata che parecchi capitoli delle chiese della provincia beneventana ancor mancavano de'loro particolari statuti , prendendone egli argomento da unello della cattedrale di Avellino , condusse il cardinale arcivescovo Orsini perchè secondasse le sue preghiere; per lo che sotto del suo governo volendo i nostri canonici mettere in atto quanto ordinato erasi dallo stesso eminentissimo nel surriferito concilioprovinciale del 1693, riassumendo tutto ció cho da tempo in tempo venne emesso dai loro predecessori, nel 10 marzo 1696 formarono tali statoti. racchiadendoli in dieci articoli; e, perchè avessero nel processo del tempo pieno vigore, stimarono utile pubblicarli ed accettarli medjante segreta votazione, alla presenza del notajo Domenico Antonio Festa di Avellino, non che del gindice a contratti Modestino Greco, e de' testimonii Marciano Capobianco , Antonio Parisio, e chierici Camillo del Sorbo e Giuseppe Jannaccone, rendendo solenne questo atto con pubblico istrumento (1).

(1) V., STATETI DEL REVERENDIURIO CARVOLO DELLA CATTERRA-ZE DI AVELLADO SOTTO IL TITOTO DI MIRRO VIRGINE ASSURTA, colsisculi nell'inchi violi esvo capitolo, estotocciti il a Medestino Fenda recidiazono e dottore nell'una e nell'altra legge, da Pedio Piruona ercipirele, Lungi Imbambo primiercire risiono, Giuseppe Calucci afecano, dottore nell'una e nell'ultra legge, procuratore del capitolo medespino, Diomenico Pelais, Livonanii Giordeno, Offulio de pistolo medespino, Diomenico Pelais, Livonanii Giordeno, Offulio de



· Acceso sempre di aanto zelo e vago di compiere pienamente gli officii del suo ministero lo Scanegala non omise mai le sacre ordinazioni pro tempore, tanto più perchè conosceva la vigna del Sigeore non poter essere ben coltivata senza operai diligenti e non mercenarii; perlochè affetto da mal di gotta, specialmente nelle mani, non potendo egli adoperare la maleria del sacramento dell'ordine, si ridusso a pronunziarne la forma, lasciando il resto al maestro de' secri riti. Il Gimma nella vita del cardinale Orsini osserva intanto, che dovendosi sub conditione ripetere le dette ordinazioni, perciò piacque al prefato porporato mettere a parte la Congregazione del a. Offizio, e trattata la quistione al cospetto d'Innoccnzo XII, con decreto del 1697, disposto venne, che tutti i già ordinati dal 1688, dall'Orsini medesimo fossero riordinati; e tanto sul dubbio ancora, se il vescovo dato avesse nelle altre ordinazioni , la materia : il che eseguito dal

delegato, i riordinati ascesero a 187 (1). La Scanegata da ultimo trapassava in Avellino di anni 67 circa nel 18 marzo 1700. Nè qui è

Bernoho, Gio. Bottista Ottaviano e Alessandro Caso canoolei, trovandosi assenti il primicerio maggiore e dottore nell'una e nell'altra legge Niccolè Amoretti, e il canonico Domonico Festa.

I altra legge Niccolé Amoretti, è il canonico Demenico Festa.

(1) Guernto Gimme Eloga Accademento della societtà Degla seresserati di Russano, port. I. pag. 322; pubblicati per Carlo Troise in Napoll nel 1703, o dedicati al monarca delle Spagoe Filippo V.

Del etato estaloga inoltre de vescori friguentiri prime o dopo della rinziane il nortra chies », sopiono norco rich io Scategata mospropi alla sacrutta della estechnie di Frigoria il henofilis stori i ditolo di « Bartonomo sacotro per in morte del più volte rammentato shate Michel Gisteiniani spedendone la correlativa lolin nol 15 gennojo 1680; venendo in seguito ciò contrastato at tempi singolarmente dei successori Presentiri e Turti Ustradiri.

da velar col silenzio la pietà di questo vescovo, perciocché il suo riceo retaggio, di circa 60000 ducati, con ultima sua volonta lo distribuiva a questa maniera, cioè ducati q400 ai parrochi della diocesi di Avellino , 5500 a quelli dell'altra di Frigento, 1400 per la erezione di un novello canonicato de corpore nella chiesa di quest'ultima. e 20000 al Collegio De propaganda Fide; ed alibenchè niun legalo apparisse dal suo testamento in pro delle due sue cattedrali, ciò non ostante si ottenuero dalla eredità istessa somme convenienti a fin di ridurre quella di Avellino a forma migliore, e tanto mercè i lodevolissimi sforzi appo la S. Sede ed il medesimo cardinale arcivescovo Orsini in Benevento, adoperati dal dotto ed egregio arcidiacono Niccolò Amoretti allo Scanegala succeduto come vicario capitolare; essendo stato l'Amoretti, tra l'altro, assessore in Napoli ai tempi del ripetuto Innocenzo XII Pignatelli , allorche egli era arcivescovo di quella metropolitana. Per la qual cosa ai lati del bellissimo soffitto della navata di mezzo del prefato duomo di Avellino, che una coll'altro soffitto della crociera venne eseguito dal valente artefice A. Michelo Ricciardo, veggonsi tuttora le armi del defunto prelato, cioè un gatto con ispada alla gola avente al di sotto una fascia e tre gigli. Inoltre la sua effigie in rilievo dorato ed in abiti pontificali in fronte all'arco maggiore, come in atteggiamento di benedire il suo popolo; e colle istesse armi egualmente, nel di dietro. Ogni soffitto ha nel mezzo tre maestosi quadri con ricelie comici dorate e di molto sopraffino lavoro, e le figure sono ammirabili ancora per la profusa copia di azzorro oltremarino ne' proprii mantelli: e detti quadri esprimenti, oltre all'Assunzione della Vergine come tibare del luego, tutti i principali fati de' nostri siani patroni, cioè il trionfo dell'apostole dell'Indic, queggio nella patria celeste, sa Corfo Borromeo alla peste di Milano, e a Andrea d'Arclino che mentre collebra vede tra le malerne braccia convertire l'ostia ia Rambino.

Quanto ai metropolitani, ebbe lo Scanegala nel sno governo, che fu del giro quasi di anni 21, non solo il rammentato arcivescovo Giuseppe Bologna, che, seduto anni 5 mesi 11 e giorni 7, rassegnò nelle mani d'Innocenzo XI la chiesa di Benevento nel 19 febbrajo 1680, passando poi a reggere l'altra di Capua nel 25 marzo 1692, e morendo in Napoli nel 2 agosto 1697; ma anche il cardinal Girolamo Gastaldi del titolo di s. Anastasia genovese. creato nel di medesimo della rinunzia del suo antecessore Bologna, e mancato in Roma negli S aprile 1685; come pure il commendevolissimo cardinale arcivescovo Orsini, de'duchi di Gravina e principi di Solofra, che, ascritto all'ordine de' padri Predicatori e stato in Roma prefetto del Concilio, uno della Congregazione de' vescovi e regolari, non che della Immunità e di molte altre, promosso venne alla chicsa Sipontina nel 28 gennajo 1675, indi traslatato a quella di Cesena nel 22 gennajo 1680, e finalmente all'altra di Benevento nel 18 marzo 1686; ricevendone il pallio arcivescovile in Napoli pella chiesa de padri dell'Oratorio di s. Filippo Neri dalle mani di Orazio Fortanati vescovo di Nardò nel 26 maggio dell'anno stesso, con l'assistenza del surriferito Niccolò Antonio Tura vescovo di Sarno e già suo institutore nelle materie filosofiche, e di Dicgo Ibagnes vescovo di Pozzuoli.

#### LIII. EMMANUELE CICATELII - Anno 1700.

Da famiglia d'illustre sangue e molto aginta nelle cose del mondo ebbe pascimento Emmanuele Gicatelli in S. Antimo della diocesi di Aversa, il di 15 febbrajo 1651; avendo avuto a parenti Giuseppe dottore nell'una e nell'ultra legge, e la signora Beatrice Rossi. Sin dagli anni primi frequentò lo scuole de gesuiti in Napoli, e siecome natura gli era stata benigna di acuto ingegno e le scuole ove venne educato famose per maestri, per disciplina e metodo, cost si ebbe non ordinario profitto; nvvanzandosi di molto nelle lettere, e precipuamente nelle lingue greca e lutina, che sono le chiavi del sapere umano. Apparò eziandio in queste filosofia e teologia, in cui si ebbe a maestri i padri Tellino e Guarino saliti a rinomo per vastità di dottrina , passò a fur tesoro delle scienze legali sotto la scorta del regio professore e chiaro suo coneittadino Francesco Verde; quel Verde che dietro it generoso rifinto delle tre cospicue chiese di Pozzuoli, Capaccio e Rossano, obbligato poi venno da Iunocenzo XI ad accettare l'altra di Vico Equenso nel 1688, la quale non guari dopo rinunziò, contentandosi di un semplice canonicato, come prima, nel duomo di Napoli (1). Nudrito così di masebia e robusta ŝapienza il Cicatelli, non maneò tosto di prendere il grado dottorale nell'uno e nell'altro dritto, come pure in Sacra Teologia; nè

<sup>(1)</sup> Abbiamo di questo valentistimo giureconsulto e canonista molte opere rammentate dal Giustiniano nelle son Memorie istonia ne degli scrittori legali dell'argon di Napoli, vel. III, pog. 248.

-

qui ristette, perciocchè vollo insegnarte eziandio con plauso universale.

Avvenuta intanto la morte di Alessandro VIII Ottoboni, ed a cestui succeduto Innocenzo XII Pignatelli arcivescovo di Napoli, rimase perciò vola la chiesa medesima, e chiamatovi dall'altra di Capua il celebre cardinale Giacomo Cantelmo dei duchi di Popoli nel 1691, aguato ancor egli di quel Giacomo che fu il II di tal nome trai monarchi della Gran Brettagna (1), il porporato in parola conoscendo molto da vicino i pregi e le doti dell'animo del Cicatelli , lo ammise tosto nella sua grazia, e prese di lui sicurtà. Di vero designollo dapprima al mioistero di parroco o vicario curato della propria cattedrale, mentre fino all' incominciare del governo del detto eminentissimo i parrochi in allora non eran napolitani (2), poi a quello di giudice de' matrimonii, in seguito all'altro di fiscale del s. Uffizio (3), e finalmente di canonico Teologo della cattedrale medesima; e con questa qualità s'intervenne tanto nel sinodo diocesano ce-Iebrato dall' istesso eminentissimo nel 1604 (4).

<sup>(1)</sup> V. MEMOAIS-STORICHE-CRITICHE DIPLOMATICHE DELLA CRIE-SA Di NAPOLI, compilate dell'egregio professore di quel licco arcivescovile Luigi Parascandolo, vol.IV, pag. 137 e seg. Napoli, tipografia Tigrano, 1851.

<sup>(2)</sup> V. Loreto citato Memorie storiche de vescovi rd Arcive-SCOVI DELLA SANTA CHIESA NAPOLITANA, DEC. 199.

<sup>(3)</sup> Questo tribunale che come ognun sa chbo nel nostro regna diverse fasi, venne finalmente con dispeccio sovrano del 1747 del lutto abolilo, ordinandosi anche di toglierai dalla coria arcivescovile di Kapoli la inscrizione Sanctum Officium , la ruota e le carorri.

<sup>(4)</sup> Tal dotto sinodo fu nell'anno medesimo pubblicato in Roma pe' tipi della reverendissima Comera Apostolica: dallo stesso ricosasi che oltre al fiore degli ecclesiastici e regolari che crano in quei

che nel concilio provinciale ragunato nel 1699. Nel primo fu eletto ad esaminatore, e nell'altro promotore (1).

No egli seganlossi solo come maestro indivinità, ma come oratore ciannolio, periocochè nelle pompo funebri di personaggi chiarissimi o per generosità di sargue o per levatura di mente il Gizatoli rechia sectio a celebrare le incilte assoni con clogio funerale; o foron questi elegii una ad altre suo operanesi a stauny come riferisce il Goleti nelle additioni all'Ughelli. Qui giova anoora ossevare che il Catelli cheb fama non pur di pauggirista, ma di oratore quaresimalo, e fu tanta che gareggiavan di averdo le prime chiase del regoo, tra lequi accenniamo Aquila, Lanciano, Capua, Salerno, Banevento e d'Analfi, perioche preso da questa nominacaz il vicerè duca di Medina-Goeli volle ascollario nella cappella palatina. In quibas omnibus mameribus, son parole del riferio Colei e relative appuno alle cariche ceclesissitio de du

tempo in Napoli v'interremero ancorn honoris cuus, il suriforito fra Celssino Labona sessoro di Montamarano, che Ameri d'Aquino vescove di Pricativo, Gennano Gispino vescoro di Minori e poscio di Sprillace, Englis Cavalieri vescove di Trio, Michele Bologna vescovo di Izraia, Lingi Capuno vescovo di Toca, Michele Bologna vescovo di Izraia, Lingi Capuno vescovo di Scala e Ravello, e molti siltri di cul trovasi implimente menatono.

(1) Ed in quanto a quari vitinos nagolarmente de suna specio nel domente addito Descrizoste, 7 quana, e prosequia cuele dan perio de la formación del proteccio, 8 quana, e prosequia cuele dan provincia metropolitar che trono fe Daniele Secopa dell'ence con carnella, e servora di Acel, innuico Carnella, e servora di Acel, innui con carnella ne servora di Acel, innui con carnella ne servora di Acel, innui anche di reficio altri che ci anticultario per maggire deconarione, poò dieni Vinton solo ci atticulario per maggire deconarione, poò dieni Vinton solo 1305. V. Pares mondo, longo gi falso, me, 20, e 114.

Vol. II.

venendo il suo cadavere deposto nella chiesa dello Spirito Santo, ove tra le molte epigrafi sepolerali, che la decorano, leggesi la seguente; e propriamente al margine di uoo scalion che divide quasi a metà l'orco maggiore; e tale inscrizione, chiuta in una specie di cerchio, sormontato dal suo stemma, cioè tre stelle guardate da un leone, posto in un rialto.

D. O M. NOC IN COENOTAPHIO ILLUSTRISSIMI ACRETERENDISSIMI DOMINI B. EMWANUFLIS CICATELLI PPISCOPI ABPLLINENSIS FT FRE OLENTINENSIS FILITE I. D. DSEPHICICALELLI OSSA OFIESCINT. COURT DIE DELIMO SEPTIMO MENSIS DECEMBRIS ANNO BOMISI MOCCHI VIATOR SISTE GRADUM ET HEMERIAM PRAESULIS TAM PH AC DIGAL DEVOLE VENERARE (L.

Fu monsignor Cicatelli uomo di nobile e grave aspetto, fregiato il mento ed il labbro di barba secondo l'uso de' tempi, come dal suo ritratto esistente nell'altra chiesa parrocchiale di S. Antimo, in cui é la seguente leggenda.

Emmanuel Cicatelli. Ex familia praeceteris hu-

(I) La detta chiesa dello Spirito Santo può dirsi una delle più belle del comune di S. Antimo, mentre magnifica nel vaso, ha de auntuosi altari di marmo, tra quali è inapprezzabile il massimo, a de' dipinti de psu rinomati artisti; non che un ricchissimo organo dorato: presenta nel centro della sua navata, in correspondenza della riferita instrizione, l'altra del tenore come appresso, refatua essa a Niccola Cicatelli arpote del prelato medesimo.

NICOLANS CICATELINS
WEBANI, V. C. V. I D. F. FUMANVELIS ABELLING ASIS.
ET. FRIGENTINENSIS EPISCOPI ET FRATBE. NEPOS.

jus Oppidi, et sanguine, et opibus, et majorum imaginibus florenti hic inter nos ortus die 15 februarii 1651. Ab humaniorum, aeque ac severerum literarum peritia insignis, ab vitae vero. et morum integritate longe insignior, Canonicus primum metropolitanae Ecclesiae, deinde Abellinensis, et Frequentinensis episcopus creatus est die 18 aprilis anno 1700 (1): illius populi cura huc ad nos reduxit iterum incommoda ipsius valetudo, atque hic brevi post tempore diem obiit suum 17 decembris 1703. Huic alisque tribus in Episcopali dignitate sociis, concivibus praeclarissimus Dominicus Pascale, et Benedictus Javarone hujus Ecclesiae Parochi aere proprio has pictas tabulas et in praesentis temporis gratiam, et in posteritatis memoriam suspendi curarent, die 25 martii 1750.

Fu egli che tra non pochi vantaggi arrecati ne suo brevisimo governo alla cattedrale di Avelano, ai sei canonici da monsignor Giustiniani negiuniti ai canonici da monsignor Giustiniani negiuniti ai canonici da monetti altrove ciato, ne fo seguiro altri ciaque, re cioè del Pio Monte del morti rale 12 settember 1701, an quatto dell'attesso reverendrissimo capitolo, col felolo di rettore della chiesa di s. Cennaro posta nell'autico subborgo di s. Antonio Ante, nel 21 del detto mese cel anno (2); o l'ultimo finaliumite della conrega del Sautissimo

<sup>(1)</sup> Qui per errore à dettu 18 aprilla, meutre, come ai sopra accenuommo, eqli venor chananto a reggere la soura chiesa e quelle di Frigento, nel 28 del seguente maggio; se pure non volesso fracher la leggenda, il giorno della solita particeptazione si venova novelli. Tauto ri viene anche contastato dagli atti del concistoro segreto di quell'epoch.

<sup>(2)</sup> Periochè trovismo questa chiesa del tutto ristorata e abbellita, come attora provectula di sacri arredi dal canonico a rette-

Sacramento nel 3 settembre 1702, e tulti colle medesime onorificenze e prerogativo de' precedenti,

É a notarsi egualmente che oltre all'avere avio il Ceatelli a netropolitano il sullodato cardinale recivescovo Orsini, chbi egli a degno vicario generale il nominato Amoretti, in allora primicerio maggiore, e che gli successe pure a vicario capitolare; e per sou oditore, Carlo Verde, della fiamiglia amocra del suddetto vesevo di Vico Equense; serbando noi parimente memoria del ripettulo Amoretti, in una lapida sepolecula calla chiesa de nostri padri Cappuccini a Catorina de Luca sau genitrice nel 1707; la qualla lapida è come appresentire nel 1707; la qualla lapida è come appresentire.

D. CATHARNAE DE LOCA
GÜNERE AS MIRRIES PRIECAAR
GÜNERE AS MIRRIES PRIECAAR
TON IN CITALOGIS PRIECAA INBEPRACTO
PIETATE SIGA POR AL DIVINA PRAEASYATTISMAKE
DE PRAEMISCIS ANTONI A AMORETICS
BADO TAAN DIDINAI SITI MONIFERRIATO
SERRIMA, MARTICAN DECIS CONSIL BRITES
D. LEDONIES SUSSOM ACCIONAL DANIES
D. LEDONIES SUSSOM ACCIONAL DANIES
DE CANOLICA SUSSOM ACCIONAL DANIES
DE CANOLICA SONOLICA SIGNIA DE CANOLICA DE CANO

NOBILIS MANTHAM
ROMANI NIAPOLITANI
PABENTI SUAVIS-IMAII FILII MODESTISSIMI
PRO SANCTA LOFI SEVENITATE
INORNATUM HUNC LAPIDAM
TERGEMINI AMORIS AC DULQUIS TESTEMVIXII ANNOS LXX.

OBBT FREDE KAL: MART. MECCHI (1). pe di essa Niccolò Facchedivi nel 1745, come del marmo che qui riportiamo:

TEMPORY IN 11 D. O. MIN SECTION OF THE SECTION OF T

(I. La cenante Caterina era nipote de quel Curzio de Luca , va-

## LIV. PIETRO ALESSANDRO PROCACCINI - ADDO 1704.

. Ebb egli nascimento in Civita S. Angelo nel. Abrurzo Ultra, diocesi di Penne, terra famosa per nomini potenti d'ingegno e di mano, il di 22 lugho 1656 avendo a genitori i nobilissimi Francesco capitano degli eserciti di Filippo IV e Maddalena Pretola. Fu levato dal sacro fonte da Atessadro Ursola reputatissimo patrizio, pertoche gli

lozoso espitano de tempi suoi, che in esecuzione de colori della propris geniteice, la distentissima donia Beatrice Guazzaloti ava di casa Categina, ecesse nell'additala chiesa de' un. Capanccini la cappella sotto la invocazione di s. Antonio da Padovo. In quento por alla fomigira de' detti suor discendenti come dalla lapida cipoctala, cioè Francescaulanio, Lodoricu e Niccolò pencienti col barone del S. R. I. e di Piauodardano. Gio. Vincenzo Amoretia. troriamo che la famiglia medesima era di origine mantoraua, renuta i a regno col Genecolissimo dell' ormoto veneziona Francesco Gonzago. Ju effetti sconfitti questi da per ogui dore i Feaucesi, o ridolto la città di Arellino allo suo obbedienza, lasciosvi presulto sotto il comando del capitano Trojano Amorelli. Da cosini, slablitosi nel paese, derivarono i lanti del nome che more e giuria aggiunsem al casato, il quale si rese uno de' più Lagguarderoli , quaulunque aggi estinto. Si sa finalmente che transaulatosi un ramo di esto in Napoli, rimasero gli Amoretti avalificati nobili fun-Ti seggios e senza passoro o rassegna le moltrolici distrizioni che i medesami conseguironii Ira noi, esnortiamo sulu da iscriztime che di loro leggessi uella cappella di s. Caclo Bo; comeo uelle calledeale

DIVICABLIO BORRONEI MINISTA II NA ALIGIIS AB AMBENTIS PATEI(IIS III NEPANIS (PIR ABBANIA II BASELTA AD ID, VISTI VI IO BARINAS S. R. INDANIE MARITA II S. R. R. FILLI PATRINATI S. II BASENTATES BIGG. HIRANEA IRANIS I AFRANI

Equalizació varias varias ano padranost le specie famigise de Galasco, Sondefora, Cacaborpo, Office os Faces en la siste cappelle del dosam dedicata a n. Mació di Lopeito, ss. Mingil, s. Citettas V. e. M., se Traisde, e. s. Martíno: cappelle uello maggior pade cestivali, l'ar mi quello de' delta ss. Maggi, che presenta un loro gona quadra mapporrarbile, cuerta como there amo del Gordano, o della stessa sus sustita.

venne aggiunto al proprio nome quello del suo patrino. Avuti dalla natura levati spiriti, i proprii studii furono come esser doveano per lo stato cui incaminavasi. È il vero, la Teologia, il dritto ecclesiastico e civile da chiari professori apprese, non mancando di prendere il grado dottorale in queste facoltà. E però pervenuto nel 1681 all'età di anni venticinque, videsi prescelto a vicario generale della prefata diocesi di Penne, e con si onorevole titolo e coll'altro di protonotario apostolico, ebbe il primato nel novero degli esaminatori creati da monsignor Giuseppe Spinucci nel sinodo diocesano da lui stesso fattogli celebrare nel ripetuto anno 1681. pubblicato in Fermo nel 1683. Dal vicariato di Penne passò in quello di Macerata, città celebrata dello Stato Pontificio, e per la sua Università ed accademia de Catenati, alla quale il Tasso mandò a rivedere la sua Gerusatemme, prima di pubblicarla (1). Dalla patria del Ricci e del Crescimbeni (2) passò similmente il Procaccini in Montefiaseone presso il lago di Bolsena, diocesi parimente nello Stato Pontificio, e dal proprio vescovo gli vennero egualmente affidate le importanti cure di vicario generale, dopo le quali rimase meritamente prescelto da Innocenzo XII a vescovo di

<sup>(1)</sup> V. il Diziovanio grocharico portatile pubblicato la Bassana nel 1809, vol. II, pog. 37. La mentorale accademie avez per sambolo una catent persile can motto greco, che suonava nel latino idiomo: Alacres seguentes.

<sup>(2)</sup> Serance quest' attimo del Petrarra e del Chiabrera, cal Carridi, cal Pachaca; cal Lasnio e coi Gravina, in Boma indilutora si fu della momenia Arcaian nel 1609; coi tanto dee il Italia per accia retata in la lasca soli anti amena bileratura e a seguntamente nolla poscara. A recisa, alla quier quor ana chiango a summo prajo la appartente fila del 1832, cai accu: pretorale di Sitzo Falintio.

Ripatransone nella Marca d'Ancona il di 24 gennajo 1695.

Non prima sali sulla cattedra episcopale che sua prima cura fu di dare il proprio splendore agli altari, lacode restituiva all'antico culto il tempietto di s. Maria della Pietà, restaurato a sua insimuazione a cura e spesa de'fedeli, e della Città; il che appare dalla inscrizione, come appresso: lo benedisse nel 21 novembre. Nel 2 settembre 1696 apri poi la prima apostolica visita: nel 18 ottobre 1699 la seconda; quindi la terza nel 18 del mese istesso 1702. Celebrò ancora una sinodo nel di 8 settembre del riferito anno 1699: sinodo che fu messa a stampe pure in Fermo pe tioi di Francesco Monti e fratelli, diretta alla più scrupotosa ed esatta ossecvanza della ecclesiastica disciplina. Nella cattedrale non lasció inoltre di collocare sotto il maggiore altare il corpo di s. Diodato, e coi vasi di argento lasciati dal suo predecessore monsigoor Giorgio Mainardi, non che colle somme raccotte dalla sacristia, dispose che se ne fossero formati de' grandi candelabri di argento, i quali oggi non più esistono perché miseremente involati ai tempi della invasione francese. Veggendo inoltre negletto il catechistico insegnamento nei fanciulli quanto alle verità di postra sacrosanta Religione, egli a tutto potere diede opera che dal suo ciero fosse praticato cotale importantissimo officio; e fu per questo che ordino ed impose a proprii genitori, tutori, padroni e padrini d'inviare alla propria parrocchia i loro dipendenti ond'essere instruiti nella dottrina cristiana; ed ove negligenti si fosser mostri ordinava che allora privati fossero della solita distribuzione del grano de' Monti framentarii , e delle climosine che distribuivausi dall'ospedale della Città.

La iscrizione infanto accennata di sopra, e relativa appunto a s. Maria della Purità, è così concepita:

D. O. M.
SACFLLUM HOG BEATISSIME VIGGINI FIXTATIS DICATION AS
COMMODUM PALATIL ACOSTOLICI PRISAS COMPTALCTUM THE
COMMODUM PALATIL ACOSTOLICI PRISAS COMPTALCTUM THE
POBLIGUES AND SALUTIS MUSHPEARTH FROM THE PRIBLING
DIVOTONY AC CHYTATEM MUSHPEARTH FRO SACIES MARKE
DISSIMUS CONSTITUEIS ILLISTRESSIMUS AC REVENARE
DISSIMUS DOWNED FATEUS ALEXANDER FROCACIONS & PENGAPUS BENADRUS ET FRESTIMAL VALBARATIONI ASSITUET.

Governata così per circa anni so la indicata chiesa di Ripatransone il Procaccini, e vacata per la morte intempestiva del Cicatelli quella di Avellino , piacque a Clemente XI, Albani , trasferirlo in essa nel 15 dicembre dell'anno immediato, non nel precedente marzo, come asseri il De' Franchi nel proprio catalogo, venendoci tanto pur confermato dal Coleti, nelle sue addizioni all'Ughelli (1); e nel governo di anni 18, superò egli egualmente la comune espettazione, e principalmente dell'istesso Clemente XI, e del suo successore Innocenzo XIII Conti romano; perciocchè eon somma prudenza, rettitudine e disinteresse, cooperossi al bene di essa, seguitando le orme tutte del suo antecessore; a talche lo stesso Coleti scrittore contemporanco, nel chindere la serie de vescovi avellinesi, ebbe a dire di lui : Eo zelo , religione , ac prudentia se gerit, ut gregis vota, expectationemque cumulatissime in dies impleat, adeo ut insi diutissimam quisque suspiret aetalem.

quisque suspiret actatem.

Il zelo poi del Procaccini maggiormente mostrossi
nelle replicate visite che fece, i cui atti nella forma più esatta e precisa tuttora il dimostrano. La

<sup>(1)</sup> Vol. VIII. pag. 206.

sua religione maggiormente rifulse quando alle insigni collegiate di s. Niccola e s. Antonino di Gesualdo implorò ed ottenne dal ripetuto pontefice Clemente XI. nel 1710, l'almuzia nera foderata e profilata di color violaceo, mentre per l'innanzi la comune divisa canonicale erasi il solo rocchetto con manico sino al polso, e questo siccome fu sempre, così formerà il primo nobil distintivo dell'abito canonicale corale; perdurando l'uso di detta almuzia in Gesualdo fino al governo di monsignor Carafa della Spina nel 1743, allorchè a petizione de componenti le collegiate istesse conseguissi da Benedetio XIV l'almuzia di color chermisi con cappuccio, e profilato con lista non istretta di ermellino, e come appunto i canonici della basilica di s. Giovanni Maggiore in Napoli (1). Gettò inoltre il Procaccini nel 1712 la prima pietra della chiesa di S. Maria del Rifugio in Avellino, assegnandovi egli le rendite del Pio Monte de morti per lo mantenimento e servigio della medesima, trovandosi esse fin da quel tempo di molto accresciute e per la pietà de fedeli , e per i legati ed eredità deferite allo stabilimento istesso; essendo questo stabilimento eretto da fra Pietro da Gajazzo cappuccino quando dispensava la parola divina in tempo di quaresima in suffragio delle anime de'defunti, siccome eziandio appare dal quadro apposto nel maggiore altare di detta chiesa. Lo stesso pietoso frate dettava le regole divise in quattordici capitoli, le quali in pergamena presentano la data del 10 marzo 1636, corredate di regio beneplacito dall'immortal Carlo III nel 15 agosto 1744. A promuovere ancora il pubblico insegnamento qui parimente è da notare che nel me-

<sup>(1)</sup> V. Calone, MEMORIE GESCALDINE, pog. 217.

desimo appo 1712 chiamò dalla capitale del regno i padri Dottrinarii della Casa di s. Niccola de' Caserti in Sorbo, loro assegnando il luogo che fin dal 1616 era in potere degli Agostiniani prima anche de Domenicani ; e che poi rovinato da due fortissimi tremuoti restò abbandonato, somministrando ad essi padri Dottrinarii, che ne ebbero il possesso nel 29 ottobre indicato anno 1712, non solo ducati 200 per principali restauri, ma si bene il grano abbisognevole al loro mantenimento sua vita durante (1). Rilevando egli che sin dai tempi di monsignor Scanegala erano insorte delle non lievi contese tra l'arciprete, capitolo ed Università di Frigento in rapporto alla dotazione della nuova parrocchia da fondarsi ne' casali di essa città, componenti oggi il comune di Sturno, fino a delegarvi il cardinale arcivescovo Orsini nella chiusura del concilio provinciale di Benevento nel 1608 monsignor Francesco Antonio Punzi vescovo di Ascoli, e non estante pure due decreti della Sacra Congregazione del Concilio del 18 marzo 1701 e 27 maggio 1713 emessi sull'obbietto, così senza indugio diè fine alle controversie aprendone il concorso a 29 maggio dell'appo seguente (2).

Ne solo ciò: a maggior lustro e decoro della collegiata chiesa di Atripalda, volle nel 1715 che quei canonici si avessero formati i corrispondenti statutt, che racchiusi in quattordici articoli, approvò

(1) Nella chiexa solto il titolo di s. Rocco del ripetuti pp. Dottrinstri nel comune del Sorbo, evvi un Cristo morto i la legno solto il maggiore altare di avol ammirovolo lavoro, cha dicesi opera del valente scultore Poppe del Pisno, il quale fiori nel 1390.

<sup>(3)</sup> Oscervasi il cori spondenta volume nella cuma di Avellinaio cui è amora la relazione del comato monsignor Punza scritta da Vollata nel 13 giugno 1693.

egli nel 22 agosto dell'anno medesimo (1). Abbiamo ancora che a maggior comodo e spirituale vantaggio degli abitanti del vicino villaggio de Picarelli, baronia un tempo della nobile e distinta famiglia d'Arminio Monforte avellinese (2), fondò

combre. (2) Tal famiglia fu trapiantanel regno da Blasio d'Arminio venuto in Avellino con Simone Monforle, al quale Carlo I d' Augiò donata aves in contea sin dai 1271. Stretta parentela dovè moltre interporsi tra d'Arminio e Monforte, mentre, nelle lapide e monumenti di quei di Casa d'Armiuro, rinvenghiomo del pari aggiunio Monforte, ed essendo quest'ultimo cognome quello de'duchi di Brettagna di regio saugue, chiaramente si scorze poale e quanto spleudore rifulgen salla Casa estessa d'Arminio. In effetti il detto Biosio empalmò Costanza dell'Appria appartenente alla famiglia che area il dominio della contea di Avellino prima dei Monforte. Nei registri di essa Carlo I d'Angrà, serbasi memorin di Giovanni e Domenico d'Arminio, destinato quest'ullimo con altri nobili per la faquisizione ordinata dal apveano in rapporto si fendatarni del regno. Ne registri di Carlo II an Giovanni d' Arminio comandante di Castel Conunto a dell'altro di a. Gioranni a Mare, di presenta dell' Uovo. In quelli di Roberto un Pietro d'Arminio avellinese, col caratlere di malice e fendatario della provincia. Negli allri di Cario III onorata menzione di un Niccola d'Armiulo, e di un Giacomo che Ladislao coll'oggiunlo di volute delega a taluno commessioni diplomatiche, e lo preseglie poi o contiano della baronia di Tocco, unitamento ad un Martinello d'Arminio. Troviomo un Francesco d'Arminio d' Avellino da Alfonso nel 1442 spedito in Roma : un Giovonni d'Armiuio dalla atessa citta comundonia della plazza di Gasta, a cui aci 1492 Ferrante assegnò un'appua peusigor: un Colangelo d'Arminio capitago d'Infanteria italiana a tempi di Carlo V. ed altri non men chiari personaczi i quali sommamente segnalaronsi nelle guerre di Fiaudra e di

ivi ed eresse nel 1716 altra parrocchia sotto il titolo del Salvatore; smembrando il suo circuito dalla chiesa di Capriglia, mercè pontificin assenso di Clemente XI, affidandola poi al zelantissimo ecclesiastico Simone Ciarla : e perchè questa venne dotata fin dall'anno precedente della corrispondente congrua dalla Città di Avellino, come dall'instrumento cioè del notajo Carla Melillo del 1 ottobre 1715; così ne serba il padronato, a condizione però c che il parreco o rettore sia amovibile, ad nutum dei rapa presentanti comunali e del vescovo pro tempore. a Come i suoi predecessori Giustiniani e Cicatelli . aggiunse ancora due altri canonicati al capitolo

Lombardia, Finalmente un Matteo d'Armivio pur d'Avelliuo, germano del lodato fra Falgenzio dell'ordine degli eremitani di s. Agostino vescovo di Nusca nel 1669, barone similmente del Picarelli, e del S. R. L., consigliere del regno di Uncheria, e uditore nelle tre provincie di Abruzzo, Capitanata, e Contado di Molise, come sucho dell'altra di Proclorio Ultra , giusta il marmo mortuario che qui riportiamo, esistente nella chiesa di s. Leonardo di Lucera, ove natsiò a dimorare colla sua famiglio, la quale si speuse ne'primordii di questo secolo XIX, e ne fu l'allimo discendente Luigi d' Arminio Monforles avendo avuto simulmente un besto, ed un altro vescovo di Frigento nel 1307, come a suo luogo dimostreremo.

D MATTILATO ARVINIO MONOMITTE I. D. D.

JINGPRIA NOMILI (AL) E. J. IZAJINI A DOLETINA. PRAECLAJO
ANIM (OSIA NTI A F. MIDILIO, PRAECLAJO
ESTER LERA AL LEPINADO PRIMO INVEST. MARCINI
ESTER LERA AL RICHAU CONSTRUMENTO MARCINI
EST. LOSA ILA ILIGANO, INSULIA RICHA A DOSERTIV
PROVINCIA RICHAU CONSTRUMENTA COMPACIO, NOMISIA
AT PUNICATA ESTERA RADO, EL INSTRUMENTA CARRILATO
AT PUNICATA ESTERA RADO, EL INSTRUMENTA CARRILATO
AT PUNICATA ESTERA RADO, EL INSTRUMENTA CARRILATO

REPURICATA PROPERTICATOR PRO

COM A MUST AND A STATE OF THE S

avellinese, il primo di padronato della congrega di A. G. P. nel riferito anno 1716, e l'altro del già nominato Pio Monte de morti nel 1720: canonicati di cui abbiam fatto parola nella vita di monsignor Giustiniani.

Infra queste ed altre notevoli sollecitudini del Procaccini, non è da preterire quella di aver voluto similmente ornare la nostra cattedrale in più parti e singolarmente di un maestoso pergamo in noce, fregiato di pregevoli intagli e sostenuto da una grand'aquila , avente pure le sue armi net mezzo, che sono un arbore sormontato da due stelle codate, in un braccio con ferro sguainato al lato destro di quello, ed al sinistro un icone rampante. Miglioro ancora lo stesso antico seminario diocesano fondato, come si disse, nel luogo dell'attuale episcopio da monsignor Albertini nel 1567, lo miglioro formandovi una magnifica scala nell'indicato anno 1720, come dalla inscrizione che qui riportiamo, la quale vedendola obbliata nel cortile di detto episcopio l'arcidiacono Francesco Saverio Jandoli allora vicario capitolare , la fe collocare nel muro a destra dell'odierna scala del ripetuto eniscopio nel 1844. Tale inscrizione è come appresso:

QUIS QUIS AS SISTE GRADIM
HANC DIGATAM SAPIRNTIAE BOHCM ASFICE
ATQUE PETRI ALEXANDRI PROCACCINI STUDIUM
ERGA SUBBITOS ABMIRAS
QUI UT AD LILLES PERVANIANT PASTIGIUM
PALLADIS ILIS ET IAM POSUIT SCALAS
ANNO DOMINI BEDECAN.

Nato finalmente il Procaccini a far rifiorire i buoni studii nel seminario, l'osservanza de sacri riti, il decoro delle chiese, a riformaro i cosfumi del clero e del popolo, a promuovere il divin culto, a far rispettare i canoni, aozi l'antica lodevolissima costumanza della chiesa avellinese, con cura infatigabile non intralasciò mai di celebrare gii annuali suni sinodi, serbandosene tuttora in curia sino al numero di 15.

Daultimo, travagliato da fiero morbo e da tutti compianto, chiuse gli occhi alla luce in Avellino nella vigilia della festivià della solenno traslazione di s. Modestino e compagni, il 9 giugno 1722: solenni furono i funerati, ed il suo cadavere venne riposto nella cattedrale.

Con ultima sua volocià sittui eredi aniversali a parti eguali le due chiese di Avellino e Frigento per i beni acquistati e perrenutigiti dalla mensa episcopale solamente, oltre ad un legato di duc. Aoo al capitolo avellinase, odde posti in acquisto gli venissero celebrati annualmente di na perpetuam 1 a aniversarii, icascuno in ogni primo di mese, non impedito, con Libera cantata con torce accese sulta sepoltura de vescovi, e con tutte le altre liturgio ecclesiastiche. Del resto tatituì erede suo nipote, il dottor Francescentosio Procescini.

É a notarsi egualmente che ebbe per qualche tempo il prelato a viento generale il pri volte ricordato arcidiacono Niccolò Amoretti, mancato si vivi in Napoli nel 6 agosto 1790, e sepolto nella chiesa di s. Agostino della Zecca; come pure Casare Rossi di Marsico, che fi poi vescoro di Montepelsos o di Gerace; ed a suo metropolitano, si cardinale activescoro, fra Vincenzo Maria Orsiul-

## LV. FRANCESCO ANTONIO FINY - ADBO 1722.

Fu questi patrizio romano e beneventano, e respirò le prime aure di vita in Minervino a' 6 maggio 1669 (1). Fornito di grande ingegno, di meravigliosa memoria, e adorno di prudenza oltre la sua età, abbracció lo stato ecclesiastico, e dopo avere studiato la Teologia, ne prese la laurca dottorale, tenendo anche nella medesima scienza delle iterate conclusioni innanzi a valentissimi prelati, Per queste doti e per le accomandazioni del vescovo di Gravina, da cui ricevè la tonsura, venne accolto dal cardinale Orsini in Benevento a maestro di camera, e ad ajutante di studio e segretario nelle cose ecclesiastiche; e con tale ultima qualità scrisso egli la più parte de' dotti sinodi diocesani e concilii provinciali celebrati in quella metropolitana dal porporato medesimo; come pure i capitolari dell'insigne capitolo di Benevento, che vennero aucor quivi pubblicati nel 1695.

Ma la della corte, che già era stata palestra di tanti virtuosi, il semenzajo di tanti illustri prelati nella più parte delle chiese del regno (2), non po-

T. 11.

<sup>(1)</sup> La detta città di Minervino fu vescovile un tempo, e suffraganea di Bari; e, secondo di Frezza, riconobbe sua origine dalla sonfitta Canne; ma, secondo Fatercolo, in tempi più remotipessado da Inistimata ia Minervio de Perucezili, e così appellota dai moiti tempii che tali pupoli ad essa divintià secramon.

<sup>(3)</sup> Trá csi un Niccolò Antono Tura, che da egeretario della ambacciate, cdi institutore, come si sies, edi l'Opsini adlematere flossofiche, promoso si vide a vescovo di Serno, nel 18 dicembre 1674; un Aliono Pacelli, che dal carico di addone, passà al vescovado di Muro nel 1 settembre 1674; un Francesco Marini, tanto nolo per le sue egregie posite, che sial podo di ufficial generale, in prescetto a vescovo di Salto nel 28 di maggio 1682; un gittorpe Matellani.

toa non dare al Fisy il guiderdane dovuta al suo ingegno, alla suo scienza, alle suo virtà, alle suo fatiche. Di vero ammesso tra i beneficiati overo massionarii di quella metropolitana, poscia tra ca nonici, quindi investito della dignità di primicario, finalmento dell'altra di arciprete della metro-politana medicsima, non che di visitatore dell'arcipidicocsi, di vicario delle religiosce catustrali, di coloco, di vicario dell'arcipidicocsi, di vicario delle religiosce catustrali, di alli o vacia similimente la sede avellinese di riggiali, o vacia similimente la sede avellinese di proposa l'Orsini alla Santità d'innocento XIII per la stessa, venendeci perciò preconizzato nel concistore del 6 lucilo dell'anno medesimo.

che da aintante di studio e prefetto di casa, si fu preposto al vescovado di s. Anzelo de Lambardi e Bisaccia nel 11 maggio 1685; un Francesco Antonio Punza, che da segretario ed uditore, oletto venue a rescovo di Ascoli uel 14 dello stesso mese ed anno; un Domenico Morelli, che da vicario generale, elevato si fu a vescoro di Lucera nel 17 maggio 1688; un l'abrizio Cianzi di Maro, che da suo familiare, sublimarsi vide a vescovo di Guardialferia, nel 28 novembre 1689; un fra Marcello Caralieri dell'ordine do Predicatori, che da i leggio generale parimento, destruato veune a vescoro di Gravina negli 11 gennajo 1690; ed un Pompeo Saruelli, che da ajutante di aludio ed uditor generalo, pervenne at resconado di Bisceglie nel 24 marzo 1692. Giova ricordare intanto, cho si medesimo Saruelli fu extandio protountario apostolico, abete infulato di s. Spirito in Benevento, ed autore di molti-simo opere, tra cui le più volte da noi citato Memorial chonologiche de Vescovi ED ANGIVE-SCOVI DELSA & CHIESA DI BENEVENTO SIMI IMCHES.

A titli i sopen inomicuti aggiungiame da ultimo us afte presidente, de futili i sopen inomicuti aggiungiame da ultimo us afte presidente. Moufred di Grattose fu discesi di Accernas, il quate suche recelli di baselora support o Cresti in Boscoccolo, fu dispetimo di ni presendo a promotor facile di quelli curra, quibri dade utilizza presendo presidente di quelli curra, qui di discessi di considerati di disconsidera di di disconsidera di disconsidera di disconsidera di disconsidera di disconsidera di discons

l'oltra di Bojano, net 3 marzo del 1738.

Il suo regime fu paterno e glorioso, dappoichè coo rara prudenza, sommo senno, scelta dottrioa ed estraordinaria carità verso de miseri e degli infelici la resse, giovando anch'egli non poco il nostro duomo, come dalle varie sue armi che tuttora vi si scorgono; consistenti esse in due fasce nere con profilo bianco, poste a modo di croce, e nel mezzo un picciolo scudo cilestre con leone rosso ed altra fascia d'oro a traverso, e finalmente un quadrato bianco coo rusa anche d'oro nel centro. Ed in vero oltre a quelle all'altare de' signori Greco, che ricordano il padronato loro coeceduto dall' istesso prelato con perpetun privilegio in pro dei defueli e confermata aucora dalla S. Sede con breve del 14 febbrajo 1729, come dal marmo che in seguito riferiremo, ne enumeriamo altre due, quello cioè in uno de'quattro stemui apposti alla marmorea balaustrata che chiude il massimo altare, e le altre ai cancelli che custodiscono il fonte balte-. simale, come quelli da lui io bella forma falti eseguire; arriccheodo similmeote il prefato duomo di varii preziosi arredi e sacri paramenti, che oella più parte tuttura esistono, e tra essi aoche un calice d'oro che usasi ne solecci pontificali,

Erano così le cose quaudo, maneato inaspettaramente ai vivi nel 7 marza 1726 il detta Incoconzo, a succedutogli con gaudio della Chiesa universale nel sog maeggio seguente il ripettato Orsini col nome di Benedetto XIII, il quale per quanta raco mostrato di ripugnozo anell'assumere la diguità pontificate, altrettanto esstitissimo recorgensi nel compierno pienomente i doveri; egli il Fluy noo trascurò di recarsi nella capitale del Mondo affin di esternare le più amili e riveretto longettatulazioni al suo incomparabile henefattore, esser presente insieme alla sua solenne incoronazione, avuta luogo nel 4 dell'immediato giugno.

Dietro di che il novello pontefice non gli pernisce di far più ritoro alla nas chiesa, anu, riteneadolo presso di sè nel palazzo Vaticano, e pronosso dopo quacheis tempo il petalto, poi cardinale, Niccolò Maria Lercari di Genova al posto di Segretario di Stoto, surrogolio in suo luogo nella carica di maestro di camera; meritando di consegui parimente dal Supremo Gerarca il titole luminoso di artivescovo di Damasco, e ciù nel 20 dicenpre dell'alesso anno 1724 (1), assumendo pure il Finy le funzioni di segretario nel concilto tenulo dopo del giubileo nel 1725, nella cni quinta sezione trattato venge della costituzione Euigenitus, che poi inserita rimasa e ei sopi atti (2).

(1) II (100 medes/no venue pure conferto dalla Saultò di Leva EX II neconsigner Giromati Camillo Rosi ventoro di S. Sereto, prima del Reris, alterich nol 1886 fo da Francesco I presento in con extra consecuent per controlo del Reris, alterich nol 1886 fo da Francesco I presento in controlo Presento del Saulto Regionale del Regionale Regionale Regionale del Saultonio del Regionale Reg

Nobjell pc tipi della Sibilla nell'inno medesimo. (2) Vegosi il Convilume domante in saccialmenta bassilica l'Attribussis (elebatem and dispussable l'ibrella brockey, no cu egli il Piny dopo del pontelec, carriotali, vescovi el recivescori intervenni), così appunto si sottoerinse. Epo Francaccu Allonius E'my Fraderinze. Domancenus, et Eune, Abelinaca. et

Nè sol questo: con altri onnrevoli e distinti officii nella corte romana, adoperato venne negli affari di Stato di maggior rilievo, in guisa che, resosi sempre più accetto a Benedetto XIII, non mai dipartissi dal suo fianco; e perció, rinunziata la chiesa avellipese e frigentina a monsignor Nobilione, come in seguito diremo, e coll'annua pensione di scudi 1000 che poi per un biennio e più rimase in pro della cattedrale di Avellino, pe' restauri a farsi dietro lo spaventevole tremuoto del 1732; venne egli a' o dicembre 1726 creato cardinal presbitero di S. R. C., e, come in segno di suo maggiore affetto, conferigli anche il puntefico il suo antico titolo di s. Sisto, pubblicandolo quindi nell'altro concistoro del 26 gennajo 1728, e con lui poco dopo il celebre Prospero Lambertini arcivescovo di Bologna, di poi conosciuto col nome di Bene-

detto XIV.

Decorato così il Finy della sanza porpora, e tra gli altri titoli cardinalizii in prosiegge faccodo ancor passaggio a quello della basilica di s. Maria in Trastevere, cui immensi benefizii non itsoiò egli d'impartire, vonne iosto ascritto alle congregazioni del Santo Ullino, del Concilio, de vescovi e regolari, della Immunità Ecclesiastica, de Sacri Ritio delle Indulgance, dell'Esame del rescovi, ci difro alle la diugno, del Ticame del rescovi, ci difro molte, e col carico pare di Pro-Udinor vanato per la morte dell'insigne predato Pitonio. Perseverò in questo officio fino alla morte di Benedetto XIII; avrennta in Rona nel 21 (behapia 173o, dell'est dianni 81 e giorni 20, e dietro un postificato di anni 5, mesi 8 e giorni 20, e dietro un postificato di anni 5, mesi 8 e giorni 20, e dietro un postificato di anni

A ....

Frequentinus, hujus Sura Concilli Secretarius, subscripsi: lulo concillo trovass pubblicato in Roma nell' unno appresso.

<sup>(1)</sup> Questo pana, che talum murropromente dissete romane,

anche del Finy, si ottenne il richiamo con giusti liniti del Tribunale della Monarchia in Sicilia di già abolito da Clemente XI, come pure il riacquisto di Comacchio dalle mani imperiali, tollo col furore delle armi alla S. Sede nel 1708 (1).

Sopravvenuti intanto de'rovesci alla detta morte di Benedetto XIII, non mancò il Finy di essere avvolto dalla calunnia, perciocchè fu creduto dal popolo di essere stato uno di colore che sotto il pontificato di si illustre e santo pontefice abusarono della sua grazia e benevoglienza. Ma esaminate poi le sue ingiustissime accuse da una speciale Congregazione creata dal papa successore, qual si fu Clemente XII, e composta essa di ragguardevoli eminentissimi, cioè Corradini, Pico della Mirandola, Imperiali , Banchieri e Porzia , una col segretario monsignor Fiorelli , risulto il Finy del tutto innocente: venendoci tanto testimoniato non solo dal Novaes nella Vita di senepetto XIII, ma anche da più memorie istoricho intorno ai cardinali, precinunmente quelle del Cardella, pubblicate in Roma pe'tipi del Pagliarini nel 1793 (2).

appinos del Gimes, cles service le sus vita sin da quesdo egif en rardinale, di esser rate in Gravana sel bostor regate, il 2 fedchicale Gimes and the control of the control of the control of the control of Gimes and the Trip Frenches), shell di questi del principi di Solofris; ed river ticevito il nome di Per Franceco, che canglà poscia in Vincerno Maria quado svatili le lue della concensa. Vi. I taisone dell'illuro citto sua opera, pest. I, prz. 307 e seguen. El cett. Propositi di della control o un intro positici deseguen. El cett. Proposition della consocia un intro positici de-

(1) ha risk territorio del Ferrorese, porto nello stato della Chiesa, topic pur nome una puccola etilà vescoille suffraganca di Bavenna, molto consideravola per le sua sainne, sitanta nelle paladi che presidono nome di Valli del Canacchio; è perciò di aria ossai mulazzo.

(2) Vol. VIII, pag. 222,

Il nome di questo benemerito porporato, finalmeute, giungera sempre riverito agli Avelliuesi segnatamente pe' beneficii di cui fu largo, e specialmente verso del duomo dopo il descritto tremuoto del 1732, come dalla lapida in esso apposta da monsignor Torti Rogađei, ed anche da un suo onorevole foglio indiritto da Roma al Governo della città nostra un anno dopo, e che da qui a poconon mancheremo egualmente di rapportare. Intervenne non solo al conclave dell'anzidetto Clemente XII, ma anche a quello del suo successore Benedetto XIV, pelle eui mani rassagnati spontaueamente tutti i beuefizii che dall'alta liberalità e munificenza di Benedello XIII gli erauo stati conferiti, ritirossi in Napoli, ove menando una vita privata ed esemplare nella stessa metropoli, nella età di anni 74 non compiuti trapasso il di 4 di aprile 1745, veneudo da tutti compianto, e seguatamente dai poveri di cui fu sempre conforto ed ajuto; come pure dalla stessa città di Gravina, per aver voluto quivi fondere verso la metà del trascorso secolo una pubblica biblioteca, ricca di oltre a duemila volumi (1).

Il Cardinale arcivescovo di Napoli Giuseppe Spinelli de marcheci di Fuscaldo, suo casculoro testamentario, dopo di aver adempiato tutti i legati pii ai quali volle egli esclusivamente addeta la propria credità, e tra essi un altro grau calice di argento cou coppa dorata per la cattedrale di Avellino douatogli dallo stasso Benedelto XIII nel

<sup>(</sup>a) V. I citati Cenni storici sulle chime ancivescotica, vescoviu , a prelatizie (mañine) del engvo delle due sicilie, pog. 269.

1729 (1), gli cresse magnifico monumento con la seguente inscrizione nella chiesa del Gesà Nuovo; osservandosi sul medesimo anche la sua effigie in un medaglione a ribievo:

FRANCISCO, ANTONIO, S. R. K. CAND. PINTO ABITAINATICM LPISCOPO ARCHIEPISCOPO DAMASIENO PROLIZA IN PAPPLIES BENEFICENTIA SLIBA CETUBAS VIRTUTES ILLUSTRI OUR DESCRIPTION AND INTERNE CARDS URI OPERAM M. SHAM IN CONCILII ROMANI SECRETIS PLUBING SOCK POSTIPICALIS MEGOTIIS SATES PROPASSING AULAR PONTIFICIAN AB ED PRANPOSITUS AC POSTREMO BUMANA PURPURA COMONESTATUS EIDEN PRO AUDITORE ADSEDIT VIXIT ANNOS LXXIII MERS. X DIES XXIX OBITE NEAPOLI PRIME NON. APRIL. ANN CHIQUEXXXXIII HUIC 1951 PH CARD SITSPILLES ARCHIEP NEAPOL. RUBBES PUBLICIARIES AR EO SCRIPTES POST EROGATUM IX RIUS MENTE

ASSENT FOTON IN FIOS CHES
MONOMENTEM POSSUT:

Ecco le parole della lapida pertinente ai signori
Greco, e della lettera del Finy indiritta ai rappresontanti della città di Avellino.

ALTABE HICE DE HERE PATRONATES PAMILIAE GERCO EX CONCESSIONE SPISAOPE PRANCISCI ANTOSE HIT NUM, 5. B. E. CARDINALIS PERPETEO PRIVILEGIATUM FAO DEPUNCTIS VIGORE REEVIS RANCOLCTI XIII P. M. DIE XIV PLIBULAHI MICCXXIX PONTI

(1) Il detto calice, che è dell'alicza di circa due palmi , presental nel di solto anche le armi del pontelira con questa leggenche: intrebuctra su movernera Mantes Anno Donini 1729, e poù dirsi un lavoro essei pregenole nel suo genere; mentre lo decoranone solto talvai angioli a getto, ma gl'i ostrumenti tutti della Passione del Redentore; perioché esclusivamente è addettu al s. Renoltro mel civati santo.

(2) It mestoreto slater, che presenta un bel dipinto della Vergine del Rosario con s. Domenica e a. Luigi Geosaga ne del skil, ha pure un benefitio semplico cratto e fondato sotto il titolo di quest'ultimo, dai medesimi padroni: per l'avrenuta morte odii ultimo pedente, nel 29 febbras 1847, casunoto della

## Illustrissimi Signori.

» Sentendo colla lettera delle SS. VV. de' 10 o notizie, che corrono della rinunzia di cotesta » notizie, che corrono della rinunzia di cotesta » Chiesa, comprendo, che nno sia perrenula a » coleeto monsiguor Vescoro una mia risnosta, riso coleeto monsiguor Vescoro una mia risnosta, ri-

octesto monsiguor Vescovo una mia risposta, rimessa nu mese fa a lui medesimo, che già mi haveva nntificato lo stesso suo pensiero di rinuu-

ziare. Come però confido, che le cose da me
 replicate allora el prelato possano abbastanza con
 tribuire a quietar l'animo delle SS. VV., e a

n tribuire a quietar l'animo delle SS. VV., e a liberarle dal travaglio del presente loro timore, n di vedersi preposto un muovo Vescovo di poca

loro soddisfazione; così ho fatto volentieri il du plicato della medesima mia risposta, e mando
 mi compiegato, affinche si compiegato di

nani di Sua Signoria Illustrissima, lo mi persuado che vorrà ben contentaria-

» del sossidio, che con tutta l'alacrità dell'animo » mio mi sono indotto di recarle ne presenti bi-

sissa cattefrale Nircolo Greco , se ne trova investito per il i ito della delutus gastrice, Maria Raffenila Rest, il luscordos e dottoro nell'una cedil'litra legge, Gestano Zigarelli, nostra germano; i cotta nocen, dell'ultra legge di persocciata dei villagge Valle, sotto is invessione di a. Antonio di Padava, fandato cci erette primente da Gottemno e Trienti Silvestra, consodio cci erette primente da Gottemno e Trienti Silvestra, consodio ci costali cui di produccio della consolidata della consolidata della consolidata situata horelectato. di molto migliorato il suddelto altere nal desmo, come dalla segonte incrincio:

> CALETANUS PLORENTINUE, ZIGARBLUS BUIUS CAPPELLAY BUNELICIATUS ALTAIN HOU. OMNIGENA NOVA SUPPLEPCTILI OMNABUM CHRAVIE A.D. MECUL.

3 sogoi, avvisandola, che le rilascerò per un an3 no, el anche per due, la pensiane di mitte sedul, che lengo sovra la sua Mensa, accioche
3 sia impiegata nel risarcimento della Gattedrate,
3 lo ne do altretanto ordenieri l'avvisa alle SS, VV.,
2 compromettendomi, che ne ricorrezanno conforto,
2 e che, essendo successivamente lestimoni del3 l'adempimento della intenzione, che bo nel condiscendere a sudedtor intenzione, resterano conviute della continuazione del distinto mio affetto
3 per loro in corrispondenna di quello, che mi
viene in questa ocusaione rimostrato dalle VV.
SS., il di cui serrizio, e vandaggio mi sarà
3 sempre a cuore in ogni occorrenza, con che mi
tell'eron.

» Roma 24 del 1733.

Delle SS. VV. alle quali teccherà bene di assistere (son queste parole seritte di proprio pugno dell'eminentissimo) insieme con moust-gnor Vescovo medesion, che il suddetto dazajo resti effettiramente impiegato nel presente risarci cimento, a maggiore docoro della stessa Catteria della cata qui principalmente ho dovuto riguardare.

 Affezionatissimo per servirie di cnore.

 PRASCESO AFRISSO CARRIAL TAY.

» Signori Sindaco ed Eletti di Avelliun (1). » Ci resta solo a notare che il Finy durante la spa dimora in Roma, e fino a che non fu elevato alla dignità cardinalizia, governò la chiesa di Avellino e Frigento per mezzo del primierio maggiore Nic-

(1) Questo foglio; che tanto onora, ripetiamo, il nostro porporato, ci venne originalmente comuncato dalla cortesia del signor sarcin Ballerino, possato cancelliere comunale; e noi lo serbiamo a ritordanza del porporto medesimo.

colò Greco seniore, dottore nell'una e nell'altra legge, professore in sacra Teologia, e già suo vicario generale; e per qualche tempo ancora per mezzo del dottissimo monsignor Giovanni de Nicastro, arcidiacono beneventano, e vescovo Claudiopolitano, come dalle antiche carte di curia : rilevandosi pure dalle medesime di aver avuto a vicario generale nel 1724 l'abate Egidio Antonio Isabelli, Circa ai metropolitani, ebbe il solo Orsini, per il cui capitolo ottenne dalla Sante Sede le mitre ed altre insegne pontificali, nel 24 dicembre 1701; ocorificenze che, a simiglianza di Benevento, furon concesse a quello di Milano nel 1715, come dal corrispondente diploma di cui fa parola l'Orlendio.Lo stesso Orsini, come in seguito diremo, governo anche da pontefice la chiesa di Benevento.

## LVI. FRA CHERUBINO TOMMASO NOBILIONE-ARRO 1726.

Sorrento, città tra le più amene e ricenti cellicale di Creci sul delitiosissimo golfo di Rapoli, patria avventurosa del Tasso, fu cuna ancora ne' 22 ottobre 1668 di Cherottino Tommaso Nobilione; per errore da l'Pionati delto Robilione (1). I suoi parenti furono Andrea e Maria Sersale apparienenti a famiglie patrizie, che con i Cortesi e Mastrogitudici si videro ascritte a quel sedile di Dominianopa (3).

<sup>(1)</sup> SEASE DE VESCOVI DI AVELLINO.

<sup>(2)</sup> V. Summonde Elevioria della cetta" a reserva di Navoli, vol. 19, 27, 37, 48 della giundicia fine. Conoccimio indiverti dell' Bon-nova, Messange proposicia della Petre 1988 a realizza e la reserva della cetta della cett

· Professò egli la regola de padri Predicatori, sostenendovi con gloria parecchi uffizii. Rasseguata dal cardinal Finy la chiesa avellinese e frigeutina nelle mani di Benedetto XIII, volca questi conferirla a monsignor Marcelto Passeri udilore del cardinale Lorenzo Corsini, poi Clemente XII; ma, surte talune difficoltà , ciò non avvenne ; e il Guaruneci . toccando nella sua dottissima opera intitolata VITAE ET RES GESTAR BOWANORUM PONTIFICUM RT S. a. R. CARDINALEM del nominato Passeri specialmente, tra le altre cose ebbe cosi a dire : Benedictus XIII, qui, dun Beneventanae praeerat Ecclesiae , Marcellum noverat, Canonistam eum dixit Sacri Concilii Romani, ut acta tune gestae Syuodi luculenter ostendunt, ad Abellini etiam Episcopatum illum traducere cogitavit per dimissionem Cardinalis Finii, sed aliquot tunc abortis difficultations res caruit eventu (1).

z'aste segne non equivoce di remote achellà e cavalteria. In effetit ricaviono dal medesimo autora che ebbe la slessa famiglia dei personaggi assai chiari che la decararono, e tra esti un Ottavio Aobilione nel 1438, che fu gran capitano sotto re Ferdinando , e cal sao valore reparto segnalata vittoria presso le mara di Sarno ; un Pietra Prolo nel 1618, che tolse a magite Lucrezia di Palma nobile di Nole e di Napeli extra scalia , e discendente pei into meterco de altra distratismos famigira ; quale fa quella de Lignori, signora di percochi luoghi, come Cange, Rosmano, e Casal di Relino. V. Di Costanza nell'Ifferenta nel Regno m Napoli, alla lettera dedicatoria acti eccellentissimi Eletti della città medesima. (1) V. il citato autore nel vol. II , pag. 661 , nam. 14 della riferria sua opera. A decoro intante della austra provincia giovo ancor qui ricordare che il Passeri nacque la Arisno nel 7 giugno 1678 da Ascanio ed Antania Intenti patrazu da tale città, e che la destinato da Benedetto XIII a canacista del coacilio romano nel 1725, da Clemente XII nominato prelato domestico, referendano di Segnatura ed assistente al soglio pontificio, e finalmente nel \$73\$ promoso ad arcivescoso nazianzeno; dopo due anui cardipade di S. R. C., e dallo stesso pontefice nel 1737 protettore della

Finalmente, caduta la ripunzio del Finy in pro del Nobilione, venne questi dello stesso pontefice preconizzato vescovo di Avellino nel concistoro del Sa luglio 1726, come dagli alti del medesimo concistoro: ma non ne fu consacrato, pel cambio fatto con quello di Andria da monsignor Torti Rogadei. traslatato dal prefato Benedetto XIII nel concistoro del o del seguente dicembre all'avellinese cattedra. Consacrato quindi il Nobilione per la chiesa di Andria nel 21 del mese istesso, ne prese possesso nel 6 gennejo 1727, e la governò per lo spazio di guasi anni 16 ; ma per moltissimi funesti casi avvenuti in tale città fu costretto rinunziare quella sedia nel 20 aprile 1743; venendogli su quella mensa assegnata un'annua pensione da Benedetto XIV di ducati boo; ritiratosi in Napoli in uno do conventi del suo ordine per condurvi vita solitaria e tranquilla, che taluni scrivono essere stato quello della Sanità, ed altri S. Domenico mag-

henderline Congregations di Montavragine. Trapaud di vita in Roma nui 19 detember 1741. dei 1 une cadavore lu deposit dei noi la Roma nui 19 detember 1741. dei 1 une cadavore lu deposit dei nui che ad a. Maria in Campitelli; ave a cara di monsignor Giuseppe Antona Paseri suo najono, che fu puor referenderia dell'anne i lattra Seguateura guorernaiore delle città di Narai, gli veone posta la segmente incentione:

ARCELO E TETTOTA DE DAMENTO MA ANTAREMA PAUL III CAROLES Y, CHARAGO MEDINATE NA AQUILAN GENGLIFO SIAMWATI ANDRIE INDOLSIT A INDE S, E S GARDIALI S, MARIAS DE ARCENE PILLIE S, MARIE SIII P. S, MARIAS DE ARCENE ONLIT YAN S, MIN SIII II. D. SVIII ONLIT YAN S, MIN SIII II. D. SVIII BEST ANTONIA S ARSENI

PATILLO CALINSTINO BURT. 7.

Tale iscrizione è menor riportato dal chiaro abute Francesconlonio Viale, Memorus istroaccus degli custumi il estrat degli accia citya, in Amano. Fu egh germano di Tommono, scriitore similmonto di cose della suo avetti, come altrove nolamonia.

giore, vi ebbe a compiere suo corso vitale nel di 23 ottobre del 1,757; rimanendo poi il suo cadavere sepolto nella chiesa di S. Severo a Capodimonte, come de questo epitallio, collocato a man sinistra del suo ingresso:

HIC REDAILSCIT
THOMAS CHEBURN IS NORMING FATHING SOUBTINING SOURCE AND THE SOURCE OF T

Fu egli largo verso de poveri, e per la caticarda exogó somme non lieri per l'acquisto di paracchi argenti, edificando pure nel 1739 a spaso della stessa un novello seminario, omne socigasi dal-la berere lascrizione clie qui riportiamo; seminario che per l'ammento de convittori da abbandonato.

Aranta comusera, monax sottobos, actores parametros exerciones.

Abbiamo creduto far cenno del Nobilione nella serie de rescori avellinesi per aver trovato registrato di suo nome negli atti del concistoro segreto tenuto pe' vescori di Arellino e Frigento, ed anche per non lasciare interrotta la storia della chiesa mediosima dopo la elevazione del Firy al cardinalato.

LVII. GIOVAN PAOLO TORTI ROCADEI - ADDO 1726.

Da' parenti Marcantonio dottore nell'una e nell'altra legge ed Isabella Pepere, che troviamo di aver unito al proprio cogonome i altro no men diatinto dei Rogadei di Bitonio, trasse egli i natali nel 22 aprile 1658 in Ospedaletto, terra posta alle falde di Monterergine che in ogni tempo fu modre

(1) La delle chiesa di a. Svero, un tempo de Minori conveniuati, he pare oggi un rilito di eren 200 dereitte donzella, mantinuta a cara dell'egregio soeredate Francesco Saveria Perrigno, il quale latta sua vita concagna in raccogiter limossue per la iorasassistema.

di nobili e chiari ingegni , principalmente in diversi ordini religiosi, come testimoniano le patrie memorie distesamente (1). Vestite nel 1684 în cospicue lane del santo da Vercelli, nel detto santuario, e professatine i solenni voti, nell'anno appresso; nel Capitolo generale del 5 maggio 1686 trovavasi studiando nella badia di Casamarciano sotto la disciplina del valentissimo padre Lettore D. Ramire Girardi , di poi in Aversa nell'altro del 20 aprile 1687; nel processo in quello de' q maggio 1688 studente in Napoli sotto la condotta del padre Lettore D. Vittorino Piro; in quelto del 1 maggio 1689 in Capua col grado anche sacerdotale; e finalmente passato di bel nuovo nello studio di Casamarciano nel 16 aprile del seguente anno, uon manco quivi di maggiormente profittare della profoeda e svariata dottrina del celebre padre Lettore D. Gallo Gallucci che di poi meritò essere per la seconda volta abate generale, perchè così fosse maggiormente versato in agni parte dell'umano sapere.

giormenie versato in agni parte deti umano sapere.

Consagratosi in tal guisa al Signore nel silenzio del
chiostro, i primi suoi passi furon saggi di avanzata
virtù, i suoi progressi pradigii di più consumata

<sup>(1)</sup> La terra di Opcidello irraga sominano de un nulco-oscionio decicio a 1,0 munoso, cerico di hondreso del risido a prosinto decicio a 1,0 munoso, cerico di hondreso del risido periodio del regiono del mario, a concettare del datte prodocio bestigo Marco de Mancilla Belli sua lebonaziona brita va prodocio bestigo Marco de Mancilla Belli sua lebonaziona brita prodocio del mario del regional propositiona del prodocio del regional propositiona del prodocio del regional propositiona del Salmello, il Louvano Carlo, Tuttimo del gallo monitorio del Salmello, il Louvano e D. Silvano Cara, Tuttimo del gual monitorio del Salmello, il Louvano del S

perfezione, e tale e tanto il suo aumento nella pietà e nelle scienze, che loslo occupò tutti i gradi nella Congregazione Verginiana. In somma quell'ordine illustre ben presto raccolse da questa pianta norella i frutti più maturi, e que' venerandi padri, consumati non meno in età che in virtu, lo ammirarono ancor giovino e con poiversale soddisfazione de' proprii alunni, summo auditorum plausu, come si esprime il Coleti nelle addizioni all' Ughelli (t), sosienere l'onorevole e grave incarico di Lettore dell'ordine. Deputato in effetti alla cattedra filosofica del sullodato insigne monastero di Casamarciano presso Nola nel 1693, passo nell'altro di s. Agata alla Suburra in Roma nel 1695 ad inseguare nella facoltà istessa, e nell'anno appresso, sino al 1697, ancor ivi la sacra Teologia, e quest'ultima scienza pure in Aversa nel 1698, donde nell'anno seguente ripasso in Casamarciano per sostenervi non solo con eguale successo la cattedra medesims, ma il geloso uffizio di Cellerario, in guisa che picciol premio fu reputato alle sue gloriose fatiche lo sceglierlo nel Copitolo del 170a ad abate del celebre monastero di s. Guglielmo al Goleto, con la qualità ben anche di Luogotenente utrimone jurisdictionis (2). Nel quale

(1) Yel. YE, pep. 1835.

(2) Quanto measure in norigino della anche di sa. Satroire al Goleto e delquale sarche in primpio dell'opera facommolèressissione, forferacio in nodo, de contentere un perte supera supera como, forferacio in nodo, de contentere un perte supera competitores su contente del perte de

doppio uffizio, fu tale e tanto il ano fervore, il suo zelo, e si chiara apparve agli occhi di tutti la ana giustizia, che a buon dritto estimato venne degno del grado di diffinitore e visitatore della benedelfina verginiana congregazione nel 1704, ed impiegato così col novello abate generale D. Onorio de Porcariis (1) nel maneggio e governo de più ardui e difficili affari della congregazione medesima, venne prescrito nel 1707 ad abate decano di Montevergine del titolo di s. Pietro di Altavilla, nella qual dignità rimanendo pel corso di un triennio, nun mancò egli di associarvi pure nel 1708 e seguente l'altro oporevole uffizio di diffinitore capitolare. Appresso ciò destinato abate del monastero di Capua, propriamente nell'immediato capitolo del 1710, vi perduro fino al 1712, esercitando anche in quella curia arcivescovilo, per opera dell'eminentissimo cardinale Niccolo Caracciolo de' Rossi de' principi di Villa, l'importante e difficile carica di consultore del s. Uffizio; guando ai vide assunto all'altissimo uffizio di procura-

chiese in negatis venne editions un resale chimuto di s. Grajicimo, e perico l'haire en delci Longistende surrisupue jurisdennmente del consistence del consistence de resultante del del real nonsisten di Monterenji et, come Merconji ano d'antitiligga di Ville, postatione la Torilli (popeladori, Termone, Pertrafeleni, Sengissono, S. Martin A., G. P., Cerumo, Conseinteriori, Sengissono, S. Martin A., G. P., Cerumo, Consein-Barlitat, e. S. Giomania Marcopho d'oculidi di Bornescho. V. Jacurio cit. — V. saccus la completa descriziono data del casta e monistrate del Colotti in Girmana Esperali della Cultità open a monistrate del Colotti in Girmana Esperali della Cultità open

(3) Nacque quest'altro dottisamo nomo in Avelino nel 4 magio 1631, e mor nel monastrar di Arienzo nel 1716. Ebbo egi o ben dagno germano l'altro abate procuraior generale dell'oriente. Di Franceson de Porcarita, e con loro al sperso nelle detta cit-til il tuttro a la gioria di quest'altra nabilizatina famiglia.
T. III.

tor generale dell'ordine in Roma presso della Santità di Clemente XI nel 1713; ed ivi fermossi sino al 1715, esercitando eziandio con gloria l'uffizio di Teologo di Benedetto XIII, in allora Cardinale di s. Chiesa : e mentre tutti concordemente sosoiravano il vederlo inpalzato alla dignità generalizia , giusto guiderdone, anzi inferiore alle fante fatiche da lui durate in pro dell'Ordine, con magnanimità rinunziò alla generosa offerta, contentandosi invece di menar vita solitaria e tranquilla nel detto monastero di Capua, che dal 1716 al 1718, non lasciò di governare per la seconda volta da abate. Fino a che sembrando per le singolari virtà del Torti al pontefice Clemente XI assai angusta la cerchia di un chiostro, piacque a lui nel concistoro del di 4 aprile dell'anno medesimo, non del mese dopo come altri scrissero, inviarlo a reggere la ragguardevole chiesa di Andria, suffragacea della metropolitana di Trani ; in allora questa meritamente governata da monsignor Giuseppe Davanzati di Bari.

Praso della chiesa di Andria non scura norella ripugorana il Torti il formale possesso a 15 dia seguente novembre, hon solo con indicibile zele nuministici di suo gregge, con paterna carità il semmoni, ma adorno losto di preziosi arredi la mas cultedrale, forzendola con cassi ingredi spesa nacosa di ben munito tetto: moderno dei abbelli di stonco il magnitico arro golito del probilero, roco hattavia si veggono le sue armi, contrassegnale cici da dos lovos intrasti in pici de poggati d'activo ad un athore di tito; ripullo losseco del terro ad un athore di tito; ripullo socco del terro dei mattria del probinto della S.C. della confedera, carità talla della confederale, sel 1973 le consacrio, en estabili l'anniversario al 26 ottobre; ma del 1837 con decreto della S.C. del 781 fi. fia. ser-

gnato nella seconda Domenica di novembre : ristorò tutte le pitture del palagio episcopalo, concorse non poco nello ampliamento del monastero delle religiose cassinesi ed in forma del tutto sontuosa, mentre l'opera venia quasi da lui per onatmente diretta. Scrisse del Torti Antonio Marcelli (1) che oltre all' aver corredata la ripetuta cattedrale de' detti preziosi arredi, la provvide parimente di una statua in argento dello specialissimo patrono di Andria s. Riccardo; come pure sappiamo che i suoi atti di visita furono per la propria diocesi singolarissimi , reggendola egli sino al 1726 , e con mani mai sempre pronte in sollievo de miseri e degli infelici, allorchè permutata quella chiesa, come innanzi accennammo, con monsignor Nobilione, passò nel q dicembre dell'anno medesimo nell'altra di Avellino; lasciando, come soggiunge il citato Marcelli , Andria tutta immersa in dirottissimo pianto, per avervi egli colà tutto profuso in vantaggio de poveri e della chiesa.

La città di Avellino intata che di già avea anmitato il Troit da semplice religiono nel moustaro di z. Gioran Battesia nel 1621, con gioja il rivide da suo degno Pastore dopo il non liere giro di ami 33, e la lei saltitudolo doi soli replicati osamaa, mentre caldi voli porgea per la gua preziona esistenza, grandi cosse di altrude attendesia dal suo Iminosissimo governo, come quegli che tanto distino is era in quello della diocesti di Auto



<sup>(1)</sup> V. la lettera dedicatoria da questo autoro apporta all'opera initialata: Specolazioni ne autora della vienta vendire espostra in lezioni con alteratante influencia autos impaniociante seramo del devolto, descritte e divise in due parti o pubblicato in Napoli nel 1740.

dria. Le sue speranze in vero non andarono punto fallite. In effetto fe il Torti rifiorire tosto in Avellino l'esatta osservanza de' sacri riti : riformò nur troppo i costumi del clero e del popolo; promosse in modo eminente il culto divino, pubblicando per le stampe un solenne editto pe' parrochi, curati ed arcipreti della già diocesi di Frigento, non che un RISTRETTO DI DOTTAINA CRISTIANA PER USO DE CRIBALCI DELLA CONCREGAZIONE SOTTO DEL TITOLO DI S. FRANCE-SCO DE SALES VESCOVO E PRINCIPA DI GINEVAA INSTITUITA in Aventino, a norma delle sagge e provvide generali disposizioni del più volte rammentato Benedetto XIII. che a contraddistinguere maggiormente il suo merito lo nominò anche suo prelato domestico ed assistente al soglio pontificio. Nel 1720 con cura e studio infaticabile volte egli nelle dette due diocesi di Avellino e Frigento un esatto inventario de' beni stabili e censi enfiteutici di tutte Ic chiese, attesi i serii inconvenienti verificati nella visita del 1727: in cui da Fontanarosa diè pure esecuzione al rescritto apostolico di esso Benedetto XIII, dato da Benevento nel 3o aprile dell'appomedesimo, cal quale accordata venne alla collegiata di Atripalda la stessa insegna di quella di s. Spirito della nominata città, non avendo avuto dalla sua fondazione, che una mozzetta di lana nera con cappuccio, e di sotto la semplice cotta cangiata in recchello da Benedello XIV nel 1752, e posteriormente rinvenghiamo d'altronde pure la mentovata insegna di s. Spirito in cappa con pelle di armellino e senza del così detto sinistrorsum, ossia ceda abbreviata: continuando ancora la Platea del Seminario incominciata dal vescovo Procaccini nel 1721, e da lui menata a compimento nel 1740. Tale bellissima e

maestosa Platea è in fogho, e porta questa ditta:

PLATEA SOLEMINIS ET PIRILEA OMNIUM STABILUM CHPUTUM ERDRITUM AL OMNIUM ANDORDIM INTRODUCEM BENARDICA SHANAMI CHTHA AL OMNIUM ANDORDIM INTRODUCEM BENARDICATU STERIA BENARDICATU STERIA BENARDICATU STERIA ANEXANDI FUNO ACCIOI ET A BENARDICATU ANDORDIM PRASECULTUM AND ANDORDIM PRASECULTUM ONNI PAGLI TORTI DANGE PLATE CONTRODUCEM SANSIESTICA NETE VIRGINIS A CHI SOLUM PORTUGUI STABILI PAGLI STABILI PORTUGUI STABILI PROGRESSIO ANDORDIM SANSIESTICA NETE PIRICIPATO STABILI PROGRESSIO ANDORDIM SANSIESTICA STABILI PROGRESSIO AND SANSIESTICA STABILITATION SANSIESTICA STABILI PROGRESSIO AND SANSIESTICA STABILITATION SANSIESTICA STABILITATION SANSIESTICA SANSIESTICA STABILITATION SANSIESTICA SA

Lo stesso è a dirsi di quella della sua Mensa, che presenta perciò la medesima ditta; e che noi crediamo egualmente riportare a vantaggio della posterità;

PLATEA SOURMER ET PULLEA OMNIUM STABLIUM CRESCUM RADDITUM A. OMNIUM ANKIHUM IN SOUTHUM AMERIA EPI-SCOPALIS ARELI INNESS ET PRAGENTINENSIS INCETTA ANSO 1911 SUB PRASULATU PETRI ALEXANDRI PUOLOGICINI ET ANSO LATA ANNO 178 SUB PRASULATU HIMANI "PAULE DATT BE-NEDITINAE CONLINGA TIMBOS BONTIS VIGUNIS AC II. SOLIO

Secondo poi il concilio romano celebrato dallostesso Benedetto XIII, non intralasció egli di convocare in ogni anno il suo sinodo, come dagli atti di curia; ma per i diversi incendii di questa, esegnatamente quello dopo del 1753, appena otto de suoi sinodi si conservano, dai quali altamente appare di aver curata la più esatta oxservanza della disciplina ecclesiastica. Essi furono del 1727, 1728, 1730, 1731, 1732, 1736. 1737, 1738, co quali vengono prescelti ad esaminatori e giudici il suo vicario generale : il celebre p. Lettore verginiano D. Bonifacio del Giudice di Mercogliano, che fu poi abate, diffinitore, visitator generale della sua congregazione, e delegato con breve di Benedetto XIV per la provinciadi Puglia; il reputatissimo padre Lettore dell'ordine de Predicatori , fra Domenico Grimaldi , edil tanto uomo anostolico, or venerabile P. M. fra. Giuseppe Maria Cesa (1); non che l'abbate Niccotò-

(1) Nocque questo gran serro di Dio la Avellano a' 6 di utiobse

Vitale, arcidiacono della cattedrale, e predicatore 1686 dai parenti Antonio Cesa, valgarmente Creatura, e Cofonna Mallardo, venendo nel di seguente rigeneralo alla grazia col nome di Flaviano, che mutò in guello di Giuseppe Maria, afforchè pell'età di anni 17 vestito l'abito de pp. Minori roniontnali nella chiesa di s. Lerenzo maggiore in Napoli, vi fe la sua solenne profes-tone nel 1705. Passato in orgunio nel contento di a. Francesco a Folloni in Montella , fondato dal medesimo Patriarea d' Assisi nel 1222 come altra volta dicemmo, ed in altri Juoghi di studio siella sun monastica provincio, fu tale è tanto il profitto che vi feeo nelle filosofiche e teologiche scienze, che gli fentlarano i gradi di Marstro, di Reggente e di Diffinitore perpotuo dell'ordina; ed offri pensier mon ebbe rhe la gloria di Dio, il brue de' suci confeatell). La culificazione del nu bbliro : nella sua carriera brillà non solo per vagilanza, saugerza ed imparalale giustizia destributivo, ma il cirlo vulle che ti slokvorasse auche di soprannaturale lure, oprzando prodicii e grazie di guarizioni istantanee in gravi ed reprorabilit refermità: ed affinchè meglio apparisse agl'invidi separdi del secolo oni irr ligioso ed empio, rol ministero della sua divina norole, eli nomiol pia persersi ed ostinati ammellicansi, ed intimamente companti intraprende ono un santo tenor di vita, in modo che basiava milicia per carrederal. Nunto in somma notes paragonarsi a lai, tanto era le zele di cui avvampava per dilature e sosjenere la lede di Cristo o procurara la solute de'redenti , rha non sembrava rosa nmana, ma inite attribuito ad un mero tratto della Provvidenza in secondarlo. Fini presso gli unol 58, e non senza contrasseguare la sua monte avenuta nel di 9 gineno 1745, con mitri estraordinarii produgii come dai tre processi cattoniri raistenti in rurio. Sul luago del suo sepolero, nel coro della rhiesu

degir rx. conventuals delin mar patris ove storgesi pure la sua vera efficie, mirusi tull'orn la egocone le spida.

HIGE LECT COMPANY SERVICE SERVICE

E'a notarsi da ultimo che si suo nome non loscia di correce parimete sille bocche di Intit, venendo si singolar modi civorato sin occasione di spenine e di Riggliei, a cando rimusto como per releggio nella tilla, la più viva e sinceta derostone olla Vergina immarciale di di relatato promotosa, e per editanti della quale i città mele-sima si side laberta dal terribito Colera del 1837. o dai 1-Paltro del 1833. Pia prozio della dicurismato di Astilios von dela relevanta di side side di consistenti di Astilios von deavanti alla maestà dell'Imperatore Carlo VI (1); e finalmenie il prelodato primicerio minore e protonotario apostolico, Giovanni Giordano, fondatore

della congrega di Sette Dolori (2). Ne solo ciò, a petizione dei rappresentanti della Città di Avellino, concesse loro ed ai successori

herazione di 22 settembre di quest'ultimo anno, facendo come eco ai voti della popolazione espressaligli per viu dell'artifiacono Eranceco Saretio Jandoll, manifestò i sua artecitissimo denistra di veder presio rattifiato la sasa causa in Raman, e lamto con degli

annai socorsi accesa comanali; per poi accrato nel numero de' hecit, collocario su quollo de'sour Patroni. (1) Nacque il Vitale parimente in Avellino nel di 8 dicembre 1678, e u mori sel 11 genego 1739; facesso di lui singularmente sourcha mentione l'Oriubità orde ricitte sas apere Derta

CITTA' B'ITALIA ele.; vol. 11, pag. 333. (2) Propriemente nel 1650, quando utienuisne la fecoltà dal geperale de Serviti, per godera di Intiti i privilegii ed indalgenze lara conceditle, gettonne le fondamente nel luogo delto Lo Marra ello spalle del campanilo del duome , e compiuta l'opera, di casa congrega se compilò pure la regolo , approvate dal vicerè conto di S. Stefano nel 13 lugllo 1693. Cresciuto intento il forvore degli avellinesi verso la Vergine Addolorata . I snol confrotelli dietro altro regio assenso oltenuero dall'Università il succorpo del mentovato duemo nel 1703, o perchè di suo podronato, si obbligarone verso. de suoi reperesentanti di porger iuro in ogni suno un'offerta di coru lavorata; persando gli siessi cunfratelli nei unovo locole, il prime veneral de menzo del 1713, esigendovi anche a memoria della benefattirce Antonio Spiriola Colonna nna lopida nell'anno. dope. Notiamo finalmeola che la delta congrega celebra lo suo furtiffà nella calledrale, mel venerel di Passione, nella terza domenica di seltembre, e nel venerdi tanto; recando in questo sangolormente per la città tutti i mistori della pessione e morte del. Resentore in riccio baratte ed in mezzu a gren copia di cettei; chiudendo il mesto corteggio, il sacro deposito, e la bellissima statua, della Vergine, cui la Macsià dul Re, Siguor Nettro, dono anchetura ingentinata veste nel 1851. Fino si principii di questo scestotole imponentissima commonto ebbe luogo di sera, ma per surri-(proprententi verificata, oggi prolicisi nel mallino; arendo put, lungo nella chiesa del Rosarso la disozione alle ire que di agoniadi N. S. Gesh Cristo, introdutto dal nustro buon gondore, sun dale 1821, e quindi nel duomo l'altra delle que desolule di Maria , p. s.

le selave cure dell'odierno parruea Federica Tolimeti.

pro tempore con taloni patti e conditioni stallo distino nella propria cattleriale nel 1793, ornore insultata nel 1793, ornore insultata dall'antico pubblico instrumento essistente in curria, e che ono qui appresso riporitamo; patti e conditioni che trascurati di poi da rappresentanti mell'arrivo di monsigno Nori Giavarria al 1818, fecero andar in dissutudino tale privilegio. Ecco i termia di della istrumencia.

## In Dei nomine Amen.

Die vigesima mensis Decembris millesimo, seplingentesimo, vigesimo nono in Civitate Abellini.

s Costituiti personalmente nella presenza nostra.
P I'llustrissimo e Revercadissimo monisgnor D. Giotan Paolo Torti vescovo di questa Città d'Avellino, e Frigento, il quale consentando primier ramente in Noi notare agge, e di interviene alle cose infrascrite per sè atesso, e per li successori Illustrissimi vescovi di delta Città da una

parte.
 Ed il dotter signor D. Temase Imbimbo Sin dace, il dotter signor Lorenzo Sandulli, signor
 Niccolò Facchedivi, signor Ciriaco Guadagno,
 e signor Domenico Barra Eletti di detta Città,

e signor Domenico Barra Eletti di detta Citta,
 li quali simibnente aggeno, ed indervengono alle
 coso infrascritte per sè stessi, e ciascuno di essi
 insigni, ed in nome, e parte ancora delli fusioni signori Sindici, ed Eletti al Governo di

o detta Città d'Avellino dall'altra parte.

Le prefate parti spontaneamente asserisconn
 avvanti di Noi, come tenendo detti signori del
 Coverno situato dentro la cattedrale chiesa di detta
 Città uno scanno da sedere, coverto di pano
 di rigame coll'impresa di detta Città, e pratella

» avvanti, coverta aucora di detto pauno rigame,

a dove in forma di Governo assistono, e ricevono n li Jushonorifici ; e per rendere più decoroso detto a diloro luogo, hanno supplicato detto monsignore Mustrissimo a Reverendissimo vescovo che si dea grasse permutar loro detto scanno in cinque sea die di Coiro coll'impresa ancera di essa Città. a pratella avvanti per appoggio de' piedi cum g reverentia, ed altro continente nella aupplica a data a Sna Signoria Illustrissima, e Reverendisn sima, che qui originalmente si conserva colta a sua provista in piedi di essa, quale è del tenor segnente, Videlicet. Illustrissimo Signore. Il doty tor D. Tomaso Imbimbo Sindaco della Città d'Ayellino, ed il dottor Lorenzo Sandulli, Niccolò » Facchedivi , Cirieco Guadagno, e Domenico Bar-» ra Eletti della medesima Città, con supolica esponeno a V. S. Illustrissima, come ab immemoa rabili tengono situato dentro la cattedrale chiesa a di detta Città uno scanno da sadere coverto di panno di regame coll'impresa di detta Città . e pretella avvanti coverta ancora di detto pappo » rigame per eppoggio de piedi, cum reverentia, a de' supplicanti , e proprio imprediatamente alla sedia del Governatore di detta Città; E questo per uso del Governo in tutte le funzioni da farsino in essa cattedrale, dove assisteno a ricea vere li Jua honorifici : Al presente volendono li a supplicacti render più decoroso detto di loro luoa go desiderano permutare dello scanno in cinque n sedie di Coiro coll'impresa apcora di essa Città. a e pratella avventi li piedi, repetita reverentia, n per eppoggio de' medesimi, e coverta aoche di » panno, o altro per servigio tantum de' cinque » del Governo, cioè del Sindaco, e quattro Eletti :

» Per taoto ricorrono alla grandezza di S. S. Iln lustrissima, e la supplicano concedere sili sup-» plicanti licenza a potere situare in detta Chiesa Cattedralo illuogo di detto scanno dette cinque sedie di Coiro colla sudetta impresa di Città e » pratells coverta s'piedi in benefizio ed uso de' » supplicanti, e loro successori in infinitum in » dello Officio, che oltre essere sommo decoro di 3 S. S. Illustrissims d'aver miglior situato queste » Governo nella Cattedrale dore per lo più vi interviene un si Gran Prelato, non lascisranno la supplicanti pregare S. D. M. per la sua salute, » ed esaltazione, e l'avranno a grazia ut Deus etc. In piede della quale supplica si è degnata Sua 3 Signoria Illustrissima provvedere come siegee. p Qual'ora da' Siguori del Governo di questa Città a d'Avellino per sè, e loro successori in detto Of p ficio si accetteranno le infrascritte condizioni, e a di osservare adunque le medesime, ei compiaca ciamo permettere la grazia domandata per le a cinque sedie di Coiro nella forma stabilita, et non aliter, nec alie mode. Date dal nostro palagaio Vescovile d'Avellino questo di 11 decem-D bre 1729 - D. GIOVAN PAOLO VESCOVO D'AVELLI-B NO. E PRICENTO.

 In esecuzione della quale inserita supplica, e » grazia come di sopra conceduta, ne ha detto mon- signore Illustrissimo, e Reverendissimo vescoro ) formati li infrascritti capi da osservarsi da essi signori del Governo, e successori in detto offis cio, sottoscritti di proprio pugno di Sua Signo-

» ria Illustrissima medesima, e da detti signori a del Governo robborati con Autorità di me in-

a frascritto Notaro, e Testimonii, quali similmente

» si conservano originali nel presente contratto, e

a sono del tenor seguente, videlicet. 2 1. Permettiamo esser lecito s' sigoori del Goyerno di questa Città d'Avellino, e anccessori » in detto offizio di collocare cinque sedie di Coi-

pro, in luogo del loro antico scanno sotto la sea dia del Governatore pro tempore, e nel medesimo sito e luogo, ove al presente si ritrova a detto antico scanno.

2. Permettiamo, che possano in delte nuove » sedie sppooerci, o l'inscrizione, o l'insegno di 🛽 guesta Ĉită.

3. Permettinmo, che n' picdi dellu cinque sea die ponere una pradella da capo a capo di dette sedie di larghezza d'un palmo e mezzo per 3 ginocchiarsi , e quella coprire con un panno di lana solamente.

3 4. Che le dette sedie habbino n servire per a il signor Sindaco, e quattro signori Eletti sols-» mente, dalli quali si forma il corpo della Uni-» versità, seu Catà, ne così possano sedere cans celliere, o esssiere della medesima pro tempore-

3 5. Che dette sedie a'intendano permesse nella p forma, e maniera, che stà permesso il detto » loro untico scanno, e non altrimente.

» 6. Che le dette sedie si debbano collocare in a detta cattedralo, e pel luogo ut supra in tempo » delle sollennità, ed in ogn'altro tempo, nel » quale farassi cappella da Noi, e Nostri successori n nostro beneplacito, ed in quella intervenire, ed assistere i signori del Governo in cor-« pore previo il convito da farsi per mezzo del no-» stro maestro di cerimonie, et in ogn'ultra fun-

a zione da farsi da essi signori del Governo pro s tempore a loro beneplacito.

> 7. Che oelle sollenoitè farà la Città , volendo a il nestro ioterveoto, debba portarsi la Città inita n corpore nel nostro palazzo a coovitare Noi. s e Nostri successori per la celebrazione della mo-

 desima. 2 8. Che nelli giorni di solleonità, e cappelle, n che si feranno da Noi, e nostri successori fra 1 anon. Detti signori del Governo, e successori no detto Officio debbaco anticipare la loro venuta in chiesa, affiochè nel tempo calaremo dal > nostro palazzo, ed cotraremo nella cattedrale, » si facciono ritrovare nella porta, per cui entranassi per riceverci con tutte le marche d'onore 3 dovute alla oostra Digoità, e doppo ricevuto con etti di ossegnio, e riverenza eccompagnarci avyanti sino el presbiterio, e di là ritoroare al > loro luogo delle sedie.

n a. Che nel tempo calaremo dal coro, e presbiterio, detti signori del Governo ci debbano a dal primo gradino fuori del presbiterio riceverci nelle forma, ut sapra, ed accompagnarci sino alla porta, dove siamo stati ricevuti nel primo

a iogresso per aodarci nel postro palaggio. 3 10. Che nel tempo da Noi celebrarassi potifialmente, e nostri successori debbano detti si-» goori del Governo precedente l'avviso del costro naestro de Ceremooie nel luogo delle sedie poro tarsi nel lurgo, ove stà perata la credeoza e de » là preodersi per mano di due chierici, che sa-> rauno credenziere il bacile, bocale, e tovaglico o io altro bacilo, e da colà veoirci a lavero le meni nel costro Trono, e con quelli ritornarsine a in detta credenza, e coosignarli a detti chierici

a da quali l'haogo ricevuti, e così pratticarsi da-

n gli altri Eletti nella seconda Isvanda; quale ton vaglino ai debba dare alle nostre mani dal Sindaco pro tempore secondo si è costumato per l'addietto, e nel tempo dovuto ricevere l'ingenzo, e la pace.

3 11. Che nel tempo dell'Advento, e Quaresi-» ma, in cui rare volte si celebrarà da Noi pona tificalmente a eccettochè nelle Festività, che oca corressero e da Noi da stabilizacsi, in tal caso a calando Noi nella predica, e ritrovandosi tutto n il Governo, o parte di essi nella chiesa, si debba » ricevere nella porta come di sopra, ove entra-» remo, et accompagnarci sino al Presbiterio d'av-» vanti , e da là riprenderci, el associarci nel ri-» torno sino slla porta per dove andaremo al nostro palazzo, e non ritrovandosi tutti, o parte » di essi signori del Governo nel tempo cue cala-» remo; ma tutti, o parte nella fine della predi-» ca, in tal caso ci debbano venire ad accompa-» gnare, e ricevere dal primo acalino del Presbin terio, e di là condurci sino alla detta porta, n per dove siamo entrati.

3 12. Ce quante volte si moncherà delli delli signori del Governo, e accessori indetto officio cio, interrentre, et assistere alle delle sollennità, e cappelle che si faranto da Noi, ensiri successori, previo il dovato invito per lo nostri successori, previo il dovato invito per lo nostri macroto di cerrimorei, in tal caso, e ciòs chechuno di essi, et adempimento del loro officio ci sia fecto es plentissimi postestati di itas lugliere delle acide novamente permesse, e collocate, e retitora prima di questa permissione, acca diter, nee allo modo scanzo nella
missione, acca diter, nee allo modo scanzo.

s tersi allegare cocerione veruna per togliere quelle s esus ei sogliono pratticare in simili essi, quando sotto figurati pretesti non s'initende adempire al loro dovere, e patti promessi, pruchic non simon d'urgente causa impediti, e precedente la loro sesua ne debhano ottenere il permesso da Noi per delta volta solamente.

3 18. Che di tatte le soquadelte cose convenue, 3 se ne debito formare publico stromente, e quello 2 conservarii nel nostro Archivio ad futurom rei remonirime et. D. G. P. Vescovo d'Avellion, e Frigenio-Dotter D. Tomaso Imbinioo Sindaco-Dotter Lorenzo Saddli Eletto-Nicolo Facederii E-letto-Citicaco Gusdagne Eletto-Domecico Barra E-letto-Dotter Marcantoto Sanddli Tettimonio - Ol Prietro Colsue sono testimonio, e cell' subristi, e segme di me infrascritio Apsoldico, e Regio No-

» Ed avendo dello Illustrissimo , e Reverendisa simo monsiguor Vescovo, e signori Sundaco, ed » Eletti al Governo di questa Città , bene inteso, p e la supplica provista in piedi di essa, e capi a formati da Sua Signoria Illustrissima sottoscritti a di loro proprie mani come sopra nel presente atto ) inscriti hanno esse parti quelli respettivamente accettati, e confermati, e prometteno, e a obbligano così detto monsignere Illustrissimo e Re-» verendissimo Vescovo, come essi signori Govera no tanto presenti, quanto in nome de' loro sucp cessori in detti officii respettivamente, et in soli-> dum etc., quelli ad unquem in ogni tempo osservare, ed attendere senza nessuna interpetrazione. p io contrario, ma giusta la loro forma, serie. ontinenza, e tenore, perché cosi hanno accor-

- dato, e si è Sua Signoria Illustrissima degnata
   disponere, e non altrimente etc.
- > Pro quibus omnibus observandis etc., spon-> le praedicti Illustrissimus et Reverendissimus Do-> minus Episcopus, ac Domini Sindicus, et E-
- nmus Episcopus, ac Domin Smatcus, et Electi hijus Civitatis, obligaverunt se ipsos etc., et auemlibet insorum respective, et in solidum, et
- > sucessoribus in officijs praedictiselc., ad poenam > dupli etc., medielale etc., cum potestate capiendi
- » elc., precarij constitutione elc., et sic juraverunt, » nam dictus Illustrissimus et Reverendissimus Do-
- » minus Episcopus tacta sacra Cruce pectorali » etc. et dicti Domini de Regimine tactis scripturis
- » elc., in forma etc.

## Praesentibus opportunis.

- Extracta est praesens copia a suo proprio originali, cum quo facta collatione, licet aliena manu, concordat, meliori semper salva etc.; et
- ad fidem Ego Nicolaus Cotone Apostolica, arque
   Regia auctoritate Novarius Civitatis absilini, sig
- ME REQUISITUS SIGNAVI. Loco of Signi. 1

Fregala il Tori di molta fottivia, ed insigne nella fisho provinciale celebrato in Benerento nel III concilio provinciale celebrato in Benerento nel 1, 3 e 12 maggio del 1723 de Benedetto XIII, che come notamno anche da pontifere volla ritenere il governo di quella metropolitana chiesa, corredado da ri rechissimi paramenti el altir periosi arcedi, che la rendono forse in Italia egualmente la prima in questo gouere (1). Oltre del Tori assortiani paramenti el tre del Tori assortia.

(1) L'arcivescavo Fraccesco Pacca al suo arrivo in Benevento nel 1752 riavenendo tati sacri arredi e paramenti molto mal custoditi per l'argustia del luogo are ai serbavano, con omne a proprie succe nantzare dalle fondamenta un corrispondenta edifirm

ciato dal chiaro canonico avellinese Orazio d'Arminio dottore nell'una e nell'altra legge, uno de' decretalisti del mentovato concilio, v'iotervennero ancora altri diciotto prelati, e si furono fra Diodato Summantico degli eremitani di s. Agostino . vescovo di S. Severo e Civitate: Filippo Tipaldi . vescovo di Ariano; Domenico Maria de Liguori de' Chieriei Regolari Teatini, vescovo di Lucera; Salvatore da Aloysio, vescovo di Termoli; Giovanni Andrea Tria, vescovo di Larino ; Domenico Filomarino de' riferiti Chierici Regolari Teatini , vescovo di Trevico; Francesco Baccari, vescovo di Telese; Muzio Gasta, vescovo di S. Agata de' Goti, poi traslatato alla metropolitana di Bari , quindi all' altra di Capua; Domenico Rossi , vescovo di Vulturara e Mootecorvino : Domenico Antonio Manfredi, veseovo di Muro, come speciale procuratore di Angelo Maria Porfirio vescovo di Alife : Pietro Abbondio Battiloro , vescovo di Guardia Alferia; Filippo Coscia, vescovo di Targa e vicario generale aveivescovile : Giovanni Ghirardi , vescovo di Montemarano ; Niccola Saverio Santamaria, vescovo di Cirene, il quale oltre all'essere stato segretario del concilio, v'intervenne pure come speciale procuratore di Nunzio Baccari germano del predetto Francesco, vicegerente di Roma e vescovo di Bojano a Sepino; Giovan Pietro Faccoli, vescovo di Troja; Bernardo Anto-

accosto alla Cattedrate, la quale chiamasi oggi Tesera, a perció in superhi scaffati redessi it attito bellamente a con cróme disposto, richiapando il Testron enderimo Taltenalico degli strauleri, i quali si recano losto a s'infarto, dopo aver vinitato nella siesta città in fammo arro di Applichor in malazto a Trajento restantivore delnio Piradia, vescovo di Cosianza; Anfonio de Martino, vessoro di Asonio de Ortona; e fra Antonio Locci de Micori Conventuali, vescovo di Borino. Coi mediconi preda vi fucono parimente, non solo l'abde generale el ordinario di Montsvergine D. Gallo Gallacci, ma nanche Prancesco Tesauro Colocci, vienno generale della terra di Alberona, Giuseppe Martia Anato hale colestino, il padre naestro Domenico Degona provinciale di-Volune del Predaccianti, il padre Trancesco Marta Castalia, provinciale di quallo degli Agostiniani, and il padre Gancaro da A. Filippo Neri, retlova delle Scoole Pic. Questi ultimi cinque vi tatalennero dellamente il ministre di Teologi.

Tornando al Torti, coll'intervato egli di quettro hati della soc Gorgezzione, come similinento fa mestione il Barberio nella ciata suo opera, tolse il il cerpo di s. Sabino dall'altane del Martiri nolta suocorpo della collegiale chiesa di Atripada, core ggià era stato colosato da monigno Cinquino nel 13 settembre 1613, e colla lapida medesiana lo trasfori in un cappellone certeggi nel succorpo istesso. Tale trastatione avvenne bel 30 novembre 1750, recado onale spalle il prento per la seconda votta in detta terra e i detti abati processicamente il sacro deposito.

Altra visita nel 1731 apri il Torti in ambo le diocesi, come rilevasi della seguente inscrizione apposta nella ricettizia etticsa di Fontanarosa, in quale gode gli stessi privilggii o percegative della Lateranene bastilca in Roma, e tadio nacora si scorage delle altre due brevi inscrizioni cite pur qui ri-partiamo, consegunado egli pel 16 aprilo del detto anna la chiesa medesima.

ıno la chiesa medesi T. H.

р. б. м.

TEMPLUM HOC

DEPARAE VIRGINI MISERICOMILIRUM MATRII DICATUM
MULTIS AR INICATUM SPONTANAROSANI GIVES AEDIFICACUNT
D. KOANNES PAULIS TORTI ROCAREI

D. IOANNES PAULUS TORTI ROGARKI DIVINA FAVENTA CLEMENTIA EPISCOPUS FREQUENTINENSIS ET ABELLINENSIS

PRABLATUS ROMESTICUS SOLEI PONTIFICEI EPISCOPUS ASSISTENS

XVI KALENOAS MAII MDCCXXXI

IN SANCTA VISITATIONE CONSECRAVIT
PRO CUIUS CONSECRATIONIS COMMEMORATIONE
ULTIMAM APRILIS DOMINICAM ASSICIALVIT
QUAM XL INEBUS DE VERA IMBULGENTIA DITAVIT
OUAS OMNES CHRISTI FURLES

HIC INCTA DIE ORANTES
LUCAAN QUEANT.
Su questa seconda mostrasi un vaso di rose,
stemma del paese:

STEMMATE MINIFICE IUS PATRONATUS UNIVERSITATIS TERRAE FONTISROSAE EX FUNDATIONE ET DOVATIONE TEMPORE IMMEMORABILI PATET.

Nell ultima:

SACROSANCTAE LATERANENSIS RCCLESIAE 160A.

In questa novella visita noko egli operò, e con decreto de să maggie 1751 trasferi la bediate e collegale chiesa di e. Antoniro maritre di Gesalado da stote la strasda detta. Le Colonne, come lougu cocentrio dell'abiato, al l'altro di ol. Maria della Pietà di padronato del principe Niccolò Gesualdo recede del fondatore Niccolò Lottrios, D, V principe di Vecosa, I.X. Coule di Conza, e XVI signore di Gesualdo con con con de della Duirerità della media di Gesualdo: non ce della Duirerità della media Gesualdo: non ce della Duirerità della media Gesualdo: non ce della Duirerità della media.

sima terra. A petizione poi delle slesse parti creò cel eresse di loro padronato tre altri canonicati so-pranumerarii nell'indicata diicsa di s. Antonino, come appare da un secondo decreto del 31 dello stesso meggio, riportato o ol primo dall'abate curato della medesima chiesa, Giacomo Catone, mancato ai vivi pel 1851 (t).

Per l suoi ensosici poi in Arellino , in losgo della catta ed insurcia di color violanco on finimeria di seta chermisi (s), implore de oftenne dalla Santiti di ceneme kul (corsin), Pano del rocchelto e capa magna, con coda e pelle d'armellino; cioè la siessa suegna dell'antichissimo exploto della metropolitana di Taranto, come dalla seguente bolla del medesimo pontifico; che segna la data del 13 settembre 1732, avvalorata anche del corrispondente Exequatar, nel 6 dell'immediato ottobre.

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Ad Apostolicoa dignitati fastigina nullo licot merirorm Novrorma Suffragio per inflicibile Divinae Bonilatis abundantiom evecti, errea statum annium Eccleriarum, praeserim Cathedrium, quarum Nobi a Domino commissa et solikiviludo, ac dignitatum et Canonicorum in eis Altisimio familiatum propris sulliri juglier lennadium, commulatuman propris sulliri juglier lennadium, comgue decori et honorificativa paterna beniguitate (debetre considium, sicul personarum et Locorum

<sup>(1)</sup> V. le Mawonir Gesualmun del medesimo autore, pag. 204, e 212 e segeen. Avellico 1840, presso bandelli e Guerriero.

<sup>(2)</sup> Tento ricavasi con solo dalla bolla di montignor Passerioi del 6 leglia 1596, riportata alla pag. 283 o esquen, del vol. I della presente opera; ma anche dagli statuti caputolari, che, come vodremo, segnaco la data del 10 merzo 1696.

qualitate consideratis rationi consentaneum esse in Domino arbitramur. Sane pro parte Dilectorum fiborum modernorum Archidiacoui, Archiprosbyteri, Primicerii Majoris et Minoriarespective nuncupatorum, ac Cananicorum de Corpore Capituli ac Supranumerariorum respective nuncupatorum Ecclesiae Avellmi, Nobis nuper exhibita petitio continebat, quod cum civitas Avellini in Principatu Ultra Regni Neapohtani cuius Praesul Timotheus anno Damini gumgentesimo primo Romanae Synodo interfuit, tam antiquitate quam habitatorum urbanitate, pomilique multitudine octo millium circiter animarum conspicua sit, et m ea quamplures Ecclesiae Deo in houorem Sanctorum dicatae, uec non sex Religiosorum Conventus ac duo Saucti Moniahum monasteria, et unum ad conservandum l'irginitatis caudorem conservatorium, ac Laicorum Confraternitates numerentur, Seminarium quoque habeat pro debita juventutis disciplina ejusque Praesul Primus suffraganaus Metropolitanae Ecclesiae Beneventanae existat et Cathedralis Ecclesia e jusdem Civilatis Avellui Beatae Mariae Virgini in Coelum Assumptae dicata elegantis structurae, ac Sanctorum Modestini ejusdem civitatis Avelliu Patroni, Laurentii et aliotum Sanctorum Martyrum as unius Spinas Coronac Domini Nostri Jesu Christi et vivificae Crucis frustult reliquiis, Sacresque argenteis suppellectilibus dives existat, et in ea quatuor Dignitates, videlicet Archidiacanatus post Pontificalemmajor, Archipresbyteratus ac Primiceriatus major et minor respective nuncupati ac septem canonicatus toti demque praebendae de corpore capituli mucupati, nec non quatuordecim alii Canonicatus totidemque suprammerariae nuncupatae praebeudae instituti, et institutae respective reperiantur, eidemque Cathedrali Ecclesiae Avellini tam dignitates, quam Canonicatus et praebendae hujusmodi obvenientes, et plures alii Presbyteri et Seminarii praedicti clerici Sacrisministrent et in divinis inserviant, insurque civitatis Avellini Dioecesis satis ampla oppida plura contineat, inter quae Atripalda nuncupatum frequentia hominum, et Sanctorum Marturum coemeterio illustre et in praedictis oppidis aliae Collegiatae Ecclesiae existant: proptereaque non immerito inter alias regni praedicti civitate set Cathedrales Evolesias nobiliores praefulgeat, atque ob praemissa omnia et supradicta aliagno dictae Cathedralis Ecclesiae et civitatis Avelliui insignia congruum videatur et dignum sit, ut aliquo speciali habitu dignitates in dicta Cathedrali obvenientes, eiusdemque Cathedralis Ecclesiae Canonici tam de corpore Capituli quam supranumerarii respective nuncupati nunc et pro tempore existentes decorentur, ut Christi fideles ad eam attendentes non solum in supellectilium opulentia, sacrarum reliquiarum celebritate, cleri numerositate et officiorum eclebratione. verum etiam in splendido ministrorum ornatu ejusdem Domini Nostri , cuius dianitates ac canonicatus et praebendae hujusmodi, ut praedicitur, obvenieutes Ministri ex. slunt, et cui famulantur, venerentur majestatem, Quare pro parte modernorum Archidiacom, Archipresbyteri, Primicerii majoris et minoris respective nuncupatorum, nec non canonicorum tam de corpore capituli, quam supranumerariorum eliam respective nuncunatorum praefatae Cathedralis Ecclesiae Avellini fuit nobis humiliter supplicatum, quatenus eis in praemissis opportune providere de beniquitate Apostolica di-

gnaremur. Nos igitur qui ea quae ad Ecclesiarum quarumlibet praesertim Cathedralium earumque Dianitatum et canonicorum decorem et venustatem tendere dignoscuntur, sinceris desideramus affectibus, justisque et honestis petentium votis libenter annumus, modernos Archidiaconum, Archipresbylerum, Primicerium majorem et minorem respective nunrupates ac canonices presbyteres tam de corpore capituli quam supranumerarios respective nuncupatos, ipsamque Cathedralem Ecclesiam Avellini specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, ipsosque et corum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis: si quibus quomodolibet innodati existunt. ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinatimodernis et pro tempore existentibus dictae Cathedralis Ecclesias Avellini Archidiacono, Archipresbytero, el primiceriis praefatis,nec non septem de corpore capituli, ac quatuordecim supranumerariis respective nuncupatis, canonicie praedictie, ut ipri de caetero perpetuis futuris temporibus pro majori dictae Cathedralis Ecclesiae splendore et decore ac in ea Divini cultus incremento, habitu antiquo, quem de praesente gerunt, dimisso, tam in dicta cathedrali Ecclesia Avellini , illiusque clero et capitulo, et inter missarum herarumque Canonicarum diurnarum, pariter et nocturnarum, et altorum Divinorum officiorum celebrationem quam extra eamdem Cathedralem Ecclesiam in Processionibus, et funeralibus aliisque omnibus actibus

capitularibus tam publicis quam privatis quibuscumque, in quibus Archuliaconum, Archipresbyterum, Primicerium majorem et minorem respective nuncupatos, nec non eosdem canonicos de corpore capituli, et supranumerarios respective nuncupatos interesse contigerit, etiam in Synodalibus, provincialibus universalibus, generalibusque conciliis, ac etiam in praesentia Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, etiam de latere Legatorum, Archiepiscoporum et Episcoporum ac ordinarii etiam proprii. et aliorum quorumcumque quibusvis anni temporibus, ac aliis, quandocumque, ubicumque, et quotiescumque opus fuerit, rocchettum album cum suis manicis, nec non cappam magnam cum suis caudis, ut est moris pellibus armellinis intus ornatam; cum suis vittis, vulgo fettucce, purpurci coloris de hyemali; aestivo vero temporibus rocchettum praedictum et cappam magnam cum suis caudis et vittis, ut praedicitur, et loco pellium armellinarum sericum surpureum ad instar Dignitatum, et Canonicorum Cathedralis Ecclesiae Tarentingo gestare et deferre, illisque uti libere et licite possint et valeant; Apostolica auctoritate tenore praesentium perpetvo concedimus et indulgemus, ipsosque modernos Archidiaconum, Archipresbyterum, Primicerios, ac canonicos praedictos dictae Cathedralis Ecclesiae Avellini, eorumque in Archidiaconatu, Archipresbyteratu, Primiceriatu majori et minori respective nuncupatis, nec non septem de corpore copituli, et qualuordecim supranumerariis respective nuncupatis, canonicatibus, et praebendis praefatis respective successores hujusmodi, desuper et a quoquam quavis auctoritate, vel quovis praetextu molestari, perturbari, inquietari vel impediri nul-

latenus unquam posse vel debere, ac eardem praesentes semper et perpetuo validas et efficaces esse, et fore, anosque plenarios et integros effectus sortiri el obtinere, dictisque modernis Archidiacono. Archipresbytero, et primiceriis praedictis, ac canonicis dictae cathedralis Ecclesiae Avellini, eorumque successoribus praefatis in omnibus, et per omnia plenissime suffragari debere, nec illas sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aut alits contraris dispositionibus comprehendi vel confundi: sed semper ab illis excipi, et quoties illas emanare contigerit, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas, et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub quacumque posteriori data per dictos modernos Archidiaconum, Archipresbyterum, et primicerios nec non canonicos dictae Cathedralis Ecclesiae Avellini, eorumque successoros praefatos quandocumque eligenda, concessas esse, et fore, sicque et non alias per quoscumque Judices Ordinarios vel Delegatos quavis auctoritate fungentes, ac honore et praeeminentia fulgentes, etiam causarum palatii Apostolici Auditores, ac ciusdem sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalos etiam de latere legatos, vice legatos, Sedisque Apostolicae Nuntios judicari et definiri debere; et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane decernimus, non obstantibus quibusvis etiam in Synodalibus, Provincialibus, Universalibus, generalibusque Conciliis editis vel edendis, specialibus vel generalibus Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis dictaeque Cathedralis Ecclesiae Avellini etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis Apostolicis eidem Cathedrali Ecclesiae Avellini, illiusque Praesuli, capitulo et canonicis auomodolibet concessis, quibus amnibus et singulis etiam si pro sufficienti derogatione, non de illis corumque tenoribus specialis, specifica et expressa, et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut etiam aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in mo robore permansuris latissime et plenissime, ac specialiter et expresse hac vice dumtaxat, harum serie derogantes, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostras Absolutionis.concessionis, indulti, decreti, mandati et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contradire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit.indignationem Omnipotentis Dei,ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incur surum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam majorem anno incarnationis Deminicae millesimo septingentesimo trigesimo secundo, quarto decimo Kalendas octobria, Pontificatus Nostri anno tertio.

C. Residuum gratis de mandato Sanctissimi. N. Dota.

I. Meniching.

100

12.00

SEP ACC SE

nii6i

(1988) galu

solfr

H (F

pt.

は はらちから 日本の 日本の 日本の 日本の

بالمكافر

J. B. de Abbatibus G. Magistris.

N. Ley. N. Roderinus.

A. Caroffa Cappellanus.

J. B. Caraccius. Loco A Sigilli.

Intento sempremai il Torti al lustro del suo

capitolo volle istituirvi il Penitanziere, a norma del IV concilio Lateranense e del Tridentino, non che delle Costituzioni di Benedetto XIII del 1725, e degli stessi statuti capitalari del 10 marzo 1696, anche approvati da quest' ultimo, nel 28 dello. mentro era al governo della chiesa di Benevento, e tanto con delle apposite convenienti riforme (1); destinando a tale geloso uffizio quello tra' canonici che per ordine di precedenza seguiva il Decano; e quindi il primo ad esserne da lui investito, si fu Giuseppe Greco, tolto a' viventi nel 14 dicembre 1736. E crediamo notare che dietro lo stabilimento del mentovato Penitenziere seguì l'altro del Teologo, a norma pure de prefati concilii, e prescrizioni pontificie, occupando in coro l'immediato stallo dopo di quello. Nè solo ciò, ma fu egli premurosissimo ancora a ricostruire la stessa cattedrale, scrollata quasi dall'orrendo tremuoto del 29 novembre dell'additato anno 1732, vigilia di s. Andrea apostolo, como raccogliesi dalla seguente inscrizione, postavi nel 1756:

» trario di Monsignor Illustrissimo, »

<sup>(</sup>I) Riema e gil col propie deverab nel rimornio y Osmol dem ograf nom. 28. Reversibilisma Demina Epispoya, e revoluforma S. Tetestini Goncio Son. 28 de Refero. Cop. 1111., Premiretarian in an Galcharda Esteina ne praco Gammonio premi particologia in an Galcharda Esteina ne praco Gammonio ni ci cel del ten inmera 23 dell'eritodo o capitolo I de' mediorni statulat, ermin ful al guida supernia i Rimone d'isparcio Colp pilotti, como de'siquem dell'aggonis possa nadina a confessisia integno i resultanti il Testimenteria, quando mer Gamporto depletolis escultatis il Testimenteria, quando mer Gamporto depletolis escultatis il Testimenteria, quando mer Gam-

<sup>.</sup> 

### р. о. м.

FIRGINI . ASSUMPTAB . COELITIBUS . UNIFERSIS PBINCIPEM . BASLUCAM . XII. SAEGULO . EXCITATAM D. JO. PAULOS . TORTI . BENED. CONGR. MONT. VIRG. EPISCOPUS . ABBLLINEN. EP. FREGUENT.

AN. D. GIDIDCCXXVIII XII. EAL. JUL. ENCAENIIS, XVI. KAL. AUG. INSTITUTIS

CONSERRATIO.

AN POSTHODUS (EDIDOCENSIS III KAL DECENDA,
INGENTI - TERRENOTU . LARPEACTAM
AREE, PROPINO - AC ANWAL - PENSIONS
A. FRANC, ANTON. FINT. S. B. F. CARD.
IAM . NUTSBER . ROCESSEE S. PRISOPO
PER, BERNHUM - ET. ULTRA - CONLATA
ELEGATYUS . ASSOCIATA RESTITUT.

SACRAQUE - SUPELLECTILI - DITATAM
FIDELIUM. PENERATIONI - SOLEMNI - BITU - APBRUIT'S
AN - REP. SAL - CINIOCCXXVI - PRAESUL - X-

Decorò infine, sin'ale 1728, la chiesa di s. Giovan Baltisia, appartenente al suo Ortino, dell'altare; massimo; bello per la varietà di scoli marrai, ne'cui lati scopi le sua centi. Impleto più al ponellec Clemente XII, come dai rispettiri herei, delle indugirare a direrse chiese della sun dicessi, e seguatamente a quella delle religione claustrali in Xvellico; le quali a norma della solla dello stesso coi Datam Romas apud S. Mariam Majorem unb amundo Piccottori del IX Coltori MDCCXXXVIII. Pontificatius Notati anno IX, hanno il solito al-tare privilegiato, o di e quello apunto eretto dai signori Giordano nel 1726, come dalla inscrizione che sierce:

B, M. V. DD. D. SCIP, M. MAGD. ET LVG. GIORDANO AERE PRO. DO. A. D. MDGCXXVI (1).

Anche Frigento, già cattedrale, annessa, come dicemmo, a quella di Avellino da Paolo II Barbo nel 1 466 aperimentò i tratti della sua beneficenza, e vi si scorgono egualmente le aue armi per averne restaurato il tempio massimo. In effetti tal cattedrale, come si rileva dal catalogo de vescovi frigentini prima e dopo della unioue, molto dee a tanto prelato, e per averla riformata dall'uso di un tempo all'odierno, togliendo il succorpo, ed in cambio sostituendo le cappelle sfondate, e con demolire il campanile posto su l'ingresso, il quale non poco la deiurpava e oscurava : a proprie spese l'adorno pure di stucco e del maggiore altare, trasportando l'antico alla cappella del Sagramento, e fece dono alla sagrestia di un paramento. E qui notismo che le dette armi crano prima di stucco, ed essendo distrutte dal tempo, la città col Capi-

(1) In questa chiesa sonoaltri docaltari noche marmorei, una dedicato a s. Cienento martiro, di cui inpanzi iccomma canno, e l'altro a s. Teresa: essi turono costruita a spesa det sacerdoto Gestan Baltista Barra: sotto del primo altare leggasi.

EX DEVOTIONE ADMOGNM REVERENDI DOMINI D. JOANNIS BAPTISTAN BARRA NUNIS DECEMBRIS A. B. 1118. Solto dell'altro

EX DIVOTIONE ADMODUM REVESENGE BOMINE D. HOARMS RAPTLESTAF BARRA IN SECTION PROBATY VIGILANTISSIMAE MAIAIS ENGLISSINAE VIGILATOR A. P. ETI

Notismo du altimo che in use stanza di delta chiesa si serbavano disposta la tomba del principi di Avellina suaf fondarri, la quali nel 1865 con poco accorganento en formo rimose pir furquali nel 1865 con poco accorganento en formo rimose pir furposta del proposta del proposta del proposta conserva in su expalero estitente ad mezzo di un focale di rimostira, che si era normo l'assistante di mezzo di un focale di rimostira, che si era normo l'assistante di mezzo di un focale di rimostira, che si era tolo a perpetuare la memoria do beneficii largiti dall'ottimo pastore ve la surrogarono in pittura.

Ma tra' benefizii che il Torti largi ad Avellino il più grande certamente si fu il povello seminario diocesano che vi cresse nel 1734. Di vero, conoscendo egli che il primo fondato da monsignor Ascanio Albertini nel 1567 e rovinato anche dallo stesso tremuoto del 1732, era non poco eccentrico dalla cattedrale, e quiodi non lievi inconvenienti producea anche perchè non formato colle norme del Concilio Tridentino, mentre pella rigida stagione e sotto delle piogge, i convittori erano obbligati recarsi alla medesima per assistere alle sacre cerimonie : pensò di formarne altro al mauco lato del duomo, propriamente nel giardino dell'antico episcopio, e per meglio riuscir allo scopo volle anche l'episcopio medesimo incorporaryi. L'edifizio fu in origine di tre soli dormiterii con cappella a refeitorio, poscia di molto ampliato dai vescovi successori, ai quali destinò egli appunto per abitazione l'antico seminario. E perciò altri non lievi esiti ebbe a sopportare per ridurre quest'ultimo all'uso destinato. La descritta utilissima opera intanto del novello seminario, che credette affidare per la pronta esecuzione al zelantissimo e degno canonico della cattedrale Francesco Antonio de Concilii, venna portata a compimento nel 1739, passandovi poi dietro solenne inaugurazione dai prelato stesso con apposita allocuzione tenuta, a soggiorparvi i convillori nel 1 gennajo dell'anno appresso. Tuttavia veggousi su tala stabilimento le suc armi e la seguente modestissima leggenda:

A. E. C. T. S. A. S. H.

Noi nel mente diamo alla stessa. Is propris spiegazione, i ciud di regulan Concilii Trichiani piegazione, i ciud di regulan Concilii Trichiani piemo deldinente seminarian hote, aggianiano che il Totta fast rifiottro maggiomento le athilimento in parela nelle buone discipline, richiamò da eggia banda scelli protessori, tre quali uno nella storia de Concilii, cattedra da lui fondate; del is direcione di esso al canonice Gioranoi. Padiglione, che fu poi Teologo della caltedrale. E così alle cure poste in opera per migliorare lo stato materiale del seminario, non furos seconde quale dello inmegliamento dei sos stato forma: le sicubb tra le triste vicende del tempi, ai conservò semigenta viva la sener fiamma del sepere.

Intanicooquistato il regno dall'immortale Carlo III di Brobene ni 1734, e partiti oggi da Napoli per la Sicilia, prendendo la via di terra nel 3 gennajo dell'anno appraeso, chio il Torti l'altissima ventura di accoglierio il giorno dopo in Aveilino, in mezzo al suo derro, capitolo e tobalbil della cità, e dell'itsesso suo principe Marino Francesco Maria Ceracciolo Rossi, che con quella aplendidezza e magnificenza proria del suo l'ilustre cassito, e di un Gran Lucellere del region medeimo, relia mache riccresco Il Sorono col suo numerosissimo personalo aggi la residenza col suo numerosissimo personalo eggi la residenza del Trimunali e di altri diversi Ufficii della provincia del Principato Utleziore (1).

<sup>(</sup>i) Il dotto giureconsullo Giuseppe Senatora nel suociornole serio di quanto arrenno nel tano fina Ospoli e di Secilo 7 come 1738 e 1725 nella computata che ne fecro le involte arrai di Seguin sotto la condetto del giorno nentro Re Canto Donnore impetato di Giurni involte del giorno nentro Re Canto Donnore impetato di Giurni immo del giron Monoreo Cattolica , pubblicato in Nujul Giustini in Canto del Stamperi Bissiam nel 1742, e deglicipa qi chiarristimo Mortello Stamperi Bissiam nel 1742, e deglicipa qi chiarristimo Mortello Stamperi Descripto di Canto d

nella età di anni 72, dopo 24 di vescovado, com-

chese Bernardo Tanocci, alla pag. 271 e seguenti, così ebbe ad esprimers).

« Pervenuta la M. del Ra insiem col suo nobil seguito al Cano « del Miglio, luogo non più, cho un miglio lungi della Città d'Aa veilius, così appellato, por esser questa alrada piautata d'amen-« duei i Jati di ben graudi, e froudosi preppi, che melto grate ed « ombrosa la rendono ; lvi rijrovo tutti gli gentiluomini d'Avelli-« ue e civallo, o heu shbighali, i quali nello scoverir della M. S.. « tratosto portagonsi (nannzi alla Regal sedia , ad osseggiaria pro-« stali a torra , indi montando nacionmente a caralla , andarena « io buon'ordinanza servendola fin avanti la porta della Città, ora a pel volez entrare , se li ferano (peontro i rappresentanti della « medes ma fattà , poitamente con tuttal di pin della cittodinona za a prostarla il devute omagnice così can guesto decorrerale ac-« compagnamento di popolo cutrato il Re in Cità verso l'ore 21 « d' Ralia , lu inchinete de Monsigner D. Giovan Paolo Terti « Vescore di goella , fallosi a bello sindio in casa porta ritrovora « in shili pontificati, unitamente con tutt'il suo Capitolo, e Clero e in forma, per condurre la Maesta Sua processionalmento, e sot-« to del pallio flo entro il polagio del Principe Caracciolo Pagropo s di essa Ciltà , pre esà preparato erasi il Regale alloggiamento : a nel qual mentre si diè principio at mono delle campane, ed allo « sparo di malti fuochi artifiziali, e mortaletti, i quali antti all'eca cessive acclamazioni o voci di giubilo, edi viva del popolo, che ine cominció siu dal mentorato luggo del murio a dimostrare il proa vale contento per lo fellelssimo suo strivo colè, facesno un mi-« ate melto grato, e giocando ad udirsi. Ma la Maestà del Re nej-« tampaco degnossi, per qua (anata bonta di accettar il rienvimen-« to sotto del pellio , meutre dopo d'over molto gradita l'aquita « osservanza si della mentorata ciltudinanza , che del corpo della « Citià, e Vescoro, senza punto arrestar suo cammico portessi in « dirittura cou tutt' il seguilo di Corte al palagio del nomolo « Principe, ciocché più amore e venerazione del popolo conciliol-· li. Esmontato per taoto il Re nel cortile del mentovata polario . « fu dell' istesso Principe unitamente con altra quantità di Nabili Napoletani i preveutivamente dal Principe convitati e che ivi « ancora per compier in parte alle for tante abbligazioni alten-« dendo lá stavano ) servito , e cou tale accompagnomento ascesa uel mezzo dello sue guardie del corpo , per lo scale pobilmente. « abbigliate nella vasta, e magnifica sala del palagio, (a moravi-« glia si el di dentro , che al di fuori ornato di arazzi , n contropreso quello della chiesa di Andria, tra le lagrime de'suoi correligiosi e diocesani, ebbe a finire i

g tagli ) ritrovò in quella nan assai vago, e beu formato giardino, e ripartito con quadri di parterra di busso, e spallicroni, ove sue nicesti stavano (com' eximido nelle piramidi in mezzo de lavori « di besso) infinita d'agrami, fratti relati, flori, ed altre, norti a g proporzione del tempo, che la M. S. consumò nel portarsi da e Monteforte de Avellino, Inoltratos I nestro Monarca cor la men-« tovata sala, o ssa, come si è dello, finto grardeno, preporato per a rinfresco de suoi, a per la prima policamera, nel suo destinato « Reced' apportamento condussesi , che in ver dol lo lato Principo « padrone fecen belismente ritrovar fregiato, ed apporato de vari e nanni , drepoi , sperchi , e pisocho , conusinati sa arazzi nelle e mentorate prime, damaschi gallanati di oro nelle seconde , e fi-« nalmente pell'Intime comere velluli chermisial , compartiti con « arabeschi di golloni d'oro, ed arazza trascelli tessuti in oro; cose « al certo , se non degne di un tanto Re , almen casaci in parte « d'appagare il nobil genio di que' Signori , che seco erano a sere virlo, nel buoo gurto a der vero, che ravvisavasi pell'adornato a appartamento: era vi similmente il lello (abbenebè per mer a pom-« pa . Imperesocche la M. S. d'altro non attrivats , sa non se di « quello da campagna , che seco condur facca ) col suo cielo alla a moda di fastra d'argento, sopra della quale vi siava ben ricco « ricamo di oro, e qualeno picciolo fioretto di seta colorita , che « vagamente nuello controcopera. Ecavi exisadio nella stanza preg fissa pel riposo della Persona Regale, ed in cui scorgrasi il meoe furato letto, un camino nel anul fecesi rittovar fuoro di le-« goa, acció nell'arrivary: Sua Maesti, si avesse ben potuto riscal-« dare : come in effetto segui , mentro à cagion dei gran freddo « che facessi di molto sentir' in quella jemale stogione , appena « entrato nello stama il Re , vi a arricinà. Ma todi a noco uscì « agovomente nel conservolo finto glardino, accompagnato da suni « Grandi di Corte , u dove ritrovò altri Signori , e Dame; a poriae insi con macero allo atorno di esso, dopo di overlo fisamente e gnatato, dir compiacquesi, che stara mugindo ; quindi lasciane do la libertà a gli altri di goderio , degnò calare nel vero gran a gractino del palogio , (qual grari preventivamente dal Principe a nadrone a bello studio fallo a dovisia prorvedera d'ogni spezi-« di animili e quadrupedi , e pennnți j io cui la Maesta Sna con « gran pracere si divertà alla caecia per tullo lo rimonente del e giorno. In questo mentre i mentorati Signori dopo d'errerii e rinfrescriti nel grandino saddotto , coglicado le Damo , cioè te « Contesso Sun Stefano, con le sue fighuoice le lor dammetle, con suoi giorni , nel 19 agosto del 1742; non omettendo anche col suo testamento de' 13 dell' istes-

« le proprie mani moltissimi flori freschi, tanto nelli nell spellica roni, quanta celli ripartimenti del lavori di busso del parterra . « i quali accoppiati colle piramidi, ed altri lavori gelali, rendeveo no a all nechi di chi si fosse uno troppo vago, ed amena vednia: « alla pertine foron'anche a parte de lodati Indreschi gli Uffiziali . e e soldeti più raggiardevoll della guardia del corpo. Quindi ve-« unta già sere, osservassi al gran patagio, sì el di dentro , che al « di fnori , inito veramente illuminata con cere a gnatiro inmi : « come l'istesso viddesi per la Catà Inita , nel mentre punto non « resuvano le enmuone delle Chiese di conentrere col di loro giu-« livo suono a fesieggiare uno si fortunota conginulara, e cioscua e cittadino nel lempo medesimo opinicavo in interno ricevista lea lizia co' spari de' fuochi artifiziali , ed altri segni di allegrezza. « Rituratori la M. del Rè del divertimento della caccia negli apa partamenti dal ben'adorno polagio, colà intrattenneli od osser-« vere un orologio metematico, formato de un contaduo coi selo « suo mitural talento, con ruole di legno, nel quole con varie di-« most rezioni moveansi moltissime figura, com'eziandio dopo d'al-« enni gluschi bajteva l'ore; indi nel passar lo M. S. nelle Reguli a stonze, si compacane occogliere il corpo della Cuta d'Avellino. « che la sinva atlendendo per presentorii in contrassegno del dos voto omaggio un dono confacente alle sua possibilità, e che con-« sistea in varie spase di esceingione, niù sorte di fruito, fiori , e « tarluffi : quindi ammesso esti al bacia della mono Resalo, nos-> sousene noseia il Rè a cent verso le duc delle notte, assistito « da Grandi di Corte, e della Nobiltà Napoletana : avendo na tal-« festevole oceanone il lodato Principe d' Avellino falla ritrovare « (benissimo egli sappiendo , che la M. del Rè non degnaveri ec-« celter nè pranzo, nè cena fatta preparare in cara da suoi suddie ti; una ben piena, e doviziosa dispenza di tutti i generi, e spezio « di comestibili , neesocche que'i quali dovcon fare le Regal cuei-« na, fossersi a lur bril' aglo pobul provvedere di quanto mai ne-« cessito-ati. Compinta che fu la Begal cenu andonne Suo Macala . e al rimeso, ed i Personaggi di Corte, e i Envaluri Nepoletini . « ehe assistata l' aveano , tornerone manamente nella comaputa e gran sola , doi Penneine sontali, in coi credendo retrovor initaa via il noto apperiscoste giordino, esservironvi soltanto attarcae Il alle sue pacett i sundicrant, intli gueronti, con git di fiuti o-« grumi gelali , ma bensh di vora , e reali , compartiti con freschi « fiori, e da posso in passo corpnegui durati, che infattà di forchi « a quattro lami di cera reggesno, e di più delle volte pendesti Т. П.

so mese, di fare delle varie disposizioni, tanto in pro delle cattedrali di Avellino e Prigento, quanto

supplies her magnific imposed rif nichalite con duit here intime to the rest of the rest o

e najo, nell'uscir le M. del Rè del sno appartamento, estros è ne la a sale , dove l'anteredente sera vednio oven il finto giardino, una « gran deserta, in cui sù di varic ben riportitr tavole di più fora me . e groudezza , bellamenta lorati scorgeanti esquisitissimi a dolel, rosoli, caffè, erbatè, cioccolotto, ed pitri pregosi licari . e che accordata con vori insut di cera , più betta , e maestosa agli « octhi de' riguardanti rendennia , maledi rinferscatisi in essa . e primo i Personaggi di Corte , r pos l'Intera rompagna della " gnarde; dri corpo, rhe onror pre lo viaggio di quoi dolri prov-« vederousi / avendo anche garste lo mentovata ontrepdente seza e ricevata in disporte leutissima ceno, conveziendio foron rinfrea grate i granatieri consenult, che precedenno la M. S. i cortivon e totti giulisi, ed al somoni ammiroti , e pauli del corresissimo « e mozoifiro trattamento recento dollo niu solte mentosoto Prine rine; notradosi in arr senz' ombro d' incrbole asserire, che fà in \* tale orensione el respiendere con tutto proprieto , ed recellenza « la sua gentrosità , merre l'ottima disposiziono delle cose, sotto « la direzione del dolto Ingranerr D. Filippo Booncora, Sorbia II " Br dai patagio , molto sodda falto degli dovuti ossegui rirrenti « dal Principe d'Avellina con lanta suo dispendia, congedossi dal-« la M. S. la Nobelta Napoletaca , per fer retorno in Napole ; do-« vrado prepararsi molti di rasi , r spezialmente il molto gradito « alla prefata Maesta per le rare belle qualità del sno sinerro ani- mo, non rhe per la sua gentil'ovvrorntezzo l'ecr. Principe di Sti-« gliann Colonna, ( chr di presente per lo suo alto impareggiabil « merito, e per la isoccial acazta del Rè, ritrovasa ci dalla Macstà

delle rispellive sagrestie. Dai suoi doleutissimi fratelli poi, Giovanni, Bernardino e Francesco, pgi venne eretto nella real basilica del Santuario di Montevergine, ove volle che il suo cadavere fosse sepollo, magnifico monumento con la ana satua in marmo, e la sèguente inscrizione:

San dorrento culf antervalidano pata di nos Maggio Catalle-et into per in principio crigate, che aversa da interprende per el la Scioli a Pic Corte miggiore al antele Rigal Sorrano, per la equita total Rigal comodel i il da he bilanciari. è un discrimento e considerato del composito del considerato del composito del considerato del la la discrimenta del considerato del composito del considerato del la la discrimenta del considerato del composito del considerato del composito del considerato del considerato del composito del considerato del considera

« then de 5 can tat! If see mail seguito in commino per la strada, « che conduces nella terra di Montemiletto. »

Marine A marine

D. O. M. ADESTO VIATOR

HRIC IACET HAUSTRISSIMUS IOANNES PAULUS TORTI AB HOSPITALECTO

OLIN
E CONCRECATIONE MONTIS VIRGINIS
DOCTRINA ET FAMA

CONSPICUOS

QUI OMNIBUS RELIGIONIS PERACTIS MUNERIBUS

AD ANORIANENSEM EPISCOPATUM EVECTUS

CLEMENTIS IN ROMANI PONTIFICIS

VIVÆ VOCIS ORACULO
IBIQUE
IN REFORMANDIS MORIBUS
PAUDERIBUS SUBLEVANDES

AUFERIBUS SUBLEVANDIS EXACTO · NOVENNIO TANOEM

AD ARELÉNNENSEM ECCLESIAM TRANSLATUS
IUSTITIA ET CUARITATE ARDENTISSIMOS
ÉCCLESIASTICAE LIBERTATIS VINDEX ACEARIMOS
XIV KALENDAS SEPTEMBRIS MICCULI
VITAM CHU MORTE COMMUTANTE

ETATIS SUE ANNO LXXU

NE TANTI VIRI MEXORIA DILABERETUR
JOANNES BERKARDINE FRANCESES TORTI CERIANI FRATRES
MONUMENTUM BOC SERIS NEOTÜRUS MOESTISSIMI
POSICEERINT.

E qui giova notare che, oltre di esser succedato al Torti nella chiesa di Avellino come vicario capitolare il canonico Angelo Festa dottore nell'una e nell'altra legge e professore in Sacra Teologia, chie nel governo delle due diocesi soggetti assai chiari a vicarii generali, tra cui il canonico Niccolò Giardini nel 1727, i dottori nell'una e nell'altra legge e professori in Sacra Tcologia Bernardo Rossi nel 1733, e Niccolò de Mansi di Poriao nel 1736, quest'ultimo anche Maestro dell'almo real Collegio de Teologi in Napoli; ed in fine l'abate Policarno de Blasiis pel seguente anno. Ebbe poi il Torti a metropolitani, Niccolò Coscia di Pictra de Fusi nella nostra provincia, nato a 25 gennajo 1682, crcato da Benedetto XIII dapprima Segretario de' memoriali , indi Arcivescovo di Trajanopoli, e da ultimo Cardinal prete col titolo di s. Maria in Domnica , il di 11 giugno del 1725 (1); stanteché volle lo stesso pontefice a sè ritenere quella ragguardevolissima chiesa e governorla per via di un coadjutore, qual si fu appunto il car-

(1) Anche il Secco nel suo Dizionanto Georgafico-Istorica-Fi-Sico pet arono pi Napoli, in parine dell'additato comune di Pietra de Fusi , così si epresse : « Questa Terra vouta d'essero « stato patrio del Cardinal Coscia ». Intanto ad augrar guesti la patria medesima, oltre di un ospedale, volle uel 1727 uon solo fondorvi con lo aborso di durati 12000 un'insigue collegiato, a secondo di quello di s. Spirilo di Benevento, composto cicè di dodici conquier, tro cui un abute lufulato, un acciurete curata, un primieeria, ed una quarte dignità, col nome de Sagrista, venendo al primo pare annesso l'alibodia di s. Lorenzo di Apice, della quale ero egli possessore; mo micero ergerio dalle fundomento una novella chiesa della ss. Antoniziata solle intine dell'antica, e età, colla spesa similmente non licre di ducali 15000, grifinidono suo fratello Ethopo vescovo di Targa è vicario generale di Besevento la prima pietra nel 25 aprile dell'unno appresso, giurno di s. Marco evangolista , siecemo rusvenghiama registrato ne Capitulana BELL'INSIGNE COLLEGIO DELLA 28. ANNUNCITA DILLA PIATRA DE Fara . Biocesi di Benevento, farmati da esso prelato, e pubblicati. per la stomperia orcivescovile milla città istessa di Benevento, it 1798: chiesa finalmente correlata dal actio pormento, di olimiquadri di artisti romani, o di arredi di mollessimo pregio e salare, che inflovio si si essersano i frame che quest'ultimi decrebhere esser serials can maggior deligenza ed accordinanto.

dinale arcivescovo Coscia, il quale la tenne presso a 11 mesi , come dalla serie de pastori beneventani posta in quella sala arcivescovile; morendo il Coseia medesimo in Napoli, negli 8 febbrajo 1755, e sepolto nella cappella gentilizia esistente nella chiesa del Gesù Nuovo: il cardinale Sinibaldo d'Auria genovese, sostituito al precedente da papa Clemente XII nel 21 maggio 1731, e maneato ai vivi nel 2 dicembre 1735; il cardinalo Scrafino Cenci romano, che da uditore della Sacra Rota, vi venne eletto dal medesimo Clemente nel 26 dello stesso meso ed anno, e morto nel conclave tenuto per la elezione di Benedetto XIV, il di propriamente sa giugno 17Ao; e finalmente Francesco Landi di Piacenza, anche cardinale di S. R. C. col titolo di s. Onofrio , e poi di s. Giovanni innanzi Porta Latina : consaerato dal medesimo pontefice Benedetto XIV . e succeduto al Cenci nel 12 novembre dell'anno seguente.

L'effigie del Torti de utilimo scorgesi collocala non solo nella pianoctoca dei vescori di Andria, ma anche in quella de pp. Verginiani nel palingio badiale di Loreto. Serop berginiani nel palingio badiale di Loreto. Serop berginiani nel palingio badiale di Loreto. Serop berginiani nel palingio per la companio dei predia colle di Paula capitolare, o nel semianio; per dimostrera si posteri usa gratitudine, abbunché tarda, degli Avelliucsi, vero del predato: cell dual capitolare, perchè egli, come vedemun, decorò i casonald, pelle attual insegue; al sessionario, perchè de le del tardal insegue; al sessionario, perchè de le del tardal insegue; al sessionario, perchè de i volle da qualcomo ancor tolgette de sen, quelle del suo Inspitto; adempie ora questo voto di patria estrià l'otterno z'alanissimo arcidiacono. Francesco Swerio Janobil, od farci almon tivedere l'immagine del vittonissimo pedalo, in detta alla capitalere; e siam sicuri che riscusterà le lodi telli vintersale, come i espepe egli meritare, qivudo a proprie spese, come più immani vederno, rimize sollu gran porta del polaçio episcopole l'obbitato stemma del vescoro Martinez ren 1634. Status esmipa arreamo dellevate ober avesse maggor copia d'intilatori; così la storia del consegue con la consegue con la consegue con durvero, come cautò i infelier. Torquato, neniosa degli anni e def obblio, estudo e dispensiera della coso fatte tasier è grer dal tempo (1).

# LVIII, ANTONIC MARIA CARAFA DELLA SPIRA-

Tra le tanle antiche e notiti famiglie del nostro regoo che possonsi toriaro per aliezza di stato, titoli e dignità, va senza dubbio fastosa quella del ramo prisognotio d'Cara, della Spina, alla consolia si appartenne il vessovo, il cui imprendiamo brevenente a far la biggrafi ; famiglia celebrata fin dai tempi de primu monachi francesa, la quale ha cer arma ter fasco bianchi in campo rosso, ed

(1) Mancato if Toses, come excent sa nel convente di s. Osservo la Roma il di 30 aprile 1502. Pigges alla Sentitis del regressio Positisco, protecto Positisco, protecto Positisco, protecto Positisco, protecto del 22 laglo 1502. e mana intro collecta in una della collecta del 1502 per protecto protecto del 1502 per protecto pr

#### A. D. MINCECLII, XI KAL. ADR. PICS PAPA, IX ECKI M INVISIT ATQUE, PONTEFICIA, MAISSIATE BELUKATI,

Anche oggi la immentata cella apresi al pubblico ini oggi 25 aprile, come giorno auniversario della morte del Tass.

saa spina a traverso nel mezo. Di parcetti Lomavo e Teresa Carfa della Spina, principe pericipessa di Roccella e Pietralena, ebbe egli vita in na villa di sua casa, presso Somma, diocesi di Nola, tii di propriamente i gennajo s698, ricevado le acerpo battesimbi tre giorni dipo nella chiesa di s. Maria del Pozzo, con quilla splendideza doruta al suo attissimo grado.

Benché privi del tutto di nottie circa la coliura ed educazione che si ebbe, Jen possiamo pensare che stata sia solerte, istrutiva, ed altamente pia; sul riflesso che nel 6gennajo 1698, epoca memoranda e per la successione di Filippo V nel regno, e per lo coninciamento dell'augusta dominazione de' Bonson tra noi , il Carafa professava nel tempio di « Paolo maggiore in Napoli i solenni voti dell'insgne e ragguardevolo congregazione de Chierici Pegolari Teatini, meritamente appellata da Clegente XI Seminario di Vescovi (1). Ed in vergona si precoce vocazione allo stato religioso e peretto motivata al certo si venne e dalla matern/ pietà, e dall'illustre suo casato, e dalla memori/di un pontefice benemerito e chiaro alla Chiesa, qual si fu Paolo IV Carafa. nno de quattro fondiori, come altrove dicemmo. della rammentata Ougregazione Teatina nel 1524.

Gli studii ed i progressi che fece nelle scienze, massime nella eginizione delle lingue, e in particolare greca de braica, sotto la scorta del chia-

<sup>(1)</sup> Di gran piga sacchhe il novero de' suoi religiosi izascelli dil' episcopato e notile loniane regioni, e di sodi di molta nominanza: i sarrigi e patedei da' tempi più remoti ha gareggata gampra pi produoterne i meritevoli, e basta la pinacoleca de pp. Tatami di Vesas istessi di Nomoli cer rimanerne convenio.

rissimo p. Prancesco Maria Muecettola, creato arcivescovo di Rossano, nel 1717; il grido nella sasta predicazione si nella metropoli che in Roma, e quivi la stessa sua applicazione agli affiri del l'Ordrine, lo fecro tosti inaltazine ai prinzi gradi dell'ordine medesimo, comechè nenico di ambizione. Intalno per la morte del Torti vesta la sedo avellinese e fingentina, vi venone egli prescelto da Benedetta XIV nel concistono del 4, stelembo 1742.

A tale avviso rimase talmente sorpreso il Carafa, che sappiamo volervi assolutamente rinunziare; ma ne lo distolsero i suoi confratelli, parenti, e gli stessi amici, e lo persuasero ad accettare, tanto più che l'eminenlissimo cardinale arcivescovo di Napoli, Giuscope Spinelli, avea interposto parimente per lui de valevoli uffizii presso la Santità del detto pontefice, alto estimatore del merito. Tale promozione, lungi di farlo invanire, lo rese assai più umile e modesto; bandendo quindi ogni sorta di fasto, la sua casa episcopale rassomigliava appunto a religiosa famiglia; frugale poi nella mensa , sobrio nel parlare, povero nel vestire, e senza nulla cangiare in somma dell'antica norma regolare, conservò sempre in tutto lo apirito di religione, come pure gli esercizii ai quali era stato di continuo applicato nel proprio Instituto. Ma ciò che più contribui a rendere la sua memoria sempre cara a coloro, che lo ebbero a pastore, c perpetua presso i posteri, si fu certamente la caritàl Dotato egli fin da religioso di uno spirito assai picghevole verso de bisognosi, parve nell'essere asannto alla dignità episcopale che dilatato avesse le viscere di sua misericordia, erogando buona parte delle sue entrate in loro soccorso, Zelantissimo poi

---

del suo greggo e della ecclesiastica disciplina, oltre all'aver segnalato in Avellino il sno arrivo con una missione di sei padri di s. Vincenzo de Paoli , e più corsi di spirituali esercizii da loro dati alle diverse classi della città, non escluse le religiose di amendue i monasteri; vi volle anche ergere in sua gloria due pie ragunanze nello stesso anno 1742, l'una di poveri artigiani e contadini, l'altra di giovanetti e studenti, come coloro, che più da vicino provarono le preziose affezioni, anzi richiamarono le apostoliche sollecitudini, del santo medesimo; perlochè le regole della prima, munite si veggono di regio assenso, nel 29 settembre 1750: e finalmente un sinodo nel 1743, per la riforma maggiore del clero e de costumi, alquanto rilasciali. li Seminario e la cattedrale si furono, come al suo antecessore, sue non ultime cure, mentre oltre all'aver provveduto il primo di ottimi professori, tra' quali uno per la lingua greca seco condotto dalla Capitale, e di averne affidato il reggimento all'alto scienziato Giuseppe Burgos, pensò pure in quanto all' altra e come a spiendore della medesima di formarvi non solo l'antico altare massimo in marmo, che oggi vedesi nella chiesa arcipretale del Sorbo, ma di aprirvi inpaozi la strada che tra le abitazioni de signori Greco e Testa dritta mena al suo principale ingresso; dappoiche prima nulla vi era, e l'avrebbe recata a termine, sino all'antica piazza della città, come oggi si vede (1); se dopo anni a , mesi 8, e giorni 11 del suo avventuroso governo, non fosse stato immaturamente

<sup>(1)</sup> Questa piezza fu appellata di Carto II. per un marmorco obeliscu crettogli nel 1668 sormentato dalla sua statua in broazo, che tuttavia esiste. Era nel suo piedistollo la seguenta iscrizione.

colpito da morte în Napoli, îl di 4 maggio 1745, venendo la sua onorata salma sepolta nel tempio di s. Paolo maggiore, e collocata la sua effigie nella ripetuta pinacoteca de pp. Teatini.

Ouesto vescovo che seppe tanto bene adoperarsi nelle gravi ed alte cure del suo episcopale ministero, addivenuto perciò di ornamento alla sua chiesa, di vantaggio al gregge, e di onore a quel poutefice, che lo promosse; questo vescovo che non contento dell'immensa carità dimostrata ai poveri in vita, volle anche in quella parte che poteagli spetlare come pastoro, designarli e qualificarli eredi , mercè l'atto solenne di sua estrema volcotà; ebbe a vicario generale l'abate Vincenzo Biscione, ed a metropolitano, il prefato cardinale arcivescovo, Francesco Landi, cui tanto dec la cattedrale beneventana, pe molti restauri ed abbellimenti fattile, nel corso del suo governo; e che poi rassegnata nel 1752, ebbe a successore l'arcivescovo Francesco Pacca, prozio, come diremo, dell'altro cardinale di questo casato.

che nei tempi calamitosi del 1789 renne tolte, e la quale qui ci piaca di riferire:

> AUSTRIACH REGNOM FELIGITEM AL SPICANTI CIVITAS ABBILINATUM METROPOLIS HIRPINGEM FINELISSIMA ANNO D. MIGLEVIII.

Notismo in fine che il detto dellico non manca similannite di gardo , estendo come quello di s. Gennaro insunzi alla porta pieciala del dissono di Napali , opera dell'architello bergameno, cavalter Corna-Fanzaga i la cui effigie un un medaglione egosimente di branza, vi a isorge nel dasso le minaglione de sommu progio, e che finora è stato credato di oppartenere ad uno de' prinrippi di Archime. Notiamo in fine che nell'amara perdita del vescovo Carafa della Spina, venne novellamente eletto a vicario capitolare in Avellino il prefato canonico A ngelo Festa, trovandosi in tal epoca investio della dignità di primicerio dell'istessa cattedrate,

# LIX. FRA FEUCE LEONE - Anno 1745.

Do Antonio e Maria Antonia Giulio di Bari venne egli in luce in Giovenazzo, antica sedia episcopale, unita oggi alle altre di Molfetta e Terlizzi, il di propriamente 14 luglio 1677, essendo levato dal sacro fonte dal distintissimo patrizio, Domenico Chiurlia dell'istessa suo patria. Ascritto di buon'ora all'ordine eremitano di s. Agostino, compi il suo noviziato nel convento di Cosenza nel 1696, dove emessa la sua solenne professione, cangiando il nome di Carmine in quello di Felice, passò poi nell'altro convento di Napoli, per dare cominciamento al corso de proprii studii, i quali ebbe finolmente a compiere in quelli non meno spettabili e reputati di Siena e di Padova. Esercitato in seguito in quest' ultimo coovento anco l'uffizio di Lettore, chiamato venne io Roma offio di subirvi i dovuti esami di Collegiale e di Reggente. Fu in elletti reggente, ossia prefetto di studii, dapurima nel convento di Civita Dacate, quindi negli altri di Gubbio, Genova, e Milano, Tornato in Roma, e ottenuta la laurea magistrole, venne, come Maestro reggente, inviato nel convento di Bologon, e dopo un biennio colla stessa carrea richiamato in Roma nell'altro di s. Agostino ; ma, tenutisi nel 1721 i generali comizii, rimase eletto assistente d'Italia. E qui giova osservare, che prima della

universale soppressione degli ordini monastici, in quello del Leone, eran quattro gli assistenti: d'Italia cioè, di Germania, di Spagna, e di Francia. Quel d'Italia teneva il primo posto, e fu caso in vero estraordinario che il Leone da Maestro reggente del collegio di Roma, passasse ad occupare il posto di assistente, mentre esso era solito conferirsi al segretarin generale dell'Ordine. At che si aggiunge che le principali reggenze degli studii erano appuoto quelle di s. Agostino in Ruma, di s. Giacomo di Bologna, e di s. Agostino alla Zecca in Napoli; ed il Leone avute le prime due, è seguo non dubbio che fosse stimato egli come nomo di gran fama e valore nelle scienze teologiche e filosofiche, ed in tempo specialmente che l'ordine medesimo abbondava di soggetti segnalatıssimi, Creato in oltre proccurator geperale nel 1726, coll'esercizio parimente della carica di bibliotecario dell'Angelica eretta nel convento di s. Agostino ia Roma, correndo l'anno 1739, nel gran Capitolo tenuto in Rimini , venne unanimemonte, ed essendo 130 i votanti, assunto al generalato di tutta la sua religione, che poi con somma lode e pel corso di un intero sessenzio rimase a governare.

Erano vosi le cose, quando nel concistoro del 19 togito 1745, cicé due mesi e 15 giorni depo l'immuttora predila del Carafa, ci vennegli dato a degno successoro nella chiesa svellinate e frigationa, de quel Benedetto XIV, che anto estinoi veri dotti, arricoli Roma di ogni specie di magnificata, e le cui molliplici e di mamirrotti opero parleranno sempre di lui ai secoli venturi. Elevata in tal modo il Ucoco alsa diegolia episcopale, vide

tosto di non averla conseguita, se non per maggiormente distinguersi in virtà ed in perfezione. e per mostrare agli uomini una vita elle rappreacatando l'alto suo ministero, ne facesse similmante scorgere i doveri ; e perciò basta conoscere la somma delle obbligazioni a lui affidate, per avere delle opere sue il giusto compendio. In effetti non appena giunse tra noi , consacrossi a tutt' nomn al bene del ano gregge; apri dapprima un'apostolica visita affin di conoscere lo atato materiale e formala della diocesi, mostrando ovunque una vita moderata, semplice, esente da inquietudini, regolatissima, e laboriosa; e profondendo a poveri tulto ciò, che provenivagli dalla mensa episcopale, In somma non operava egli che per la sola gloria divina e bena delle anime a lui affidate; e giunto a tal grado di elevazione, da non farsi sedurre dall'amor proprio, o dal proprio interessa in alenna delle sue azioni e santi disegni, partiva quindi accompagnato dalle più sincere benedizioni di coloro, che lo avvicinavano, desiderosi di rivedero un così santo ed affettuoso pesiore.

Peoindo il Leone nelle case umano e divine, no manerà in ogni di festiro annunirea di unu popolo la divina parola nel duomo; fasendo col tiono della sua maschia chopencan o risicava la spiegzaione del libri santi; ed ora la esposizione del libri santi; ed ora la esposizione del principali argomenti della cristiana morale, si che ona noa comune edificacione fo sine all'estremo del auo ministero. Che anni disciderando che giu uni del Signore splendessero in mero a tutti ornati di agni virtà, volle più volte da se metarimo dare al clero degli spirituali caercinii, segonatamente une fummi sumergiandi. Provivici si seminario di oti seminario di col su metario sul fummi sumergiandi. Provivici si seminario di col

timi professori, chiamandoli anche dalla Capitale, e dallo stesso suo ordine, e fra gli appartucenti a questo un fra Niccolò Tromano Sciretti, vareado per primo oggetto di far addestrare la giorenti atudiosa nelle publiche argomentazioni. Formò pi co suoi libri una ricca biblioteca nel seminario medesimo, affidandosa alle sedule cure del dotto rettore Filippo Imparati, e del troppo conto professore Gactano de Bottis (1).

Ne solo clo: a simiglianza del divino Maestro, introttenevasi sovente in mezzo a teneri fanciulli, sponendo loro i principali rudimenti della Fede, ed ove nol poteva, con somma cura invigilava che rettamente da altri un tal necessoriissimo uffizio si esercitasse; perlocbè emise tre instruzioni pastorali , la prima Per facilitare il modo di ben' insegnare la Dottrina Cristiana , l'altra Per li figliuoli , e le figliuole , che debbono ammettersi per la prima volta alla Sacramentale Confessione , e l'ultima Per quei , che devono per la prima volta ammettersi alla Santissima Comunione : instruzioni che piene di dottrina e santa unzione, scorgonsi come di appendice al suo reputatissimo sinodo celebrato nella cattedrale di Avelhno nel di 11, e nell'altra di Frigento a' 15 agosto 1748, e che può dirsi l'unico e solo pubbli-

(1) Nella bibliotes de '39. Capqueteis in Actilios arbail tolevas un' opera del dello Sevelli tudice vitami, initialità in international del dello Sevelli tudice vitami, initialità in international del composito del dello dello della del

cato per le siampe dai nostri vescovi finora; ed ha per titolo:

SYNODER BIOGERSMA AB HUMSTRISHUM OF IN-PREMINISHING PETHE AR DOBING IN PREFICE LICE IN SANCTER BELLIHENSIS MY FREQUENTIALS EC-CLESSES ERISONO BOLOGOE PONTIFICIA ASSERTA-YE. Abellini in Cathedrall Ecclesia celebrata dia XI, Frequenti de XV August MDCXLVIII, Praesulatas Anno III. Summo Pontifice Beyentery XIV. Neopoli, M. DCC.XLIX & Regia Typographia Seraphini Porfile, Supariorum Permisus (1).

(1) Questa incido, en à il 19 ils di monumento del supere cerdicalità e, di circo su XV letto, i che monin De Samma Travitara, et Fale Catholica. De Reputimo. De Compensational Secremento. The Letter Compensational Secremento. The Compensational Secremento. The Compensational Secremento activate Districtional Designational Processional Marie Secremento Patiento Designation Designational Marie Secremento Marie Secremento Principale Secremento Designation Designational Processional Marie Secremento Processional April confusional Compensational Processional Secremento Processional April confusional Confusional

ntgriis Bonorum Ecclesiasticorum, ac corum Archivariis, Trossama intsota sutersenati in quello di Arctino i seguenti insidui:

Beverendiss, Capitulum huius Cientatit Abellini eum Parochiali Poetesia Casalis Cismanum, RR, Vicarii Amountiles kujus Cecitaus, RR, Curati Eccleriarum S, Laurentii, S, Andrese, et S, No. colas hurus Civitatie. B. Albas S. Pauls hujus Civitatis. BR. Capnetioni S. Januaru et Modestino en Subcorpore humas Civitatia. B.R. Beneficiati et Ciersei Abeltini. B. Archiprosbeter Terroe Montrefortis, R. Architecobuter, et Collegium Terrue Candidae, R. Archipresbyler el Capitolium Collegique Ecclenae Terras Afripaldi . eum Eceleeia S. Peiri dicio Collegio unita. R. Archipreshyler Terrae Submontis, R. Archapresbyter . Aibus et Canomet Terrae Montusfeedom, R. Archipreshuler Terene Praine, R. Archipreshuler, Costr. Serrge, R. Archipreshyler Terrae Sultige. R. Archipreshyler Serplei, et Sorbi. R. Archipresbyter Castri S. Barbati. R. Archipresbuer, et Collegnum Terrae Manicealciatorum, R. Archipresbyter Terene Couritine, B. Archivershiter Ownski Parolisis, B. Reeter S. Eustachii Castri Serrae, et pro eo Sacrum Semmerium. A-

Allo siesso Leone attribuiamo la instituzione dell' uffizio di Teologo nel duomo di Avellino . mentre sotto del suo governo per la prima volta rinvenghiamo che Giovanni Padiglione, altrove nominato, intitolossi Canonico Teologo; il che abbiamo rilevato e dal cenualo signoto del 1748 e dal registro de morti di quest'anno, in cui è notato di essere uscito di vita nel di 8 novembre dell'appo medesimo. Lo 'spleadore de' sacri tempii richiamò ancora le principali sue cure, e futtora merita singolar ricordanza il detto Duomo, dappoichè lo arricchi di molti arredi e paramenti , de' quali rimangono pe' pontificali una pianeta bianca con iscelti ricami d'oro, un elegantissimo messale ricoperto di drappo chermisi ed ornato di grosse lamine di argento, come vedesi dalle rispettive armi : formò poi nello stesso anno per l'antico altare massimo un gran quadro dell' As-

bellini. R. Beneficiatus S. Marias Paritatis in Conservatorio Atrionidi.

Nell'altro poi di Frigento, preseduto come special delegato del Leone dal canonico dalla cattedrala avellmesa Francesco Antonio de Concilii. furono quelli che qui riletiamo :

Reverendustroum Captulum, et Clarus Contatia Frequenti, RR. Canomai Supranumeraris esusdem Civilalia cum racognituma. Adm, BR. Archiverthater, et Canonici Terrae Jesualdi, Adm. BR. Abbas , et Canonici S. Antonini ejustem Terrae. Adm. R. Archipresbyter Terras Cryptasminardas. Adm. R. Abbas S. Michaelis Archangeli tjusdem Terrae. Adm. R. Archipresbeler Terras Mirabeltas. Adm. R. Archiproshyter Terras Taurani. Adm. R. Archapranbyler Terrae Fonturozae. Adm. R. Abbas S. Marias a Corts quadra Terras, Adm. B. Abbas S. Bartholomass Terras praedicia. Adm. B. Archivresbuler Terras Paterni, Adm. B. Archipresbyter Locisans, Adm. R. Archipresbyter S. Maoni, Adm. R. Archipresbuter S. Angeli ad Escam, Adm. R. Archipresbuter Villasmannas, Adm. R., Archipessbyter Roccae S. Feliese. Adm. R. Parochus Casahum Frequenti cum solita recognitione. Adm. B. Abhan S. Petrs in Athan. 10

т. п.

sunzione della Vergine, titolare del luogo, come da questa sottostante leggenda: Sumptibus Fratria Felicia Leone Episcopi Abellinensia anno 1748, e che vedesi in presente coltocato accosto alla porta dolla sagrestia. Rifece ancora una parte del tetto nel 1751, come dagli atti di visita. e costrui dalle fondamenta tanto la detta ampia sagrestia, quanto la canonica, ossia coro d'inverno pel capitolo, col corrispondente altare a rilievo dorato. A premura poi dell' arciprete e canonici della collegiata chiesa di Mirabelia, implorò loro dalla Santità del pontefice Benedelto XIV la facoltà di poter deporre le antiche insegne, che consistevano in un'almuzia di color nero , e indossarne altra chermisi con rocchetto, corredata di cappuccio, e fregiata nell'estremo di pelle di armellino: come il tutto ricavasi dalla bolla spedita in Roma nel 9 febbrajo 1749, e munita di regio Exequatur nel 12 febbrajo similmente dell'anno appresso.

Vedendo egli in fine cressistia a dismisura la popolazione nel lampio terriciro di Arelliuo, e dei nelle circostatze macevano i conforti spiritualii, pensò hene di fondarri con propria rendite ire parrocchie nel 1753, mentre quella del villaggio Picarelli trovvassi già erdat col padronato del comune nel 1716; e perché fossero col santo zelo amministrato, volte alfidarde si oddissimi con el celestatio; Modestino Caso, Michele Bello, e Bernardico Generese, conservando tali parrocchie i medesimi titoli, che loro assegnò, cieò della Cattedrale, di Cottantinopati, e della SS. Printigi traslatata quest'ultima, come diremo, nella chiesa del Rosario nel 1836. La provista quiulo della recommenda del Rosario nel 1836. La provista quiulo della contrale.

siesse nelle vacanze si appartiene esclusivamente all'Ordinario diocesano, come dall'instrumento di fondazione che anche qui riportiamo:

#### In Dei nomine Amen.

 Die septima mensis Junii Millesimo septin-sentesimo quinquagesimo tertio in Civilate
 Abellini etc.

a Costituilo personalmente nella nostra pre-» senza l'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Fra Felice Leone deguissimo vescovo di questa » città d' Avellino , e quella di Frigento, il quale » conseniendo primieramente in Noi etc. sponta-» neamente interviene, ed agge alle cose infra-» dicende, per sé siesso, e suoi successori Illustris-» simi Vescovi di questa città, avanti di Noi ave asserito dello Monsignore Illustrissimo Vescovo, » qualmente avendo con esperienza conosciulo, » che li RR. Parochi à suo piacimento ammo-» vihili di questa sua cattedrale di Avellino non » polevano bene adempire alla loro carica con o quella sollecitudine, che è dovuta per la salute a dell'anime, cost per essere assai cresciulo il » numero di esse, come per la distanza de' luo-» ghi della detta cattedrale ove fanno domicilio. » moltissimi cittadini; perciò mosso dal suo pa-» terno amore per provedere alla salute del greg-» ge à se commesso, ha stimato bene esso Mou-» signore Illustrissimo Vescovo fondare, ed erigpere trè chiese parrocchiali colli loro Parochi bullati ed inammovibili in tre chiese di questa città, cioè la prima nella chiesa Cattedrale, la

\_

FRA FELICE LEONS 118 > seconda nella chiesa di S. Maria di Costantino-» poli , e la terza nella chiesa della Santissima Trinità situate ne' luoghi commodi, ed oppors tuni di questa ciltà, avendo per dello effetto gli magnifici Officiali della confraternità della detta p chiesa precedente conclusione de fratelli concedua toli uso delle medesime con publici istromenti > per mano del notare signor Domenico Jandolo di a questa città nelli giorni dicciotto, e venticia-» que genuajo corrente anno 1753 copie delli quali > stromenti si conservano nell'atti dell'erezzione a delle parocchie. Aggiungendo Sua Signoria Illua strissima in della assertiva affinchà nel tempo sistesso li RR. Parochi avessero avuta la loro > congrua sustentazione, hà procurato ancora im-» piegare in compra di annue entrade, col patto » di ricomprare infra, et quandocunque hulla data » prescrizzione di tempo docati duemila, e quat-» trocento di suo proprio danaro, cioè docati cina quecento di capitale, e per essi anani docata » venticinque alla raggione del cinque per cento » alli magnifico Giuseppe, e Dottore signor Doa » Tomaso Semenza padre, e figlio insolidum, ed » alli magnifici Tomaso, e Gaetano Spano padre, e figlio insolidum della terra di Prata a primo giugno passato anno 1752. A quattro gius goo di detto anno 1752 Giovanni Grammatico. Giuseppe di Jandolo, a Buonaventura Cascella a di questa città d'Avellino insolidum presero a » censo altri docati trecento novanta sopra loro n beni e ne venderono annui docati diecinaove. » e mezzo alla raggione del cinque per cento pagaa bili tertiatim. Il Dottore signor D. Pasquale Ciam-

belli di Prata abitante in Montefuscolo, a 19 giu-

a goo 1752 prese à censo altri docati cinquecens to, e ne vende aonui docati venticinque alla » raggioce del cinque per cento sopra suoi beni sistenti in detta Terra di Prata, L'Illustrissimo, » e molto Reverendo signor abbate D. Gerolamo » e signor D. Giuseppe Santulli germani fratelli a della Terra di Monteforte presero à censo docati » scicento insolidum, e ne venderono sopra lore bani » annui docati trentasei alla raggione del aci per s cento pagabili, terza per terza dal giorno tre settembre 1752 avanti. E finalmente a' 6 fe-Dirajo 1753 Mastro Angelo Bergamasco, ed » Isabelta Nigro conjugi insolidum della Terra di Montefredane, e detta Isabella anche con Regia n dispenza presero à cenzo docati quattrocento, e n diece, per li quali ne venderono annui docati ventuno, e grana sessantadue, e mezze, quali » promisero pagarli terza per terza. Quali annualità respettivamente dovute , li audetti debitori promisero, e si obligorno pagarli come sopra al dottor signor D. Domenico Abbate Barreca chia qui presente, audiente, ed accettante ets. » Messo, Procuratore, ed internuncio di esso Mon-» signore Illustrissimo e Reverendissimo Leone, ed alli futuri Parochi delle dette Parocchie eria gende etc., e maocando colli patti esecutivi e-\* resciasorii in forma, siccome tutto ciò apparisce a da publici stromenti stipolati tutti per mano mias sotto detti notati giorni, mesi, ed anni alli, a quali etc. Di modo che li sudetti capitali data a cenzo ascendono alla somma sudetta di don cati 2400. Ed anno la sudetta rendita di dos cati centoventisette, e grani dodici e mezzo.

> E niù Sua Signoria Illustrissima aver pre-

» veduta anche à sue propria spese le sudette due parocchie erigende di tutti l'utensilii necessa-» rii, delli quali se no farà nota , ò sia inventanio per consegnarli alli nuovi Parochi erigendi, e conservarsi pel presente contratto, è negli siti a dell'erezzione di dette due parocchie per futura 2 cautela; Quindi attente le cose sudette ha risoluto a Monsignor Illustrissimo Vescovo perfezzionare l'ea rezzione delle sudette duo parocchie ed asseguare. s e douare alle medesime ed alli futuri RR. Paa rochi da Sus Signoria Illustrissima eliggendi li » sudetti capitali di docati #400 colle loro rens dite in perpetuum, ascendentino alli sudetti doa celi 127 a grana is 1/8 colle condizioni, e stas tuti, che di sotto si descriveranno, e facoltà, c che alli medesimi Parochi si concedono etc.

» E fatta l'assertiva sudetta, volendo Monsia goore Illostrissimo e Reverendissimo Vescovo mandare in effetto detta risoluzione, e compire a quanto di sopra oggi sudetto giorno liberamen-1e , per ogni alira miglior via etc. hà donato siccome dona per titolo di donazione irrevocabile tra' vivi etc. dà, cede, ed assegns alle sua dette Parocchie, ed alli loro RR. Parochi elign gendi , che pro tempore saranno assunti, ed à ne notare presente, e per essi accettante, e sti-» polante per raggione del min publico officio et insolidum etc. li sudetti docati duemila, e quattrop cento una colle loro di sopra descritte rendite, o che ogni anno perrengono, e perveniranno dalli p corpi stabili delli delli vendilori in summa di a docati 127. 12 1/2 dalli sudetti capitali di doa cati 2400 assegnati, per dote, ed in foodo doa tale delle dette trè parnechie, oltre di quelli

nendumenti certi, ed incerti alli Parochi dovuti per raggione dell'amministrazione del Sagramenti, quani annue rendite debbano percepirsi al Parochi instituendi in dette parocchie dal giorno, che ne averando preso il possesso ogni anno di essi prò rata, non altrimento.

Con espressa condizione, che l'elezzione
 delli detti RR. Parochi sia di esso Illustrissimo
 Monsignor Vescovo dolante, è suoi successori
 Illustrissimi Vescovi di questa ciltà imperpetuo,
 praevio examine do Examinatoribus Sino-dalibus.

3 Come ancora vuole esso Morisignore Illustrissimo Vescovo fondature, che detti R.R. Pa-3 rochi eligendi debbano in ogni mese celebrare 2 una messa per ciaschuno in perpetuo dopo la 3 morte di esso Monsigoore Illustrissimo foudadoro 3 per la sua anima quia sie etc.

E finalmente li RR. Parochi pro tempore

dobbano adempire, ed osservare la divisione del l'ottine, tenimenti, e strade della città, e lueghi di campageo oggetti di cascluma delle trè pa rocchie di questa città, come pure li spiegati
 salstuli per capita, che qui si conservano, e sono
 del tenor segrement ede. Videlicet

3 Statuti da osservarsi omni futuro tempore a da Parochi sudetti rospettivamente, e facoltà, che alli medesimi si concedono.

Primo detto Illustrissimo, e Reverendissimo.
 Monsignore vescovo, då, concede, e prometis in perpettum à futti i Parcelai, che prò tempore
 saranno eletti alle dette Parecchie la facoltà à
 ciascheduno di eriggere la sua Croce parrocchiale
 in tutte le processioni Ecclesiastiche e Proces-

---

1 sioni, che faranno con legge espressa, che nels l'asta della Croce sudetta vi debbia stare pena dente la handinella, siccome già da esso si aono a fatte coll'effigie del titolo della loro parocchia n respettiva in signum subscriptionis alla chiesa

» parocchiate. 3 Secondo, che tutti l'ecclesiastici, che faa rappo domicilio nel ristretto di ciascheduna di a dette parocchie debhano nelle processioni ana dare sotto la Croce del proprio Parroco, ed esn sere addetti al servizio della loro parocchia, e » che volendo detti Parochi invitare per qualche processione il Seminario possano farlo, col con-» senzo però del Yescovo, Reverendissimo Capitolo. s e Rettore pro tempore, e nos altrimente, e che z in tal caso i seminaristi debbano andare avanti. rerzo, che li due Parochi di Santa Maria

a di Costantinopoli , e Santissima Trinità nell'associazione de cadaveri del loro ristretto, ed altri s essendo invitati debbano portarsi colle loro Croci, > e clero processionalmente nella Chiesa Cattedrale, a ed ivi prendere il Reverendissimo Capitolo, ed » uniti andarsi alla casa del cadavere , o traspora tarfo alla chiesa dove deve tumularsi.

a Quarto, che non possa ciaschuno di detti » Parochi prendere per detta associazione de' Den fonti più delli soliti carlini due atteso, che il Jus funeris spetta privativamente al detto Revea rendissimo Capitolo.

2 Quinto, che il dritto dell'atti matrimoniali n fra lo sposo di una parocchia colla sposa di n un altra parocchia, e non tre debba egualmente n dividersi trà i due Parochi, e che debba il maa trimonio sollennizzarsi nella parocchia della sposa.

> Sesto, che i parvoli poveri, ed altri dej fonti anche forastieri non essendovi sepoltura nelle due chicze parocchiali movamente crelle, debj bano dal Parroco nel cui ristretto muoiono, associarsi nella Chicsa Cattedrale, ed ivi seppollirsi.

3 Settlino, the il Parroco della Cattedrale sia lengto date gradia il all'ini due Parvebi tutte quette fici di battesimo, è di martinonio, che loro occorrezamo per li foro figliani sontano el loro occorrezamo per li foro figliani sontano el graco elli medicioni il avisano el biri subetti roco pere elli medicioni il avisano el biri subetti roco pere sili medicioni il avisano el biri subetti roco secsistando per appurare qualete fatto necessanto, e con primetori debba pratitizario el Parsono della detta Cattedrale, biasganadoli delte setti della della Cattedrale, biasganadoli delte setti della della della cattedrale, biasganadoli delte

Divisione dell'ottine, tenimento, e strade della
 Città, e koghi di campagna soggetti a cia scheduna delle trè Parocchie di questa
 Città d'Avellino.

OTTINA DELLA CRIESA CATTERRALE IN CITTA".

» Principia dă delta chiesa, c gira per tulta pla terra sino al tuago detto la Tufara per lo gradelle, e dalla parte di sotto le gradelle 47 3. Recupo di basso rerso il casiolito vechio; Repigla pod dalla aterma a te porte del digore pigla pod dalla aterma il esporte del digore pigla pod dalla aterma il esporte del digore gio à mano destra, e camina sino alla perta delfa Terra. Lul vico del Triggio lira per anati il monnistero della Classura adele signore mociche del Carnine, camina per la chiesa di Santa Maria.

» del Refuggio , colle case adiacenti al calar della p cupa di S. Antonio Abbate, tira per sopra la strada della Ferriera à destra, e sioistra per » tutto il luozo detto il Carmine sino à sotto il a convecto di San Francesco d'Assisi de'RR. PP. » MM. Conventuali, Repiglia dal palazzo di Mona signore Illustrissimo, ed à destra camina camina per la piazza sino al vice detto dello Triggio. s ed à man sinistra comincia dalla casa palaziaa ta . e delle botteghe del notar signor Nicola Co-> tone. Dal largo rimpetto al sudetto palazzo del » Vescovo, e tira per le case appresso per la chiesa a detta San Nicola della Porta, e calando a dritto a sempre à man sinistra per la piazza, per il passo, per la Dogana, entra nel vico della Beneventana, per solto l'arco della sudetta Dogana tira sempre dritto a man desim voltando per avanti ) la chiesa di San Francesco Saverio, per la porta » della Terra, và à terminare poi alla sudetta » Chiesa Cattedrale.

#### 3 TENIMENTO IN CAMPAGNA DI BETTA OFFINA DELLA SUDETTA CHIÉSA CATTEDRALE, 3

2 Comiocia dalla chiesa di S. Princesco Sayenio, cominado per atuati i 100 della Benereciata à mun destra, tira per il maretto di Becupe, e via sempre i ama destra via, via sino a il finne della Seroleta, e fiume finne và i terminare al pone della Seroleta, e liume finne và i terminare al pone della Seroleta tella Via Reggia a di sotto Pinnodardine, repiglia dà dello potte, e via Regia à man destra, e camina per la chiesa di Pianodardine per la Pontarola, termina poi olla porta di Puglia sempre a ana destra; e Ed in questo tentimento vi si completano totto i raltri luoghi nomati Recupo di suoto, e appra il campo del Vescovo, la campagna di sopra li Cappoccini, il Toroo, la Seroleta, 18 Mantora, P l'Archi, Pontanetta i, al Paleo, ia Fignatella, e totte l'altre case, e domicilii siti, e posti in detto tenimento.

# 3 OTTINA DI S. MASIA DI COSTANTINOPOLI

a Principia dalla chiesa della sudetta parocn chia, e tira à man sinistra sino al vico nomato » il Triggio della parte della piazza, cala poi per » il vico di S. Antonio Abbate complettando à man » destra, e sinistra sino al molino colle case ada iacenti alla cupa di S. Antonio sotto la ripa. » e da dietro il molino cioè a S. Lonardo, Comincia poi per sotto la Fornella, e per la Fornella per il Molinello, e per le tinte di sotto, e dalla » porta di Puglia a man destra sino alla scarpa » del Castello, o sia la chiesa de' RR, PP, Ca-» maldolesi , detta di San Paolo , ripigliando poi » da sopra le gradelle di basso alla Via Regia, ò » sia la Cavallerizza dell'Eccellentissimo signor Prin-» cipe, e esmina per le carceri, per la fon-» tana della piazza, sino all'osteria à tre porte a del signor Francesco Rosso, rimpetto al vico a nomato il Triggio. Dal Triggio poi à man de-» stra nella piazza và verso la chiesa della sudetta » Psrocchis di S. Maris di Costantinopoli , cala p per avanti le sudette esreeri per il luogo detto » il Borgo di Avellino , e tira sempre a man de-» stra per il monastero de' RR. PP. di Montever-

n gine, per il mocastero de' RR. PP. Agostiniani, n che và poi a terminare alla porta di Poglia.

#### 3 TERRIMENTO IN CAMPAGNA DI DETTA OTTINA DI S. MARIA BI COSTANTINOPOLI.

» Principia della porte di Puglia è man deuta.

Jella strada Regia, « siegne per la cappella della Pontarolla per Pianostaciino sino al ponte
del finum della Scrofota. Regigifa del Molino
Jella Pontarola, « và per la sirada nomata le
Tufarole sion al Casale delle Dellezee ginsta il
2 suo tenimento, « giunichizione per la cumpagna
di Pafiera, « calando pol per la via drita del
2 per a man destra sino avanti il molino della
2 per a man destra sino avanti il molino della
2 per a man destra sino avanti il molino della
2 berriera.

) OTTINA DELLA CRIESA E PAROCCHIA DELLA SS. TRIBITA'

y Principia då detta ehiesa, e tira per tatto il 2 cassle nuoro, per il vico dello Campano, per la posta di Napoli, ò sia delle Pioppe, cala poi a nana destra per avanti il monistero de RR. P.). di San Giovanni di Dio, detto l'Opedale, voltando sino al pontone del monstero de RR. P.). di San Trancesco d'Assisi dalla partie del Ciniberto. A man sinistra poi della sundetta porta de ren. A man sinistra poi della sundetta porta de ren. della partie del Ciniberto. A man sinistra poi della partie del Ciniberto. A man sinistra porta della sinistra della consultata della sinistra per il manistra della consultata della consultata per il largo d'Avellino, termina poi al pooture per di detto l'arce, Riticifia noi di sotto l'arco della sidotta l'arce, Riticifia noi di sotto l'arco della sidotta l'arce, della sidotta l'arce, della sidotta l'arce, della sidotta l'arce della sidotta l'arce, della sidotta l'arce della sidotta sidotta l'arce della sidotta sidotta l'arce della sidotta l'arce della sidotta l'arce dell

- --

Dogana, ed a man sinistra, entra nel vico della Beneventana, che voltando poi per la strada, che va al maretto di Recupo termina alla sudetta chiesa Parocchiale.

#### ) TENIMENTO IN CAMPAGNA DI DETTA OTTINA DELLA CHIESA DELLA SS. TRINITA'. )

Principia dalla stacia del largo detto il Mapretto il Rocepo A mas niorita, co comina sonpre dritto sino al liume della Serofeta, giusta O tecpressato nel tenimento dell'ittina della Chiesa S. Cattedrale, e sempre à man sinistra siegue per Il sudetto finone della Serofeta, cella sua giurisidirione. Ripigila poi a man destra per la strada, che và per avanti il molino della Ferriano per il tuogo detto il Brecciale per il tuogo detto per il tuogo detto il Brecciale per il tuogo detto per de man destra reacceso uno a Palest

3 Colla facoltà d'aggiungere, variare, e moderare secondo la contingenza de'tempi, e necessità.

1 Quale donazione, del modo come di sopra falta, è tulto, e quanto nel presente contratto si contiene, esso monsignor illustristimo e Roverentissimo Vescoro Leone per solemo sipu-la inione avanti di noi promette, e s'obliga aver sempre rato, grada e, fermo, e noa controre-nire per qualunque motivo, raggione, e cause, squia sei cetta.

E per la reale, e perpetua osservanza di tutte
 le cose predette esso Illustrissimo e Reverendis simo Fra Felico Leone degnissimo Vescovo di
 Avellino, e Frigento ave obligato esso stesso, li

sudetti docati a aoo di capitale collo sue scritte
 annualità di docati centoventisette, e gr. 1a 178
 alle sudetto Parocchie, e suoi RR. Parrochi in
 perpetuum etc. colla Clasacla dei costruito, e
 precaria etc. et hà giurato tacta acara cruce

» pectorali ete. in forma, etc.

PAREENTIUS OPPORTOUS.

3 Estracta est prasens copia ad actis mei
3 infracripti Notarii, est factaque coldatone lio est aliena manu, concordat meltori semper
3 mihi salva etc. et ad pdam Ego Nicolaus Colone Apostolica, aquue Reiga Anthoritata Nota3 rius Civitatis Abellini hie une sto. requisitus
3 solito eigno eignous'. Adasta; si eignum.

> Extracta est praeseus copia a suo proprio o riginali existemé in processu fundationis, et 3 erectionis Ecclesiarum Parochialium hujus Civitatis Abellini a folio gu queu ad 20 pence, me in Archivo hujus Episcopalis Curiae, et 3 facta collatione concordat etc. Salva semper etc. locs etc. in falem etc.

Doctor J. Angelus As. Festa Cancella.

RIUS EPISCOPALIS.

f'b---

Loco X Signi.
Questi de altri immensi vantaggi arrecò Monsignor Loco alla sua chiesa, potendo noi francamento
affermare che in nostra diocesi amanierai sempein lei un prelato integermino, un rescoro oltremolo
zotante, ed un sestoro che in verso de postre cinizotante, ed un sestoro che in verso de postre cinitinentini son già i proprii vantaggi, una quelli della
delta chiesa; non la reporta giori, na quelli della
delta chiesa; non la reporta giori, na quella del
Sigore, addivenne exemplarissimo modello rejacopule. Fu perciò celli in grandistimo cotto fenulo
pule. Fu perciò celli in grandistimo cotto fenulo

e dalla possificia corte o della nostra, mentre la sua pieta dua maggior risallo also a dottria, e la sua dottria rendeva la sua pietà più illuminata. Carico intanto egli di merità, dopo anni 8, mesi 11, e giorni so di laminosissimo governo, cessav di vivere nel 9 luglio 1755 di Eschia, voc casai recato a causa di solute; e nel 12 segociate novembre il mo cadavere fa trasfectio in à Ardino, e ripesto nel sepolero in S. Agosino, da lai ordinato nel precedente anno: tempo de un'attanente al comractio del suo Ordine renne a preferè apeca, bellio el 1751. E pertitò de al di sotto del suo marmoreo busto, collectio su delto sepolero, leggesti la seguente insurizione;

D. 0, N.

ECCLESIAN HARC SPIETUA PARACLITO ET S. P. AUGUSTINO DICATAN PETERI AD DIFINA PERAGENDA MINUS APTA

PARUMQUE DECENTI
PROFANATA PRATER FELIX LEONE A JUPENANTIO
8- THEOLOGIAE MAGISTER ORDINIS

EREMITANI S. AUGUSTINI EX-GENERALIS EPISCOPUS ABELLINENSIS ET PREQUENTINUS

AERE SUG A FUNDAMENTIS EREXIT ORNAFIT

ASSOLUTAN REDDIDIT

ANNO DOWNI MDCCLL.

ATQUE RELIGIONIS MATRIS SUAE ET MORTIS MENOR HOC

SIBI VIVENS IN MORTE SEPULCHRUM POSUIT ANNO DOMINI MDCCLIII PRAESULATUS ANNO FIII.

dh

-- 110-

1

A dare in fine un pubblico segno di affetto alla sus patria, ed a quella religione cui egli diede il nome, volle col suo testamento istituire erede il convento di Giovenazzo, lasciando anche parecchi legati alla cattedrale di Avellino, e la sola carrozza alla sagrestia di quella di Frigento. Ma il Capitolo di quest'ultima chiesa avendo fatto ricorso al S. R. C. per la pullità di detto testamento, a motivo di essere stata col medesimo preterita contra la forma della bolla Inacrutabili, e coll'esser priva l'altra di vescovo assistente al soglio pontificio del dovuto regio assenso, così dopo qualche litigio, al quale il Capitolo di Avellino non volle concorrere per non mancer di rispetto alla memoria dell'estinto, si devenne ad una transazione, ricevendo ducati 800; de'quali 140 si furono assorbiti dallo spese giudiziarie, ed il di più venne impiegato per il restauro delle fabbriche e miglioramento di quella cattedrale; e con i ducati 8e ricavati dalla vendita della carrozza fu fatto acquiato di un parato di ottone per l'altare maggiore, come il tutto rilevasi dal catalogo de' vescovi di Avellino e Frigento esistente in curia.

Il Leone durante il suo governo ebbe a vicario generale in amendue è dioccsi il dottore netti na e neil'altra legge Genante de Cristofaro, che parimente uno lo inteneghiamo de giudici ed esanjulatori precelli coll'additato ainodo del 1788. I suoi metropolitani piò fronco il cardunde Francesco Landi, i arciviescoro Francesco Pacco patrizio della città di Benevecto, pasto cel 36 genanjo 169a, e succedato al primo nel concisiono tenuto da Benedito XIV esta o marzo 1755 (1).

(1) Questo arcivescovo fu prazio di Bartolommeo Pacca, nata an-

- Digi absGoos

Faceva per arma il vescovo in parola, un lcone rampante con quattro stelle, una cioè dictro la testa, e tre altre collocate in una fascia a traverso di esso.

Rimasta vedova la chiesa avellinese per la sua morte, venne dal Capitolo prescelto a vicario capitolare il canonico Rosario d'Arminio Monforte, dottore in Sacra Teologia, e protonotario apostolico. Il detto Capitolo celebra il suo anniversario in ogni di o del mese di luglio.

### LX. BENEDETTO II LATILLA - Anno 1754.

Ebbe nascimento in Napoli nel 20 giugno 1710 dal nobil legnaggio de' marchesi di Tanrasi nella nostra provincia, vantando perciò a genitoti, Carmine dottore nell'una e nell'altra legge, e Caterina di Roma. Vesti di buon' ora l'abito de' Ca-

che in Benevento nel 25 dicembre 1756, e decorsto della socra norpora della Santità di Pio VII nel concistoro del 23 febbraio 1801. Fu egli Decano del Sacro Collegio, Vescoro di Ostia e Velletri , Pro-Datario di Gregorio XVI , Arcimete della Patriarcale Arciberilica Lateranense, Legalo Apostolico di Velletri e sua provincio. Preferto della congregazioni della Ceremonnile e della Corvenione de'libri della Chiesa Quentale: mancò ai vivi la Roma nel 19 aptile 1844, e regoe seguito palle chiesa di santa Maria in Porties per effeito della lestamentaria disponizione.

Abblome di ini Memorie i poriche del ministrio de dop viag-GI IN FRANCIA, E DELLA PRIGIDNIA NEL PORTE DI SAN GARLO IN FR-MESTARIJE . Che sono in vero una ritoria campleta di tutti gli avvenimenti della s. Sede darante il gaverno di Pio VII , dal 1808 propriamente, al 1813, Napoli dalla lapografia di Canti e Cappolo 1832. In fine Novizre sworicite intorne al La viva ap agia SCRITTI DI MONSIGNOR FRANCISCO PACCA ARCIVESCOVO DI BENE-VENTO, che dedicate al suo illustre conginato e concittadino, cuidinal Carlo Maria Pedicita vescovo di Patestrina e vicerancelliere della Sacra Romana Chiera , ridero la luce in Velletri per Luigi Coppellacci nel 1837.

T. H.

nonici Regolari Lateranensi, addetti al servizio del real santuario di s. Maria di Piedigrotta fin dal 1453, rinunziando per sempre agli agi ed ai lusinghieri piaceri, che gli offrivano la floridezza della famiglia; cui lasciò a capo il ben degno germano Ferdinando, che colanio spettabile ed onorando addivenne nel foro della metropoli (1). In mezzo alle agitaziooi che accompagoano la prima gioventù, lo sviluppo delle sue facoltà camminò con passo così rapido, che sotto la guida stessa della severa educazione si vide aperta innanzi a sè una carriera brillante, nella quale progredira coraggioso, spinto dalla passione di sapere che lo tormentava, dallo zelo infaticabile che lo animava, ed siutato dall'attività della sua mente, dalla incidezza del suo talento, e dalla saggezza della sua indole. Sobrio inlanto, prudento, severo nell'adempimento de' proprii doveri, dolce nelle sue maniere, acquistossi egli bentosto ogni titolo alla comune estimazione, ed all'amore segnatamente de' suoi correligiosi. Non coolsya che pochi anni di professione, nella quale volle pur cangiare il nome di Tommaso, nell'altro di Benedelto; allorchè venne prescelto a Macstro de novizii , e Lettore di filosofis ; e dopo non guari, perchè grande oltremodo nella materia teologica, venne per Sovrano comando chiamato a reggere una tal cattedra nella Regia Università degli studii , il di propriamente 17 aprile 1740 ; resa famosa in Europa dai nomi celebrati de Simeoli . che fu poi l'islesso suo successore, de Cavallaro, de Fimiani, degli Ignarca, de Martorelli , dei Marone , ed altri profondissimi conoscitori di scienze chie-

 V. Nepoli Signorelli Vicanoz Bella Coltura Delle Dur Salter, vol. V. D. 460 e sequen. Nepoli, prima edizione, 1786. sustiche, tra' quali il gran Mazzocchi, che morendo nel 1771 lasciò ne' dotti non periluro deside-

rio di se (1)...

Percorse altre monastiche cariche e dignità , e giunse a quella di abate generate, acquistando anche in Roma con plauso e successo il grido di valente oratore; perlochè piacque alla Santità di Benedetto XIV, alto estimatore del suo rarlasimo merito, presceglierlo alla nostra sede, nel concisloro de' 16 dicembre 1754, cice 5 mesi e 7 giorni dopo la morte del Leone; e per averne tosto preso possesso nel seguente gennaio, indusse il Pionati a credere che fosse stato cletto nel 1755. Emulo intanto delle virtà del santo suo predecessore, concorse non poco allo splendore del duomo, ed a quello del seminario. In effetti arricchi il primo di molti sacri arredi, ed al messale lasciato dallo stesso per i solenni pontificali, fe un legglo di argento, che tuttavia sussiste. Presenta esso, nel disotto, questa leggenda: PRAESUL LATILLA EC-CLESIAE ABRILINEN. D. D. Girca il seminario, vi aggiuose due altri dormitorii, a vi costrui una seconda cappella molto più ampia della prima, e sull'altare allogo un dipinto di sommo pregio . rappresentante la Purificazione, che tuttora vi si ammira. Consacro poi con isplendida pompa nel 24 maggio 1757 la chiesa di s. Maria di Costantinopoli, come dalla seguente inscrizione posta al lato destro del suo ingresso; chiesa che abbellita una

(1) Nacque egli in S. Maria di Capaa, in ottobre 1681. Ta le opere di los abbismo fa illustramente delle tavole di metallo letlerele, rifrosta end 1732 de si sio in cui nor i battos Bracles, vicino Taranto, e pertito altomente lodato dal Quirnol, dal Mistralori, dal Mafel, Recicolat, La-Beau e Gerta.

1.

volta dalle dipintore del Guarini di Solofra, discepolo dello Stanzioni; venne nel 1688 quasi distrutta coll'attrguo palazzo del cavalier Modestino de Angelis, e dall'altro tremuolo del 1732 (1).

D. O. M.
FETUSTUM. D. MARIAE. CONSTANTINOPOLITANAE
TEMPLUM

INCOLIS, ACCOLIS, TUTELAE, PRAESENTISSIMAE QUOD, AFITA, MAIGRUM, PIETAS, EXTRUXERAT. ATATE.TERRAEQUE.CONCUSSIONIBUS, LIBEPACTATUM COLLAPSUM, RESPITUERAT

NUPERRINE AN. M.D.C.G.XXXII, NOFA. PENE MOLIFIONE, INSTAURATUM PAYIMENTO, LAQURARI, OPERE, PLASTICO TEAELLATOOUE

EXORNANDUM. MODERATORES CORAFFERINT ILLUSTRISSIMUS. AC. REVERENDISSIMUS D. BENEBUCTUS. LATILLA

EPISCOPUS, ABELLINENSIS. ET PREQUENTINENSIS IX. KALENDAS. IUNIAS. BOLLEMNI. KITU CONBECRAFIT

INDULGENTIIS, ANNUIS, DE MORE, LOCUPLETAFIT ANNO, ERAE, CHRISTIANAE, M.D.C.G.LFII.

Prociive sempre il Latilla alla aslut delle anime alle sue cure affidate, spedi relanti missionarii in tatii i looghi della sua diocest, incutci migliori regolamenti e pite casta osservanza a suoi esclesia stici, prendendo anche in veduta i curati suoi specialissimi collaboratori nella vigna crangelica; e perciò non vi fu loogo della detta diocesi che egli

(1) V. De'Franchi, lib. III. cap. XVII. pag. 599.

nou visilo, non chicas, o cappella, che non ouscrvie, è tulso provedendo, esaminando, correggordo, despose delle naove rivele per à leni chiesastici; viende por ce che tanto ic nogergo di s. Francesco Saverio in Avellino, che l'attra maggiormente distata sotto il titolo di Gesà Sagramentato agl'infermi, munite si fusero di proprii ruvelli statui, il che fatta, e da hi approvati, vennero quelli della prima corroborat di regio assonson el 51 agostò 1756 e, quelli dell' altra nel 31 maggio 1758 (1). Implorò poi nell'anno medesimo dalla S. Sede le canonicia insegna alla ricettita di Tanzesi, attica spetabilissima terra della sua famiglia.

Ma <sup>11</sup> più segnalato de benefiti de la la largita aggi infelici, si fa certamente la instituione demonti framentarii in parecchi villaggi delle dus diocesi, stogliendo così tatti infelici dell'aggiera de prepotenti e dalla ingerdigia degli usurni e adoperrandoli profitsamente al bene dell'aggirolutra. Di 
fermo fandi tali morti con ingenti somme specialmonte in a della morti con ingen

Dalla seguente inscrizione posta nella chiesa

(1) In quanto allo detto congrega da s. Francesco Sovenio, cetto biolat du protiro, dei nogari domenica regimasi di nor o pomeridane, nella clarent medicarina, Quella poi di Gedi Sogrementido del Pellegrati di Citylori, anni viccerdi i i sund sitti dei esperimenti dei Pellegrati di Citylori, anni viccerdi i i sund sitti dei espanosa, del Pellegrati di Citylori, anni viccerdi di citylori, come singularimente dalla segmenta lincursone, el delitala di charassimo Arcadicesso Amishie Balerino, escendo metho dei Sonakata I Be, N. S. dichterista acconsidatarità, con dicerdo de 7.

6.

degli ex Domenicani in Avellino, abbiamo obe il Latilia ad nuslama del principe e principessa di detta città, Blarino Francesco Maria Caracciolo e Maria Autonia Carafa, ricconobe il corpo del cerro di Dio fra Lodovico Fiorifio dello stesso ordine, e nel 28 giugno 1759 lo trassieri accosto stall'altare del santo fondalore, ove tuttaria riposa.

aprile 1836; e per virtà dell'altra de'16 dicembre 1853, santa om la precedenza su tutte le altre congreghe della citta.

SANCTAR KYNATI MYETAGOTIAR SAGOGANGTAR

CONFRATRIGUE DYNORIE BERUP FONYE A ZERNITATE

COMPATENCIA DE MANIE BERUP FONYE A ZERNITATE

COMPATENCIA DE MANIE BERUP A CHITATE

COMPATENCIA DE MANIE BERUP A CHITATE

AC SAGOA GOMELINIME REPORTES REGRENOLE

COM BODDH, ANDITSHOM DE AGENEROLITIME

COM BODDH, ANDITSHOM DE AGENEROLITIME

COM BODDH ANDITSHOM DE AGENEROLITIME

COM BODDH

DEVITE ABBIETE THES BY FROM UNIVERSAMMUM PRINCIPLE IN HORSE HAS HARRING BY STIPPATIONS AS SANCTAN MATRIS ISSUEDITED BY THE ATTOMS PLANED FOR THE PRINCIPLE PROPERTIES INDUCED THE ATTOMS PLANED FOR THE PRINCIPLE PROPERTIES.

AGLISM ON HOM POPEATIBLE SCORED INHILLERS
THE PRINCIPLE SERVICE PROPERTY IN PORTION
OF THE PRINCIPLE SERVICE PROPERTY IN PORTION
OF THE PRINCIPLE SERVICE PROPERTY IN PROPERTY

OUA MARIA LEGISLATURE DE SANCHIA QUA MINISTERIA DEL RIMINA YERT ANIMA HERA DE TRESCHULI REGLESSAR PILE MOUI NE SEPRA MIL INLEGENTIA M CINSCOCAT DE TRA CT PLESDEM MINISTE NOSTRE ASC CHIEFT A CP A HESTIMAR MINISTERIA DE CHIEFT A CP A HESTIMAR MINISTERIA DE CHIEFT A CP A HESTIMAR MINISTERIA DE MARIA COMICIE MANCIONO MENORMA LEGISLATURE DE CAMPANIA EL PORTA DE PUNAN LEGISLATURE DE COCASSITAT I DIGASI E

EVASIT ARCHILINYSI ATROXITAS EX BESCRIPTO REGIS NOSTRĄ BATO III SITANSII II. F. P. A. EXERVIZIO DEL CALCO ERIORE VIGILATURSIMO. CORPUS

SERVI. DEI P. F. LUDOVICI. FIORILLO

PRAEDICATORUM, FAMILIAE OLINTO, DORMITIONIS, LUNTRO

QUINTO. DORMITIONIS, LUSTRO

AB. ILLUSTRISSIMO, ET, REVERENDISSIMO, DOMINO

BENEDICTO . LATILLA EPISCOPO . ABELLINENSI

RECOGNITUM BUC. AM. INO. MADIDIDAL. 1,000

PENES , S. PATRIS , ARAM

TRANSLATUM MUNIFICENTIA DIETATE

EXCELLENTISSIMORUM M ARING . FRANCISCE . MARIAE . CARACCIOLO

> ET MARIAE . ANTONIAR . GARAFÁ

ABELLINI - PRINCIPUM XXVIII JUNII- MDGGLEX (1).

(1) Il detto servo di Dio fra Lodovico Fiorillo sarti i mitali nel 1670 non in Casandrano, come altri scrimero, ma in S. Finido auche la diocesi di Aversa, volgarmente S. Arpino. Ascritto di buoa' ora alla milizia ecclesiastica , avceso al sacerdario , e della età di saui 38 abbandonando del tutto il accelo, vesti l'abita de'nodri Prediminel nel convento di Salerno. Professalfue solememente I voti . reune dal vescovo di S. Agota de' Gola prescrito ner una degl'istrutteri pel suo seminorio, e tempo dopo chiamato ad altri incarichi pella riferita diocesi di Aversa dal suo ordinario caedintie Innico Cornectolo. Mn II compo piu vasio e più ferille ore impiegò egil i suoi sudori e kuighisumi travog'i , fu senza dubbio il pergema , la caltedra augusta delle evoggeliche verità . dalla quale raccoise f feutti priu copiesi e niù belli del suo sapere e dell' antentieumo nele per la salute delle soime , per le quali spesa tutto sè stesso ; o dotato d'indole sonvissime e talta sofficente elle ellirul seculure , si rese per costumi oltremodo commendevole, o di uno carità indicibile verso Dio e del prossimo. Quinta litonen pra che mai nello tusegoamento dello vers e sono motale, richestes atl de tulti per mo-

Chiamata pel medesimo anno 1750 al governo delle Spagne l'inclito Carlo III, e rimasto tra noi con debita reggenza il minorenne Ferdinando IV. piacque a lui destinare il Latilla confessore ed istruttore dell'augusto figliuolo; ed obbligato quindi ad accettare tele onorevolissimo incarico, fu d'unpo rinuoziare la postra chiesa e l'attra di Frigento, nel marzo del 1760; perloché gli conferiva la Santità di Clemente XIII, Rezzonico, il titolo di arcivescovo di Mira. Con quanto zelo e religione compisse egli i novelli doveri, non è difficile lo immaginarlo: basta dire, che la chiarezza del suo nome, la soda immensa dottrina, l'esimia indole, la compostezza dell'animo, la probità, la gravità del carattere, tutto parló in sua commendazione, e maggiori titoli di benemerenza. di stima seppe ben tosto acquistarsi, nella corte

deretore ed arbitro prudentissions delle proprie enstiente : perfoché altité pur sa di sé gli squardé di molti detté e regguardesclé prelati del regno, è queli, prolittando de suoi lamé la gravi erreoatenze , n'abbero come oracola è consigli. Perchè poi ai lussero avate in ogal tempo delle apostoliche missioni, prese immensa cura di costituire colle obbligmor de' fedeli delle annue tendrie nel currenta di s. Barrenico mazzone in Napoli; è riquiti percià diversi suoi confratelli, gii an di di mona in mono nelle nostre provincie, con indicable oralitto spiratuale. Ma mentre il Figgillo per virtir di un tal laborioso ministero ritrovavasi un Avellino , attaccato da forti spariest, febri e dolori , come al Signore istesso oveo continuamente chiesto per finise in essi il ministero medesimo, volò al ciclo nel 1737, nello età di suni 67, com: ricovisti dogli alti del Capitolo generale tenuto ro Rome nel 1748 ; dar quelt sagolamo sacaro cha in mezro a gran concurso da riero e di popola, le sac spaghe mortoli vennero (umulate nell' auzidetta chiesa degli ex-Domeniconi , e le ane vesti ridojte iu pozzi ner wrberu come reliquie, op ratoso des product: Summa Clevi. Populague frequentro erus corpus shedem in Eccleria sus ordinis tumulatum est, egus vestrum Reliquius ab omnibus regoistre, quibus insignes curationes, at aque in dies beneficia obtineri perkibintur.

del giovine Principe. Vi rimase egli sino al 1767, quando coloito da mortale infermità fini i suoi giorni in Napoli nel 28 dicembre ; succedendogli nel nobilissimo ministero monsignor Filippo Sanseverino vescovo di Alife e vicario generale di quella chiesa metropolitana, il quale fu pure nno de' Ministri della Suprema Giunta degli abusi. E qui giova egualmente notare che il Latilla abbenchè lontano dalla sua antica chiesa, pure non la preteri nell'atto solenne di sua ultima volontà, come pratico ancora per quella di Frigento; mentre, come abhiamo dal più volte citato catalogo de nostri vescovi, Insciò ad entrambe diversi legati, con obbligo al successore di fondarne maritaggi a donzelle povere, e devenire all'acquisto di un ostensorio di argento pel Santissimo, del valore di ducati 150. e da servire per la sagrestia di detta concattedrale. Il che venne eseguito, e così lasció egli memoria perpetua della sua carità ed ardentissimo zelo per la casa del Signore (1).

 Grea al detti marilaggi abbitmo, siugularmente dai registri ella Curra, munto appresso.

della Curia, quanto appresso. » Essendosi trà gii replicati saccheggi dali a questo Vescovili » Pelazzo (son perote di proprio pugno di monsignor de Resa, uno a de successori del Latilla ) do Francesi. Patriotti : ed Insergenti » dispersa e depredata molte carte e liber, e [rà questi anche l'au-» tico libro de Maritogal lasciati da Monsiguor Latilla fu Vescay a » di queste due Diocest, in dava erono notali gli Introiti e gia esia Li de' Meritaggi suddetti, co' lero documenti - Angena ritorna-» to io della restrizione de' due Castelli, ed avendo ritrovata della a mancouza di carte e libri, atimat, per futura memoria premette-» re qui quelle nolizie, che e tal' unpo son confecenti, Fidelicett a Monsignore D. Benedetto Latilla primo Vescovo di oneste due » Diocesi , Indi Arcivescovo di Mira, Prec ttore e Confessore di S. M. ( D. G. ), nel suo ultimo testamento chiuso e significio in » dicembre 1767, per quente mi ricordo , per masso de Notar Do-» mentro d'Eustachio di Napoli, e pubblicato nel medesimo muse

Gi resta in fiso a nobrate che nel mo governe di nani 5 e mesi 3 cieza, che segli a vicarii 5 ge- usrali il primicerio minore e dottore nell'una e nel-l'altra leggo, Domenico Barcechia, elebto di poi vicario capitolare alla nat rimunia; e Leonardo Vicitat, adottere nell'una e nell'altra leggo, provietario capitolare alla nat rimunia; e Leonardo Vicitat, adottere nell'una e nell'altra leggo, pro-fessore in Sacra Teologia e protonostario apositario apositario e positivo del cabalico, e che per la morte di unon-ignor Massemiro de conti. Pito, renne e letzoa alla sude ejescopal di Castellare, neta nel so febbraja 1764. A metropolitano poi chèbe l'arciverono Paracecon Panca, che secondo il va-ticinio di Renedetto XIV fu in vero per Benovento mo secondo Orali del me socondo Orali mo secondo Orali mo

Il Latilla avea per arma due pelme unite fra loro in campo azzurro, e sormoniate da unn stella d'oro.

## LXI. GIOAGGINO MARTINEZ - Annn 1760.

In s. Angelo a Fasanelin trasse egli i natali a' 23 febbrajo 1708, terra non ultima dal Principato > ed auno, lucco un Capitale di ducuti 3000 celle sua annualità

weg aumo, inscen un capriseo et diccil 3000 della 6000 announte se che so it corresponden dalla Monache di S. Caterina da Siena » di Napell per farrene Mantagga a donnelle povere della Diocesi » della montre a forma, che si sufmerti dal Vescor por tempora » della Callesa; volle preb, che detti maritaggi mon fossero mento » di diecali 10 juno. »

In stro tuoga:

1.

Monsignor D. Benedette Latille con te publici Istromenti i ripidati sil primi die per Noise homento. d' fostation da Ni-spoil a 6 settembre e 27 derimbre 1703, e il i sero per Noise Vitchel Rocco a 7, gaugo 1703 angued doctal Wood oi Monsignor e 1703, e il i sero per Noise 2 sero per Noise 2

Citeriore e che vuolsi auria dalle rovine dell'antica Fasanella, abbattata da Federigo II dopo che i suoi conti Pandollo e Riccardo gli si resero ribelli, Appartenne egli ad una famiglia trapiantata nel regnn ain dai tempi aragonesi, e annotata tra le primarie unitamente a quelle degli Alagua, Verrea e Sances de Luna, ed illustrata ancora da quel Lupo Martinez , che da Paolo IV creato venne vescovo Elleuense, nel 13 luglio 1558. I suoi parenti ai furono Pietrantonio e Isabella Clavelli, è chiamato contro il voto de medesimi allo siato ecclesiastico, ne vesti l'abito nella famosa chiesa di s. Michele per le mani di quel regio abate nel 1722(1): non guari dopo si videro in Ini altamento brillare acutezza d'ingegno, sodezza di giudizio, e tenacità di memoria ; e con queste nobilissime doti sotto la acoria de pp. Gesuiti in Salerno e degli Agostiniani che già ebbero ivi stanza, pervenne a quel grado di erudizione in che tanto si contraddistinse. De fermo fu poeta molto elegante, rettorico di esquisita eloquenza, filosofo di elevata autigliezza, atorico di segnalata verità, teologo e legista di una soda e profonda dottrina. Con queati bellissimi ed opportuni mezzi divenne egli sacerdote, ascese ai gradi dottorali, fe parte del ca-

(1) Quest colors & mas grotte cerets delthe substre to mire ston, definitions A illop poince one result bestotenessing grantin qualities formance by capacitic consistent definitions, may be designed to prove a like grotte, our Federal delta della della delta delta delta delta delta della delta della delta della delta della della della

nditore ancora del dotto vescovo di Pozzuoli e regio cappellano maggiore, monsignor Niccola de Rosa de marchesi di Villarosa. E però tra i più interessanti objetti, ai quali si volse specialmente sin dai primordii del suo luminoso governo, si furono in vero il benessere del suo amatissimo greggo che ammacsirò ed infervorò sempre colle sue dotte e profonde omelie, la più stretta ed esatta disciplina ecclesiastica, ed il seminario; riserbaudoci ili quest'ultimo far da qui a poco distinta menzione. Gettò egli intanto a' 7 giugno 1763, come special delegato del predetto areivescovo Pacca , la prima pietra della chiesa delle Orsoline di Benevento, che nottamente al lor monastero, fondata venne dall'arcivescovo stesso con un solo sborso di ducati 20000; opera che non vide poi egli portata a compimento, perche colpito inaspettatamente da morte nel 14 dell'immediato luglio, e perciò menata nobilmente a termine nel 1786 dall'altro arcivescovo e cardinale Francesco Maria Banditi (1).

Il Martine fa libralization parimente verso de poerci, come prove indubitatie ne idede nella pennria del 1764, e nel precedente anno, it quale diffine il latto e lo spanlizor in più parti del regoe; e l'ottimo prelato, risguardando sempre fa carilà come lighta prinegenim del dividinaciono e vitta soblissima che tulte le altre inè common e vitta soblissima che tutte le altre inè common e solicio degli orfani, e infermi in vari oppedit appet il ne interme in vari oppedit appet il ne intrambe ile dioccai, tutti benedicendo, e confircado con paterna amore. Nè solicio

V. Pacca, citate Novizje istonicus, pag.78 e arguenti; pubblicate del Cappellacei in Velletri, nel 1837.

1.

ciò, concorse egli sommanente alla spleadore dal denno, acquistando a proprie spese tanti antichi edifini che lo ingomiravano, e dando cominicamento pure alla magnifica scala cho oggi si rede, non potette completa, perché preventud da morte o che fi condolta a ternine dalla Città di Arellian en 1788, come dal marmo che riportiamo, e che sorgesi prima di giugnere al gran limitare del temnio.

AR EPISCO. MARTINEZ
SCALAM INCEPTAM
GUBERNANTES CIV. ABEL.
ÆRR PUBLICANO
IN ALIAM FORMAM
ATQ. AMPLIOREM REDDIR.
A. S. 1788,

Volse anche il Martinez Il suo animo all'altra importante opera del Seminario, privo di prospetto poiche ingombrato, ed avente un androne dischiuso . e che dava similmente accesso a due congreghe, l'una sotto l'invocazione dell'Immacolata Concezione , e l'altra del Santissimo Sacramento; perlochè con dispendio non lieve acquistò tall fabbriche nel 1768 affin d'incorporarle al seminario; di rincoatro al quale nello stesso anno trasferì le due congreghe con corrispondenti fabbriche, le quali ancor oggi compiene l'ornamente dello spianato del duomo. I versi che riportiamo, e che leggonsi prima di pervenire alla scala del ripetuto seminario, ci fan serbare per l'illustre prelate una grata memoria, e salutarle come un suo novello fondatore per le grandi somme erogate in

suo vantaggio e per l'alto miglioramento arrecatogli nella forma e nella istruziono.

HAS TOACHIM VIVENS ATTOLLERY PALLADIS MEDES COMPLET OF ARSOLVIT MORTIUS MERE SUO.

Di fermo il Martinez altre non poche cure spiego per lo scientifico miglioramento di tale seminario, e aull'esempio del vescovo Torti Rogadei lo provvide e forni di abilissimi professori, nella più parte non solo dell'ordine ecclesiastico, ma civile e regolare, i nomi de'quali van tuttora in predicato nella posterità, e lo renderanno nell'avvenire sempre più chiaro : di essi ci piace ricordare i nomi , quelli cioè di un Domenico Testa professore nella cattedra di ambo i dritti , e dal Martinez fondata; di un Giacomo de Concilio e di nu Modestino Jannaccone per quelle di dommatica e morale ; di un Benedetto Plantulli, di un Egidio Pesce e di un Domenico Cindolo per le altre di filosofia e matematica, non che di un Filippo Mannella, di un Niccola Minichini, e di un Giovanni Castrese Loffredi per la cattedra di eloquenza. Promessavi in tal guisa il Martinez la istruzione, riserbaodo agl'insigni nostri ecclesiastici Modestino Sessa ed Angelo Lanzilli, l'amico dell'Andres, i sensplici rudimenti grammaticali; il seminacio Avellinese addivenne realmente il tempio di Pallade, come dai cennati versi , nobilmente dettati dal chiarissimo autore del Tempio della Sapienza, ossia L'UOMO DISINGANNATO NEL SECOLO XVIII. Marciano di Leo di Frigento, già apo alunno fin dal 1775 (1).

(1) V. it Discord da not pubblicato: Sulea inferenza con HANNO LE IMAGEN DE CRANDI SOMINI AD ECCITARE RELLA GIOVEN-

6.

Con espresso editto ordinò poi il Martinez che tutti i chierici diocesani entrassero tosto in detto seminario, e sospese ogni sacra ordinazione per oltre un quinquennio, acciocché i promoveudi si addentrassero in ogni branca di sapere, segnatamente nelle cose ecclesiastiche e civili. E giova similmente lo agginogere che coi tanti concorsi sustenuti dalla gioventù istruita in tale stabilimento per parrocchie ed altri beneficii, ebbc egli l'alto compiacimento di veder prima della sua morte l'immenso fruito del grande suo scientifico ed apostolico zelo, perloché addivenne il suo clero l'ammirazione de'vicini , cd esempio di dottrina e di perfezione a qualunque altro del regno. E qui non possiamo fare a meno di non ricordare finalmente. che a lui debbesi l'uso de saggi degli alumni in ogni sabato nella cappella del seminario, perchè il pubblico da vicino conosca il loro insegnamento e profitto, e gl'institutori il miglioramento negli atudii. Sistema questo assai vantaggioso, e rinvenuto anche tale da s. Alfonso de Liguori, quando dalla casa di a. Angiolo a Cupolo, la prima da lui speria no dominii pontificii, passo in Avellino per una acconda missione (1), ed intervenuto a

ró strousa to simolo nitra stona ; nel quile facendo: ilminim ne a trutte della necessità d'insugurian influ nio accidendra del real Collegio del Prioripata Uteriore, i rdratti di secio il lutti personaggi siella promuria, necumo mottova a para del di Leo e della opere da lul pubblicatr. Napoli, tipografia di Laigi Bouccii, 1854.

(1) Altra missione corgul egli al tempi di montigiori Loone, ci preprisarrate dopo la Pesqua del 1752, roma degli titi di ruta, e da quanta il santo steno promette ron un feglio di proprio pui gno durello in dota del 21 gennajo delto sano ai impreventani della città di Avellino, a che oggi in rorrispondente ostenorio geloramente serbati dal 18, rilcotta Totta della Giuseppo, per di loramente serbati dal 18, rilcotta Totta della Giuseppo, per di premura del prelato in uno de delti saggi per anumirare il valore acientifico e letterario degli allievi da lui annaestrati , non potette non rimanerae stipito, e non confessare con gl'insigni suoi compagni pp. Villani, Margolta e de Rubertis, che il seminario avellinese potea ben a ragiono appellaris; il Licco de dotti, e la Seede di Materva,

La tera utilisama opera fatte dal Mertinez in Ardiino, si fu il palagio episcopale da lui di molto ampiliato, miglioriato, e radotto alla focma in cui oggi si redec ; il che viene contestato dal suo grandino marmoros alternam posto alti-ingresso; stemma che per gli eventi l'attuosi del 1799 venne abbassato, e, rimanto negletto ne coro ille del palagio, il ratatato nel 1844 a 88 maggio da Francesco, Saratato adel 1845 a 188 maggio da Francesco, Saratato adel 1840 maggio da Francesco, Saratato adel 1840 maggio da Francesco, Saratato adel 1840 maggio da Francesco, Saratato adel 1841 a 188 maggio da Francesco, Saratato adel 1841 a 188 maggio da Francesco, Saratato adel 1841 a 1841 a

Non mancio inulte il Martinez, come special deleggia del Capillo viaticon, incororare con injendida pompa l'antichissimo e portentesa immagine della Vergine di Costantinopoli in Ardilino nel 4 giugno 1769, come appare da pubblico instramento regole nel intesso di di notojo Pasquate del Fanco della città medesima, e dalla bolla di concessione che che linego sulto il pontintoso del prenominato Gioconte XIII ai 26 maggio 1767; e intervenea a tale simultaria re cerellantica del consistente di Ardilino Barrio Per intervenea a tale simultaria per intervenea a tale simultaria del consistente di Ardilino Barrio Per intervenea a tale simultaria del consistente di Ardilino Barrio Per intervenea a tale simultaria del Prigno del Prigno 1791 consegrò pol egil la cattefrale di Friguno, como appare dalla iscrizione che riportamo, e regnando papare dalla iscrizione che riportamo, e regnando

udin....

suo avo nell'additeta epoca fatto parte di tale respresontanza.

T. H. 12

<sup>----</sup>

qualche somma si pel suo restauro ed altare massimo, e si per le sue pitture, lascinodori egualmente ducati xoo, che vennero spesi per la marmorea balaustrata, come il tuto risulta dall' aotico catalogo de vescovi di quella chiesa. Ecco le parole del marmo posto in cornu Epistolae di detto altare:

CATHERDRALEM. HANC. FZEQUENTINAM. ECCLESIAM AECULANENSEM. OLIM. DICTAM BEATAA. VIEGINI. MARIAE. IN COELUM. ASSUMPTAE

DICATAM
RUC, AR. AECLANO. OR. IULIANI, HAKRESIM
INEUNTE. SAECULO. V.

TEANSLATAM.
RIUSDEM. AEVI. PARNE. DIMIDIO. VERTENTE
A. S. MAECIANO. EIDS. PEAESULE. ET PATRONO

VITAE, BANCTIMORIA, ET, MIRAGULIS
ILLUSFEATAM

A. BUIS, PROPRIIS, PASTORIBUS, USQUE
AD SAECULUM, XVI.

CUSTODITAM

INDE. CUM. SCCLESIA. ARELINENSI. A. LEONS. X.
AEQUO. ET. FAEL HERE
COMUNICTAM

NVI. KAL. 105. A. D. MDCCLXXI.

Da quest'altra lapida sappiamo ancora che nella chiesa di Paterno, come delegato pure del detto Capitulo vaticano, nel 22 maggio 1774, giorno di Pentecoste, incoronò similmente l'altra del pari retusta e miracolosa immegine della Vergine della Consolazione, cui Eliore Carafa XV duca di Andria e graa siniscalco del regno, per grazie ottenute, profuse grandi doni nel 1761, come dalla leggenda apposta io piè del suo magnifico corniciane:

#### . O. W.

ARCANGEGREN, REDINAR, AUGUSTOTORIN, CINNOLATRICI, DELEGRATIVA PRINCIPOLIS PARA DELEGRATIVA PRINCIPOLIS PARA DELEGRATIVA PRINCIPOLIS PARA DELEGRATIVA PRINCIPOLIS PARA DELEGRATIVA DELEGRATIVA PRINCIPOLIS PARA DELEGRATIVA PRINCIPOLIS PRINCIPOLIS PRINCIPOLIS PRINCIPOLIS PARA DELEGRATIVA PRINCIPOLIS PRINCIPOLIS PRINCIPOLIS PRINCIPOLIS PARA TRIBUDIO COMPINIZATO, COMMUNICATO, COMMUNICATO

Fu ancora sotto il reggimento del Marluar, e propriamente nel 1715, de la agitò la quisticon innani al Delegato della Regia Giuristificora, so alla sacra crimonis della consagrazione degli olii santi nel giovesì della settimana maggiora, devessero inter-anire ad assistere i parroche di amendue le diocesì, ovvero i semplici soccodo di Avellino, allegando questi tilimi i seguenti motti.

I. All'antico solito, assumendosi che la loro assistenza alla funzione dell'olio saoto, era un abuso nuovamente introdotto.

II. Che alla detta assistenza doveano essere piuttosto tenuti i parrochi, cone coloro che faceano uso dell'olio santo, e ne rituecano profitio, e godeano delle pingai rendita delle loro chiese.

 Che per la slessa ragione io niun modo doveano essere obbligati a tale assistenza i preti,

w. //w \_\_

----

i quali non aveano nè officio, nè beneficio nella cattedrale di Avellino. Per tali ragioni distesamente esposte dal procu-

ratore de sacerdoti con apposito reclamo, lo stesso Delegato nel 17 gingno del detto anno commise l'affare all'uffiziate della stessa, signor Michele de Nicolais, incaricandolo ancora di sentire le parti ed il vescovo, e di tutto farne a lui distinta relazione per la spiega delle provvidenze diffinitive. Effettualmente l'uffiziale incaricato si recò in Avellino, e, dopo di avere udito le parti, debitamente citate, compilò un corrispondente processa, sal quale formo la ordinata relazione. E sebbene tal quistione avesse menato gran rumore, non di meno non appare da documento alcuno, come si fosse dappoi risoluta (1). Certo è che detta funzione si continua tuttavia dui preti avellinesi, i quali a norma del Pontificale Remano, nel tit. propriamente: De officio in feria quinta Coenae Domini. sono al numero di 26; cioè 12 sacerdoti, 7 diaconi, ed altrettanti suddiaconi; e tutti di posteriore ordinazione

Indire, essendo surte sin dal 1770 itèlle conteversie tra i casonici expitolari di Arellino similuente, e quelli della coli detta Aggiunia, intorno a varie precanienze, si fecero a contendere gli antichi ai muvi, nella propria curia, non solo le precanienza stesse, ma anche la findazione medesima del loro canonicati. La curia di Arellino, contradicto jui-

<sup>[1]</sup> V. D. Minosta de PRESENTARIA ALC'ILLERNE MARCHES CAMENDO PARAME MOCICION PRESENTO SELLO BALL GENERALISMO TO AND ME DEPORT PROTECTION OF A STATE AND A STATE AND A STATE OF A PARAMETRIA OF A STATE AND A STATE AND A STATE OF A PARAMETRIA OF A STATE AND A

dicio: decise: Erectiones, et superadditiones Canomicatuum supra numerum, finisse et esse validas, et substineri. Tale decisione venne confermata dalla curia, anco nel grado di nullità, essendosi detto: Non obstare, ac proinde exequatur decretum. A cotale sentenza appellavano gli antichi canonici alla Curia Romana, e trasmessi ivi gli atti dal Tribunale dell'A. C. rimase confermata la segionza predetta, e dopo spediva il monitorio, essia mandato, per la esecuzione. Con la decisione dell' A. C. essendosi confermato il decreto della Curia, si soggiunse: Cujus decreti vigare, tam eisdem canonicis, ut supra adjunctis, quam aliis noviter superadditis de auno 1701 spectare et pertinere vocem in capitulo, aliasque praerogativas, jurisdictianes, et praeeminentias, et emohanenta, quibus gaudent Canonici Capitulares antiquiores. Questa decisione passò in cosa giudicata, e fu eseguita col Regio Placito. Dopo tali avvenimenti, surse parimente, tra gli antichi e novelli canonici, altra contesa innanzi alla Regal Camera di S. Chiara, nel 1781; sul riflesso che i primi pretescro di escludere i secondi dalla elezione delle Vicario Capitolare, in occasione di vacanza della chiesa avellinese. Gli antichi sostenevano che in tutti i casi di vedovanza della prefata chiesa o permorte, o riseguazione de' vescovi pro tempore, si era sempre eletto il vicario capitolare dai soli canonici antichi del capitolo; dappoiche non solamento i canonici aggiunti non aveano mai avuto partonelta clezione, ma, eseguita questa, alcuni di loro in unione di altri semplici ecclesiastici erano. stati chiamati a soltoscrivere come testimonii. Edi ia sostegno di questo ragioni adducevano ben cin-

\_\_\_\_

6.

que elezioni dal 172a sino all'ultima del 176a. Le part intanto in valsero de primi giureconsalto a canonisti per sosteneco i rispettivi dritti e ragioni innani alla Regal Camera di S. Chiara. Paro intanto che la controvrsia non abbia avotto il son fine, dappoichè per quanto ci fossimo adoperati ino abbiam pottoto ritrovare documento di risoluzione (1).

Finalmente, da propugnatoro acervimo della coelesiastica giurisdizione resistette oltremodo alla fendale potenza. Di vero ricomparvero quasi gli antichi abusi di alcuni baroni delle profate due diocesi. i quali una alle loro consorti pretendevano specialmente avero in chiesa il genuficasorio con cuacini e strato, il che viene dal cerimoniale chiesastico conceduto solo ai Sovrani, ai cardinali , agli arcivescovi ed ai vescovi ; per lo che, vedendo essi che per mezzo di editti e decreti omanati in santa Visita venivan loro vietate queste onoranze nella chiese soggette all'Ordinario, si valevano di quosto abuso nelle chiese dei regolari. Per togliere donque uno degli antecessori del Martinez, monsignor Scanegata, cotanta soperchieria negata nocerole ai dritti della Chiesa, supplicava la S. Con-

<sup>(1)</sup> Y. Thir someth initiality. Ramps are 'accorded usual currisan Arcticate to in the extreme services of norm in Cassing Laure,
an Arcticate to interest of the extreme services.

3. Constraints Statistics Museum arrivation communicate basis,
accordinates to the extreme services arrivation communicate basis
are accounted to the extreme services of the extreme services.

3. A constraint of the extreme services of the extreme services are accounted to the contract of the extreme services.

3. F. A contract of the extreme services of the extreme services are also a constraint of the extreme services.

3. F. A state of the extreme services of the extreme services are also in the extreme services.

3. F. A state of the extreme services of the

gregazione de' Riti per l'opportuno rimedio, la quale a' 24 settembre : 684 emise il seguente decreto, dal Martinez chiamato in pienissimo vigore e atretta osservanza, come dagli atti di S. Visita.

Exposuit apud S. R. C. Episcopus Civitatis Avellini , et Frigenti, in Regno Neapolis, quad nonnulli Barones ex ipsis Dioecesibus praetendunt in Ecclesia pro se, corumque Conjugibus genuflexorium cum strato, et sulvinaribus in medio Ecclesiarum, ad instar Cardinalium, sive Episcoporum in suis Dioscenbus. Et quia praedicta tanquam abusum in visitatione facta cum suo Decreto prohibuit, aliqui earum in spretum dicti Decreti, relictis Ecclesiis jurisdictionis Episcopi, se conferunt ad Ecclesias Regalarium, ubi inveniunt paratum genuflexorium in medio dictarum Ecclesiarum, una cam pulvinaribus, et stratu magna ul supra, ideoque supplicavit pra opportuno remedio. - Et eadem S. C. ad relationem Eminentissimi, et Reverendissimi D. Cardinalis de Laurea inhacrendo Decretis pluries in similibus editis, et signanter in Mediolanen. die 6 maii 1676 iterum declaravit; praedicta nullo modo esse permittenda, sed servandum esse omnino Decretum Episcopi etiam per Regulares, et procedendum per Episcopum contra inobedientes, etiam austoritate ipsius Sacrae Congregationis. Et ita de crevit die 24 septembris 1684. Avellinen, et Frigentin. (1).

Queste ed altre coso esegui il Martinez in an-

(4) Tale decreto è similmente riportato un l'Mangalet media excenmatrice, overno collezgos di decreta autorice della N. 6 è seacatione. Roma per la dipognatia della Congregazione di Proposi inda Fide, 1841. ti 22 non brete corto del suo gloriosissimo gaverno, mostrados centra cella ses opere dia speintideza e magnificana per la sua ciusea; butiendo le corne ouracte di parecchi soi illusti prelecessor; e c così altro non fece, che rendesi motello di un revo e seggio pastre. Colpito intanto di morbo populcico in Napoli, ore da mesi 14 trovassi a censa di saltue, y il tasciò la mas apoglita mortale nel 21 febbrajo 1783. e renne tumista nella chica di s. Giornami Maggiore, associando quella la rinsigne collegiata. Estinguassi così in lui, e nell'altro germano consigliere del Supremo Consiglio delle Pinanze nel 1865, la nobilistima famiglia Martice nella metropoli del respo-

La sede episcopale rimase nel rincontro vacante per anni 10, mese 1, e giorni 8, venendo tanto la chiesa di Avellino, quanto l'altra di Frigento, giusta l'antico costume, governata dai proprii vicarii capitolari, avendone la prima contati insino all'acrivo del successore, come vedremo nel 1792, fino al numero di quattro, tutti lustro e splendore del suo Capitolo, i quali furono l'arciprete Francescantonio de Concilii dottore pell'una e pell'altra legge, non che professore in Sacra Teologia, nato nel 16 maggio 1704 in Sanseverino, provincia di Principato Citra, e morto nel 5 dicembre 1783; la qual nomina fu per virtu di conclusione del Capitolo del 27 febbrajo dell'anno precedente : il primicerio minore, poi arcidiacono, Michele Rossi, dottore nell'una e nell'eltra legge, non che in Sacra Teologia, e protonotario apostolico; abbenche per un solo anno, mesi 9, e giorni 18, avendo in seguito rimuziato al grado; nato a' 4 maggio 1718, u morto a' 4 dicembre 1797; e finalmente clevato

al grado istesso con altra conclusione capitolare del q dicembre del dette anno 1793; il canonico decana Giuseppe Ressi dottore nell'unat e nell'altra legge e professor in Sacra Teologia, anto nel to aprile 1718 a morto nel 10 maggio 1793; e la sou electione per opera di una terra conclusione del sy estiembre 1793; e di li printerrio maggiore Giacomo de Conclini, eggialmente deutore nell'una Giacomo de Conclini, eggialmente deutore nell'una productione del 14 per 1796; e col venire eggi da cal limo prescolto con novella conclusione del 14 maggio del riferito anno 1788.

Non tralasciamo di accennare, similmente, che il Martinez ebbe nel suo governo, tra gli altri vicarii generali , il celebre Giuseppe Pasquale Rogani nel 176a, nato nel 10 luglio 1730, creato vescovo di Trevico nel 9 maggio 1774, ove celabrò pure un sinodo nel 7 agosto 1785, domenica XII dopo Pentecoste, dato in luce pa' tipi Siroomani in Napoli nell'anno oppresso; essendo stato il Rogoni parimente dottore nell'una e nell'altra legge, professore in Sacra Teologia, e protonotario apostolico. In quaoto poi a metropolitani, oltre all'arcivescovo Francesco Pacca, acerrimo sostenitore della ecclesiastica giurisdizione e fondatore della pubblica biblioteca in Benevento, novorò egli l'arcivescovo fra Giovan Battista Colombini da Bergamo, ministro generate dell'ordine de' Mioori conventuali e già coosultore del S. liffizio in Roma. e'etto nel dicembre del 1763, e morto il 3 febbraio del 1774; e ficolmente il cardinale Francesco Maria Banditi da Rimini , nato nel o settembre 1706, preposito generale de' Chierici Regolari

1,

Teatioi, a da rencovo di Monie Piassono, oggi unitio a Cornetto negli Stali Pondificii, Traeferto in Benevanio nal 14 mergio 1775. Quiri oltre cho menò a compinento la descritità opera delle Ortoline, che focu anche sue eredi, e de molti precisi stravoli di cui accrebbe il duomo, rense dalle fondamenta la purrocchiale chiesa di s. Maria dolla Verila, o o l'oppedale di donne, e da arricchi d'al altri rari e sectili libri la sociata pubblica bibbioteca.

## LXII. SEBASTIANO DE ROSA - ADDO 1792.

Ebbe egli nascimento da' parenti Agnello e Maria Silvestro a's5 gennaĵo 1729 in Arsano, oggi Arzano , diocesi e provincia di Napoli; e , poichè del tutto amontissimo della quiete e dell'applicazione, non ostanin la vivacità del suo spirito, vestir volle l'abito chiesastico, e nel 1747 per mano di monsignor Francesco de Novellis, vescovo di Sarno. ricevette la elericale tonsura, e gli ordini minori. Entrato di buon'ora nel seminario diocesano aperin sin dal 1744 dell'eminentissimo cardinale Giuseppe Spinelli, per così dare agio alla gioventù de borghi della metropoli a potersi instruire, vi compi i laboriosi snoi studii, o versalissimo si rese non solo nolle scienze divine, ma benauche pelle civili e canonione leggi, nelle quali ricevetto il lauro dottorale, n con dispensa pontificia nal 1752 ascese al sacerdozio; avendo per via dello stesso de Novellis ottenuto il suddiaconalo e diaconato ne' due precedenti anni-

Chiamato in Roma l'eminentissimo Spinelli nel 1754 con altri importantissimi carichi, e succedutogli nella chiesa di Napoli monsignor Antonino Sersale arcivescovo di Taranto poscia cardinale, questi a coronare sempre più il merito e la dollicia del do Rosa, la prescebe a porfessore di latinità nel Seminario Urbano; e fa gioria per loi di avrare in talo stabilimento ia compagni nello cuttefre di oquenza, lingua greca ed elenica i famosi Salvatore Adata, Francesco Sotti de Luilis e el gazzio della Calco, e sì il celebre Carlo Maria Rosini vescoro di Pozzodi a proprio discepole, come dalla vita di quesi ultimo serita nel 1856 del consigliere della Corte-Sureensa di Giuntifa cavilare Ciuntifia cavilare Ciuntifia.

Nominalo parroco di Calvizzano, e possia di a. Giuseppe a Calpia, nu tempo s. Maria della Neve, ne prese eggi il possesso nel 19 luglio 1770, e ne tescoe la cuesa sico al 13 novembe 1775; quantio nel concistero di tal giorno avvulo dalla Santità di Po VI Braschi, eletto ranno vessoro, di Seshai in lango di monsignor Onofrio de Rossi patricio aversano, rutaferio in quella di S. Aggata de Goi per la minutai statuse da s. Alfonso Maria de Ligorio, e nel 3 del precedente luglici, amanta di filorie i gloricai soni giorni nella casa da loi focodata in Necesa del Pagnia (1).

.....

(1) V. Is see opera intilolata: Det la resale accademia ercolaneme dalla sua fondazione sinora; con un cenno biografia co se' soci oddinari : Nopoli della lipografio Potcelli 1840.

(2) Quata can serfa wil 9 secondre 1722 pres dapprina di some di Congragacio del So. Sisticio, ed oble per tempo la forma di Congragacio del So. Sisticio, ed oble per tempo la laggi. Nol 20 Infort 1742 il fegora institutore propose s'uno compogni e regali in con aftera sessophi voli di porenti, cicitti, e el debelicata, e con glarangiali di persesenza in esigragiali di consisticio. Bancaleta VIV il salamente depinalo la sizioni harri chilorio. Bancaleta VIV il salamente depinalo la sutita e la calo del fondairer, anti approvar al anticata estatuta la consistenza del consistenza del proposar di mancale sull'al-

188 Con zelo e prudenza resse il de Rosa per auni 17 circa la sua chiesa, e tra gli altri vantaggi arrecatile, oltre di un sinodo celebrato nel 1781, non punto inferiore a quello pubblicato da monsignor Trapani in Roma; procurò egli il ristabilimento del diocesano seminario, che potea dirsi quasi disciolto dal suo antecessore, e lo divise in due camerate, dirigendolo come rettore e tenendovi la cattedra di Teologia dommatica e morale, non che di dritto canonico; nè omise chiamarvi da ogni banda degli altri insigni e valenti professori, tra cui un Pasquale Galata ed un Vincenzo Rinaldi, il primo del pari suo vicario generale. E così il dotto prelato, abbandonando l'antico episcopio sul castello ed attiguo alla cattedrale, come pure l'altro fondato da monsignor Amati dopo del 1742, tutto consacrossi nel proprio seminario al bene e profitto della studiosa gioventà; facendo in tal guisa risorgere dal suo autice obblio il seminarin istesso, che, eretto dal saggio consiglio di monsignor Schiaffinati, venne poi, mercè le provvide paterne cure dell'immortal Carlo III, convenientemente dotato. Ben altro in fatto di pubblici stabilimenti avrebbe egli il de Rosa singolarmente operato nella chiesa medesima, se le rendite della mensa glielo avessero permesso, non giungendo allora che alla semplice tenue somma di duc. 900. Così ne'bisogni gli fu d'uopo implorare de'soccorsi alla Sovrana munificenza, e perciò gli riuscì di ottenere un supplimento di altri aguni ducati 300 su la chiesa di Aversa.

SS. Redentore, la quale propagatasi noscia in più broghi delle Due Sicine, si vede oggi anche generalizzata in Italia e nella Germania.

Dal vescovado d'Ischia traslato a quello di Avellino dal medesimo Pio VI nel concistoro del 26 marzo 1742, ne prese egli tosto il possesso nel primo dell'immediato aprile, mentro per vicissitudini diplomatiche tra la Sede Romana e la corto di Napoli, rimase dalla morte del predecessore Martinez vacante la cattedra anni dieci , un mese ed otto giorni, come altrove dicemmo. A ripiapare intanto un si alto vuolo, graodi cose fece negli anni 18 del suo ben degno governo. In cffelli, messosi innanzi al suo gregge qual perfetto modello di vero sacro pastore, colle sue viriu, colla sua profonda dottrina, colla sua integrità di vita, col suo zelo paterno, e colla sua consumata prudenza, mostrossi maisempre instancabile riformatore della morale e della disciplina, non che forte sostegno del santuario, temuto flagello del vizio, fermo proteggitore della giustizia, vindice accrrimo della innocenza; e perciò il nome suo è tuttora benedetto da seniori del clero e del popolo; il che vien contestato ancora dai diversi suoi alli, e dalla corrispondenza tenuta con i rappresentanti delle due Podestà, che serbasi nella curia vescovile; come pure da' parecchi sinodi, memorie di s. Visita, e lettere ad limina Apostolorum; e queste ultime elogiate singolarmente dalla S. C, del Concilio, ai tempi dell'insigne cardinal Casoni poscia Segretario di Stato di Pio VII, ci addimostrano in vero di quale e quanta valentia egli si fosse stato nelle cose canoniche, nelle disciplinari, e nel modo di scrivcre nella lingua della Chiesa.

Nè ultims cura del de Rosa fu poi il seminario, e di fermo ne fu il riformatore tanto per la parte scientifica, quanto per la morale, e in ciò gli si può dare il primato su gli altri pastori che ressero la diocesi. A rafforzare poi gl'interessi spirituali de' suoi diocesani nel territorio promiscuo di Pratola, e lasciare del tutto salda la propria giurisdizione per l'avvenire, stimò bene, dietro assenso del Capitolo avellinese c Sovrano dispaecio del 28 giugno 1794, di stringere Concordia col cardinale Francesco Maria Banditi arcivescovo di Benevento per la provvista e destinazione di quel parroco p curato nella rettorale chiesa dell'Addolorata, fondata in virtú di dispaccio del 25 settembre 1762 dal feudatario del luogo Leonardo di Tocco Cautelmo Stuard, principe di Acaja e Montemiletto, rogandosene corrispondente strumento a 24 agosto dello stesso anno 1794 da Niccolò Fiorenza regio apostolico notajo di quella città : nel quale solenne alto venne il porporato rappresentato dai sno vicario generale canonico Celestino Tramontana, ed il prelato dall'abate infulato della collegiata di s. Spirito in Benevento Michele Limata. È detta Concordia racchinsa ancora nel seguente breve apostolico di confermazione, emanato da Pio VI, nel 20 giugno 1797; e di cui aerbasi tuttavia copia legale, nell'archivio capitolare di Avellino.

1 Furrabili Frairi Damin'os drehippicopo Renecuciano— Pair PP, FT— Furrabili Fraire saluten et Apostolicom Benedicinoam. Decel Remama Partificom in est, que se podenter deimarum Christi fidelium cura seite as prudenter constituta una, acuelratia: sua partes interponere, prout in Demmo salubriler expedire arbitratur. Exponi siguidem Nobis super facisti, quan cum jampridem cura Animarum in Terra de Pratala, quae est stai ni va Repia a Okitate Abelinensi ad Apuliam, pro parte dextera ejusdem viae Tibi atque Archiepiscopo Beneventano pro tempore in Spiritualibus subjecta, ab Archipresbytero de Montefalcione, pra parte vero sinistra Eniscono Abellinensi partter in Spiritualibus subdita . ab Archipresbutero de Serra gereretur. ac plura hine ob distantiam harum Ecclesiarum Parochialium extassent incomoda, hisco occurrere desiderans Princeps de Mantemiletto ejusdem Terrae Baro, novam Ecclesiam in Dioecess Beneventana a fundamentis erexit eo consilio, ul illic Parochus institueretur, qui spiritualem Incolarum dictae Terrae curam administrasset; Et quidem vix perfecta Ecclesia praefata, ab Archiepiscopo Beneventano Praedecessare tuo de idoneo Parocho fuit provisa, atque interim idem Archiepiscopus Beneventanus ex una, et Episcopus Abellinensis ex altera parte, de utriusque jurisdictione agere susceperunt, et facile jam tunc finita res esset, nisi plura remola essent pactarum conventionum stipulatione, quae tandem aliquando a b. m. Francisco Maria dum vixit Sanctae Romanae Ecclesiae Presbutero Cardinali Banditi, ex dispositione et Indulto Apostolico Archiepiscopo Beneventano, celebrata est tenoris, qui sequitur - In Dei Namine, Amen. Die vigesima quarta mensis Augusti, duedecimae Indictionis, millesimo septingentesimo nonagesimo quarto; Beneventi etc. Pontificatus etc. Regnante etc. Nas etc. -Costiluite personalmente in presenza nostra le infranominande persone, cioè-L'Illustrissimo e Reverendissimo monsignor D. Celestino Canonico Tramontana . Vicario Generale di questa Reverendissima Curia Arcivescovile di Benevento, alle cose infradicen-

de specialmente destinato dall'Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale Francesco Maria Banditi Arcivescovo di questa predetta città di Benevento. il quale monsignor vicario Tramoutana agge, ed interviene alle cose infrascritte in nome, e parte di detto Eminentissimo signor Cardinale Arcivescovo. e per li di lui posteri e specessori Arcivescovi da una parte etc. Ed il Reverendissimo signor D. Michele Limata Abate Infulato dell'insigne collegio sotto il titolo di S. Spirito di questa predetta città di Benevento, procuratore alle cose, che seguono, specialmente deputato dall'Illustrissimo e Reverendissimo signor D. Sebastiano de Rosa Vescovo attuale della città d'Avellino e Frigento, in virtù di pubblico istromento di procura stipolato in detta città d'Avellino sotto il di 2 del corrente mese di agosto per gli atti del magnifico notajo D. Francesco Saverio Plantulti di Napoli , commorante in detta città d'Avellino, di cui copia autentica a me notajo si è esihita, et inferius etc... il quale signor Abate Limata agge, ed interviene alle medesimo cose infrascritte ia nome e parte di detto monsignor Vescovo de Rosa, e come di lui procuratore ut supra elc., e per li suoi posteri e auccessori Vescovi dall'altra parte etc. Nec non il molto reverendo signor D. Vincenzo Capone, attuate arciprete dell'arcipretale chiesa sotto il titolo della B. Vergine Assunta in Ciclo della Terra di Montefalcione diocesi di Benevento, al presente in questa ciltà, il quale agge, ed interviene benanche allo stesso coso infrascritte per sè stesso, e per li suoi successori in detta chiesa arcipretale, da un' altra parte etc. E l'Accolito D. Giacomo Sforza Beneventano procuratore alle cose infradicende spe-

cialmente deputato dal molto Reverendo signore D. Giuseppe Sellitto arciprete dell'arcipretale chiesa sotto il titolo du'SS. Stefano ed Odeno del castello di Serm diocesi di Avellino, in vigore di pubblico istromento di procura stipulato sotto il di 19 del corrente mese ed nuno per gli atti del magnifico notajo D. Giuseppe d'Alfiero della Terra di Prata, di cui copia nutentica pure a me notajo si è esibita, et pariter inferius etc., il quale D. Gincomo procuratore agge benanche alle cose infrascritte in nome n parte di dette signor arciprete Sellitto, e per li di lui successori in detta chicsa arcipretale da un' altra parte etc. Ed il molto Reverendo signor D. Giuseppe d'Alelio Rettore curato della Rettorale chiesa sotto il titolo della B. Vergine Addolorate del casale di Pratola, al presente ia questa ciftà, il quale parimente agge ed interviene alle medesime cose infrascritte per sè stesso n suoi successori in detta chiesa rettorale dall'ultra parte etc. Asseriscono delle perti spontaneamente, e concordemente avanti di Noi , qualmente essendosi tra il lodato Eminentissimo e Revercodissimo aignor Cardinale Banditi arcivescovo di Benevento, ed il prefato Illustrissimo n Reverendissimo monsignor de Bosa vescovo di Avellino e di Frigento. conchiuso e atabilito un trattato di rapporto alla cura spirituale delle animo di detto casale di Pratola si stabitirono e determinarono alenni capitoli , dichiarazioni e patti firmati in margigo di proprin mano di detto Eminentissimo signor Cardipple Banditi prelvescovo, c di detto Hlustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo de Rosa, per ridurai poi delle dichiprazioni e convenzioni , capitoli e patti in pubblica forma, colla stipola di T. II.

pubblico Istromento, ottenuto si sarebbe l'assenso, e beneelacito della Macstà del Re delle Doc Sicilie (Dio Guardi) conforme da'medesimi si rileva: Essendosi già ottenuto il detto Regio assenso, che per auch' a me notajo si è esibito, et inferius etc. ed ottenuto benanche il consenso del Reverendissimo Capitolo della Cattedrale Chiesa di detta Città di Avellieo, come dal documento pure a me Notajo esibito, et inferius etc., rimanendo espressamente riserbato anche il consenso di questo Reverendissimo Capitolo Metropolitano di Benevento et non aliter, alias, nec alio modo etc. (si nota, come ozgi 27 agosto 1794, il Reverendissimo Capitolo Metropolitano di Benevento ha approvato l'infrascritto Piano, e Foglio di Convenzioni, ed ha prestato il suo consenso per l'esecuzione del medesimo, come dal documento esibilo etc., onde etc.) intendendo perciò presentemente le nominate Parti fare la pubblicazione del detto Foglio de' Capitoli, Dichiarazioni e Convenzioni, e ridduzione di quelli in pubblica forma, ne hanno a tal'effetto richiesto me Notajo per l'atto di tal pubblicazione, e ridduzione in forma pubblica; Ed essendo una tal domanda troppo giusta e ragionevole, pertanto oggi suddetto giorno etc. essendoci stato esibito, e presentato da esse Parti il cennato Foglio di Capitoli, Dichiarazioni , Convenzioni , obblighi, e promesse nbhiamo quello con alta ed intelligibile voce lello de verbo ad verbum, e dal principio sino al fine prout jacet etc., e quello pubblicato in presenza tanto di esse suddette Parti nei nomi come sopra respettivamente presenti, ed il medesimo Foglio e sue Dichiarazioni , e Convenzioni in tutte e singole di loro parti accettanti etc. quanto degli in-

frascritti Regio Gindice a contratti e Testimoni presecti, e specialmente chiamati per intervenire al presente pubblico atto; qual foglio è del tenore, che siegue, cioè - Il Casale di Pratola Feudo dell'Illustre signor Principe di Monte Miletto, rispetto poi alla spirituale giurisdizione, è soggetto per la mettà di sopra alla strada Regia a Monsignor Arcivescovo di Benevento, e per la mettà di sotto a Monsignor Vescovo di Avellino: gli abitanti di sopra furono Parrocchiani della Parrocchia di Montefalcione, e quei di sotto della chiesa Parrocchiale di Serra ambedue di Patronato dello stesso sigoor Principe anche Possessore di quei Luoghi. Per maggior comodo de Figliaci a spesa del medesimo signor Principe, precedente Reale assenso ed approvazione coo Dispaccio de' 25 settembre 1764 fu eretta, poi consagrata dall'Arcivescovo di Benevento una nuova chiesa sotto il titolo di Maria Addolorata dalla parte però di sopra in Territorio dell'Arcivescovo di Benevento, filiale di Montefalcione colla riserva del Patronato al Principe medesimo. Da questo si è domandato che seoza più destinarvisi due Curati con poco sostentamento de' medesimi, vi si destini un Parroco, coo vera e reale dismembrazione del Territorio della Parrocchia di Montefalcioce, e Serra, il quale ne porti la cura spirituale, senza confusione, e col congruo sostegno. Avendo l'Arcivescovo attuale Emioentissimo Baoditi, ed il Vescovo di Avellino Monsignor de Rosa esaminato questo progetto, e trovatolo utile alla gloria del Signore, ed al vantaggio spirituale di quelle Anime, son disposti a concorrere al medesimo, quando venga approvato da S. M. colle seguenti dichiarazioni, cioè - I. Si

debba assegnare al Vicario Curato un congruo assegnamento di ducali centotrenta, cioè ducati cento per Loi, e trenta per lo mantenimento della chieaa , oltre li ducati dodici assegnatile in dote dall'Illustre signor Principe di Montemiletto in tempo della Consegrazione della suddetta Chiesa. Li ducati centotrenta debbano corrispondersi dall' Arciprete di Montefalcione e da quello di Serra, cioè ducati ottanta dall' Arciprete di Montefalcione, e ducati cinquanta da quello di Serra, siccome ambeduo detti Arcipreti se ne obbligarone con due Istromenti passati tra essi coll'Illustre signor Principe di Montemiletto, e con aentenze delle due Carie Beneventana ed Avellinese, di quella di Benevento in data de' 28 ottobre 1764, e di quella di Avellino sotto il di 11 dicembre 1789 - II. Il suddetto Vicario Curato si provederà e destiperà per turnum dall'Arcivescovo di Benevento, e dal Vescovo di Avellino, precedente la nomina, e presentazione da farsi dal medesimo Illustre signor Principe di Montemiletto. Fatta la presentazione, o sia nomina si dovrà la persona nominata esaminare ad formam S. Concilii Tridentini, et servatis servandis istituirsi. La prima volta si farà l'erezione ed istituzione dalla Curia di Benevento con buona grazia di Monsignor di Avellino, muche a riflesso di essere la nuova chiesa situata in giurisdizione di Benevento, senza tenersi conto delle altre istituzioni fatte dalla Curia Beneventana sin' oggi . come precedute alla presente Concordia; poiche riguardo all'istituzione del Curato comincerà a farsi dalla suddetta Curia Beneventana per cessum, sive decessum dell'odierno signor D. Giu-

seppe d'Alelio - III, Istiluito, che sarà tal Vica-

rio Curalo perpetuo, avrà la cura delle anime dell'intero casale di Pratola indipendentemente dall'Arciprete di Montefalcione e di Serra. Esigerà tutti li dritti ed emolumenti Parrocchiali a suo beneficio, con pagare la quarta funeraria per antico solito prima del Concilio Romano sotto Benedetto XIII, le quarte delle decime sacramentali ed ogni altra Canonica prestazione, un'anno alla Mensa di Benevento, ed un'anno alla Mensa di Avellino nel tempo della Santa Visita - IV. Quando si dovranno spedire le licenze de matrimoni, si dovrà attendere a chi appartiene la donna, perchè essendo costei del luogo sopra la strada di Territorio dell'Arcivescovo di Benevento, alla di eni Curia seetlerà spedire il Contrahatur : ed all' incontro si spedirà dalla Curia di Avellino, se sia la donna di sotto la strada Regia Territorio del Vescovo di Avellino. Le Testimoniali si spediranno da quella Curia, a eui sarà soggatto l'uomo, e la donna, che le richiede - V. Per decreto di erezione, come sopra, e Reale approvazione deve restare la nuova Parrocchia di Pratola filiale di Montefalcione, e perciò lasciarsi intatti tutti gli onori riaervati alla Matrice riguardo alla processione del parroco, e figliani nel giorno dell'Assunzione in ogni anno, colla prestazione di un cereo di libre due all'Arciprete di Montefalcione dal Vicario Curato di Pratola, o che questi sia idato istituito dalla Curia di Benevento, o dalla Curia di Avellino, e la stessa prestazione, e funzione si deve fare dal medesimo Vicario Curato alla chiesa matrice di Serra nel giorno del Protettore di detto luogo S, Audeno. - VI. Il medesimo vicario curato di Pratola, ottouta che avrà l'istiluzione dalla

Curia di Benevento, sia tenuto rispettosamente prescutarsi alla curia di Avellino, a cui deve mostrare l'ottenuta Istituzione, e lo stesso deve fare, l'Istituto dalla curia di Avellino con quella di Bepevento, con doversi serbare in perpetuum questa reciproca corrispondenza. - VII. Il Vicario curato di Pratola dovrà intervenire al Sinodo così di Benevento, che a quello di Avellino, come ogni altro Parroco delle suddette Diocesi, affinchè sappia le ordinazioni sinodali riguardanti la buona cura de' respettivi sudditi - VIII. La Santa Visita si dovrà fare quolibet anno, cioè un anno dall'Arcivescovo di Benevento, ed un'anno dal Vescovo di Avellino colla solita Procurazione, e col prestare i cibari giosta il Tridentino, in maniera che nell'anno che cade, non si faccia la stessa dall'altro. Per la persona del parroco, e per il di lui officio dovrà egli esser soggetto all'uno ed all'altro, ed in conseguenza soggiacere alle correzioni quatenus etc. Essendo poi la mancauza gravissima, percui il Curato dovesse pieritare una pena afflittiva, e vienniù se di deposizione, è giusto, che proceda quell'Ordinario, che gli diede l'Istituzione. Per li preti poi non propri del Visitatore, ma ciascun' Ordinario chiamerà li suoi all'ubbidienza per non confondersi la Giurisdizione. -- IX. La Giurisdizione su de' preti si riterrà dall'Arcivescovo, o Vescovo, che fi ordinò, e se per iscanzo di non esser citali , si ricoverassero nel Territorio non proprio del Vescovo Ordinatore, con buona grazia delle curie rispettive si faranno quelli eseguire-X. La divisione del Territorio, o sia Giurisdizione che si smembra dal Tenimento, o sia Giurisdizione dell'Arcipretura di Serra deve essere la seguente.

cioè, il Territorio denominato San Jorio, che lo divide la Via Regia , e quella che conduce a Montefalcione. Il territorio detto lo Boschetto, e propriamente quello, che viene diviso dalla strada, che conduce alla Pratola. Il territorio, che principia dal piano, e continua con le Saudolle, e Scoppole, sino al confine del territorio della Giurisdizione di Montacerto. E dall'Arcipretale di Montefalcione, restano divise la Massaria ed nomiai abitanti, il Bosco della Cardogna, Nocelle e Galle, e tutti li suddetti territori rimangono incorporati colla nuova parrocchiale di Pratola - XI. La chiesa antica di Pratola, sotto il titolo di S. Anna, che serviva per uso della Parrocchia antica dalla parte di sotto, resti profanata, e non possa erigersi altra chiesa, ed erigendosi acquisti l'Arcivescovo i diritti, che concede nella sua chiesa al Vescovo di Avellino - XII. Portandosi il Vescovo di Avellino in Visita, e conseguentemente esercitando ginrisdizione contro il territorio della Diocesi di Beneveato, la di cui Visita deve restringersi a' soli sagramenti e sagramentali, ed agli utcusili ad essi appartenenti e necessari, come altresì a libri Parrocchiali e Libri delle Messe pro populo; restando riservati all'Ispezione dell'Arcivescovo di Benevento oltre i sagramenti e sagramentali , gli altari della stessa chiesa, ed ogni altro fuori delle cose sopra specificate, è permesso al Vescovo di Avellino - XIII. Nel caso della vacanza del Vicario curato di Pratola , o per morte , o per rinunzia, deve provvedere l'interino, o sia l'Economo, quell' istesso Ordinario, che l'istituì, affiachè non manchi l'assistenza alla populazione, sino all'istituzione del nuovo Vicario Curato, che dovrà

farsi da quell'Ordinario, cui spetterà il turno, da incominciarsi dalla curia Beneventana, come sopra, Quali Capitoli , Dichiarazioni , Convenzioni , Obblighi e Promesse espresse in detto preinserto Foglio, così per me Notajn letto e pubblicato come sopra, e tutte e singole cose in esso dichiarate, enunciale e convenute etc. hanno promesso, e promettonn esse Parti ne nomi come sopra respettivamente per stipola legittima e solenne etc. sponte, e per ugni miglior via etc. anche col mezzu del lora giuramento tactis pectoribus more etc. ac scripturis respective etc., aver sempre, ed in ogni futuro tempo etc. per rate, grate, e ferme, ed inviolabilmente attendere, adempire, ed osservare giusta la di loro serie, tenore, e continenza seaza potervi controvenire per qualsivoglia causa, titolo, prefesto, o ragione etc. per il di cui elfetto hanno collo siesso giuramento espressamenta rinunciato, come rinunciano a tutte e qualsivogliano Leggi, e beneficj di esse in di loro favore, e rospettivamente di detti loro Principali in qualunque modo dettantino, e così e non alleimenti, nè di altro modo etc. E per la reale esservanza, e fermezza della cose suddette etc. li predetti sigonri Contraenti , ne' nomi come sopra rispettivamente etc. sponte etc. hanno obbligato sè stessi, loro successori e beni tutti etc. tanto nella più strella forma della Reverendissima Camera Apostolica colle solite clausole, quanto giusta il Rito della Gran Corte della Vicaria, sub poena, et ad poenam dupli etc. medietate etc. cum potestate capiendi etc. ubique etc. constitutione precarii etc. citra etc. renunciantes etc. consentientes etc. unica ele, et tactis necloribus more etc. ac scriptu-

ris respective etc. juraverunt etc. - Praesentibus opportunis - Cum autem, sicul eadem expositio subjungebat, beneplacitum Apostolicum fuerit hisce dosuper reservatum, ac quo Concordia hujusmodi firmius subsistat et servetur exactius Apostolicae nostrae confirmationis patrocinio communiri summonere desideras; Nobis propterea supplicari fecisti, ut in praemiesis opportune providere, ao ut infra indulgere de benignitate Apostolica dionaremur. Nos igitur Te specialibus fasoribus el gratiis prosequi volentes , el a quibusvia excommunicationis, suspensionis, et interdicti aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenie, a jure, vet ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existis ad effectum praesentium dumtaxas consequendum, harum serie absolventes, et absolutum fore censentes, audita prius relatione dilecti Filis Magistri Julii Gabrieli Congregationis Venerabilium Fratrum nostrorum Sonetae Romanae Ecclesiae Cardinalium Concilii Tridentmi Interpretum a Secretis, hujusmodi supplicationibus inclinati , Fraternitati tuas per praesentes committimus, et mandamus, ut veriz existentibus narratis et postquam ita expedire judicaveris, prasinsertam Concordiam cum omnibus pactis et conditionibus in ea contentia Auctoritate Nortra Apostolica pro tuo arbitrio, et prudentia gratis confirmes et adprobes, atque omnes et singulos juris et facti defectus, si qui desuper in ea intervenerint , suppleas et sanes. Decernentes easdem praesentes Litteras semper firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios el integros effectus sortiri, et obtinere , oc in



omidus et per omnia plenisima suffaquari; Sicque in pramisti per quocumque Judices Ordinarios, et Delegatas, etiam Causarum Palati Apotolici Auditores, judicari et definiri debere, ac irritum et tianne, si recus super his a quaqum, quanis aucloritute, scienter, vel ignoranter oudigeri attentari. Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, celerique conteriris quabecumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Amulo Precatoris dei XX Justi MIOCACCVII, Pontificatus Nostri Amo Vigesimo Tertio — R. Caránalis Braschius de Honestis. Loco 9. Sigilli.

Excellentissimus et Reverendissimus Dominus, D. Dominicus Spinucci huius S. Metropolitanae Ecclesiae Archiepiscopus, Exeguator Apostolicus, viso retroscripto Brevi Apostolico expedito sub Datum Romae die 20 Junii currentis anni 1797. sub Annulo Piscatoris, Dominationi suae Excellentissimae et Reverendissimae directo cum inserta forma Instrumenti Conventionis initae inter Eminentissimum et Reverendissimum clarae memoriae Franciscum Mariam Cardinalem Banditi hujusmet S. Metropolitanae Ecclesiae Archiepiscopum praedecessorem, Illustrissimum et Reverendissimum Dominum Episcopum Abellinensem et Frequentinum, et RR. Archipresbyterum Terrae Montis Falcioni hujus Dioecesis, Archipresbyterum Terrae Serrae Dioecesis Abellinensis et Parochum Curatum Ecclesiae Casalis Pratulae; visisque videndis, et consideratis considerandis. dixit et decrevit, omnia et singula in praefato Brevi Apostolico contenta, esse vera, veritateque fulciri, ac proinde Auctoritate Apostolica , qua m

Che la presente copia sia di proprio Carattere del Reverendissimo D. Michele Limata Abbate della Collegiale Chiesa di S. Spirito della Città di Benevento, l'attesto io qui sottoscritto Notajo Fran-

cesco Saverio Plantulli di Napoli, e richiesto, ho

segnato. Luogo A del suggello. 1 Fu sotto il governo del de Rosa, inoltre, e propriamente nel 1707, come ricavasi dalla conclusione del 10 maggio del prefato anno, che il capitolo avellinese, a por fine a tante lizze avute avanti, espose al re Ferdinando IV di esser composto di 11 canonici, 3 cioè del primo ordine, 5 del secondo, e 3 del terzo, che, avendo massa e mensa comune, continuava poi in esso quell'antico abuso opposto allo spirito della Chiesa, e de' sacri canoni, val quanto dire della ineguale partecipazione, esca ad nu tempo e favilla di tante contenzioni, gare e discordie a danno dell'istesso corpo capitolare; in guisa che i tre primi canonici partecipavano per 3 porzioni, gli altri cinque per a , e gli ultimi per una sola ; mentre gli obblighi eran per tutti gli ordini gli stessi; e però con la mentovata conclusione risolsero di presentare al re supplicazione, perché eguali fossero i

dritti, come eguali eran gli obblighi. E fu allera che il re, nella sua giustizia, degnavasi raccogliere la preghiera, ordinando ai o di giugno del suddetto anoo, che fosse eguale la distribuzione delle entrate e degli emolumenti, E qui cade in acconeio notare, che fin dal 1751 altre non lievi controversia si agitarono tra lo stesse espitolo ed i canonici dell'Aggiunta, specialmente circa gli emolumenti a percepirsi da quest'ultimi, per le esequie o fuperali, e per ogni altra sacra cerimonia : e da ultimo se poleano erger croce in cotali rincontri. A conciliare le scambievoli pretensioni il capitolo con sua ragionata conclusione del 1n luglio del medesimo anno, come dagli atti del octajo Domenico Jandolo di Avellino, stabili che quattro deputati , due cioè scelti dal suo seno , e gli altri da quello dell'Aggiunta, avessero statuito su l'occorrente ; da parte del capitolo furono nominati l'arcidlacono Andrea Preziosi ed il canonico Mariantonio del Gaudio, e dall'Aggiunta i canonici Cesare Ottaviano e Modestino Pelosi; i quali stabilirono che tutti dovessero associare i defunti poveri coo propria cera, rimanendo pero salvo il jus funeris per le persone agiate, e che in rapporto alla croce da inalberarsi sia nelle esequie ain in altre sacre cerimonie non poteasi senza it consenso, od almeno intervento di uno de signori dignità e canonici di esso capitolo, purchè non inducesse tale intervento di un solo canonico pregiudizio al detto capitolo; e frattanto eran tenuti i mentovati canonici aggiuoti a non intervenire nelle processioni de' santi e pelle eseguie col solo canonico ovvero dignità del ripetuto capitelo, fino a

che non fosse tolto il supposto pregindizio come

il tutto ricavasi dalla Concordia de' 20 luglio dello stesso anno 1751, contrassegnata dal notaro apostolico Andrea Festa d'Avellino, approvata e confermala nel di seguente dalla Curia diocesana. Nel as del medes mo luglio poi dal delegato apostolice fu formalmente mandato il rescritto di Benedetto XIV del 27 maggio 1750, circa l'alternativa chiesta, di dividersi cioè da tutti i canonici e dignità . il servizio corale per settimana; mentre prima di tal tempo quotidiano, non potevano interventryi, se non ne tre soli mesi Conciliari, a ciascun canonico distribuiti in due determinati giorni di cadauna settimana; come ancora potersi ricendevolmente sostituire, ma nei stretti sensi di eni è parola nel riferito rescritto pontificio, munito del regio Exequatur, nel 27 del seguente agosto: Provisum per Regalem Cameram S. Clarge. Neapoli 27 Augusti 1750.

Derante il suo governo accora, consagrò il de Rosa perecchie chiese in ambe le diocesi, tra le quali quelle sotto i titoli del Rosario in Taurasi sin dat 17 maggio 1706 di s. Francesco Saverio in Avellino nel 18 oliobre 1801, e dell'Annuaziata in Summoate nel 3o agosto 1806, come dalle rispettive iscrizioni che qui riportiamo; esegnendo parimente la seconda solenne incoronazione della Vergine della Consolazione in Paterno nel di della Pentecoste, 25 maggio dell'anno medesimo, come dall'altra iscrizione che noi egualmente riferiamo, e che trovasi eretta in occasione della terza incoronazione della stessa immagine, fatta pure nel giorno della Pentecoste, 1 /2 maggio 1815, dal cardinale arcivescovo di Benevento Domenico Spinucci. Non mancò poi, dietro l'orreado tremuoto dell'anno 1805 e detto di s. Anna, perchè avrenuto nella soa festività se luglio, ristorare la volta del coro nella catteriace, che può dirisi quello assai pregiato per i molli bassirilieri esprimonti la Passione del Redentore, intagliati in legno di noce alle spalle de'sediti, e decorare la volta medesima di stucchi, come appure dalle armi del prelato nul fenestrone di esso coro, costituite da una fascia a traverso con un leone rampante nel di dietro, il quale tione in una delle zampe una rosa. Ecco le iscrizioni che abbilamo acconnate.

Nella chiesa del Rosario:

### BEO OPTIMO MAXIMO

DOMIN HANC GRATIONIS SUB TITULO SANCTISSIMI 
ROSARII DELE MARIE SEMPRE PIRRIMIS LA PALTIMOSARII DELE MARIE SEMPRE PIRRIMIS LA PALTIMOS GRADINIS PREDICTIONEN I A PRUDAMENTI IL 
BERGORDINIS PREDICTIONEN I A PRUDAMENTI PETUTATE
MOS GRADINIS PREDICTIONEN I PRUDAMENTI PETUTATE
MOS GRADINIS PALA PETUTATU A PRUDAMENTI PETUTATE
MOS GRADINIS ALI PROPERTO PONNATA UNI
JAMENDA PARA PROPERTO PONNATA UNI
JAMENDA PROPERTO SANCTIONIS DE ROMA E PISOSOLEMINI MITU D. SERASTIANUS DE ROMA E PISOPIT A COMMINUE PERE DEI CUITORIENS INVO
QUA DEGITTA I INDUCENTIANUM DIES MENIGNE
LABORIUS ETA

# Nella chiesa di s. Francesco Saverio (t):

(1) Questo bellissimo tempio a tre navi è dedicato specialmente al nome Santissimo di Marra, e l'attere massimo serba ua gran di pundella Vergine del penello di C. Fischletti, nel 1767. Più nel nao ingresso e nella sagresia vi sono due altre iscrizioni, che anche qui non intralastizamo di riportare: la prima, cuè, relativa alla fonda-

D. O. M. TEMPLUM BOC

SANCTISSIMO VIRGINIS MARIAE NOMINI PIA CURA SODALJUM S. FRANCISCI XAVERII LARGITIONEQUE FIDELIUM

A RUNDAMENTIS ERECTUM

ULLISTRISSIMUS ET REVERENDISSIMUS DOMINUS D. SEBASTIANUS DE ROSA

EPISCOPUS ABELLINENSIS ET FREQUENTINENSIS

SOLEMNI RITU DICAVIT OUNTO DECIMO KALENDAS NOVEMBRIS

A. S. MDCCCI (1).

zione del tempio, che al fu appunto nel 1752 per opera segnalamente di tre nostri gelantissimi ecclesia tici, Goctano Baratta, Benedetto Planinili, e Cesare Ottaviono, i gnali percorsero aucora buona parte della diocesi per raccognere delle lurgizioni da' fedeli : e l'altra ricorda l'anniversario della sua solenne consacrazione, qual si è il giorno del 7 novembre. Ecco la prima iscriziona:

TEMPLUM HOC SS. MARIAE NOMINI
BULATUM
D FRANCISCI XAVERII SODALES
PROPRIO STUDIO LABUIL AC DM IGENTIA
E FUNDAMENTIS RIL SERE
ANNO REPRAEMAS SALOTIS MUCCLIL

Quella poi alla sogrestia è così concepita:

ANNIVERSARIUM
BEDICATIONIS RUBBECCTESIAE
AB ILLESTRISSIMO DE REVUEENDISSIMO DOMINO
D. SEBASTIANO DE ROSA
EPISCOPO ABPLIANSAN AF FROUIENTINENSI
PUT SEPISMO HIUS NOVAMBRIS
PARESTO ASSIONATUM.

Aggiungiamo che il Baratta cessò di vivere nel 1772; e volte essere sepolto in delta chiesa; ed il suo ritratto mirasi a piò del quadro esistente nella cappella del camposanto di Arcilino, rappi contante la deposizione di N. S. dalla croce; e che fino al 1847 rimase nella medesima chiesa di s. Francesco Saverio,

la cui congrega fu anche da lui istituita. (1) Giova parimente notare, che dirimpetto al tempio medesimo . sorge Il Calvario; prantato in bella forma dalla Città, ed in occasione della solenne Missione tenuta dai preli secolari della Coogregazione di Nota, nel 1854. Enrono essi al numero di 24, tra' qualt i signori D' Auria, Coppela, e Tortora; dividendesi in tre chiese, cioè nel dnomo, nel sa. Rosario, ed in s. Agostino : e le loro gravi fatiche produsero il più salulevole ef-

-

### Nella chiesa dell'Annunziata:

B. O. M.

TEMPLUM HOC QUOD ILLUSTRISSIMA DOMINA LUCRETIA SPINELLI DITISSIMA DOTE DORAVIT

RE HONOREM

IN HONOREM

E. M. VIRGINIS AN ANGELO SALUTATÆ SUMPTIBES
UNIVERSITATIS TERRÆ SUBMONTIS E FUNDAMENTIS

A. D. MDCXVI ERECTEM
NEC NON CONVENTIONE FACTA A. D. MDCCIII

ARCHIPRESEVTERALI DECENTIA

ILLUSTRISSIMUS AC REVENENDISSIMUS DOMINUS

D. SERASTIANUS DE NOSA EPISCOPUS ABELLINERSUS
ET FAROURISTINENSIS PETENTE POPULO

AC ANNUENTE ADMODUM REVERENDO ARCHIPRESETTERO
D. CARMELO MARIA TROISI CIVITATE ABELLINI
MAGNO CONCURSU AC SOLEMIN POMPA DIE XXX

MENSIS AUGUSTI MDCCCVI DICAVIT

QUOD FUIT VII IDIBUS NOVEMBRIS PERPETUO
ASSIGNATUM OMNBUS CHRISTI FIDELIBUS
IPSOM VISITANTIBUS

XXXX DIES DE VERA INDUGENTIA IN FORMA ECCLESIE: CONSUETA CONCESSIT (1).

fetio, É perció che hanno dritto ad una loderole mentione; arche perché per voltra del vicario capitolare monisjavar del sego de la compania del como del como del como del sego avadiacono. Jandeli, ricasero in Arcellino, dal fe nevembre, a tutto il di S dei regenzie dicembre, sacro all'Immacoisio Cancazimento di Maria.

(1) Questa chiesa, cretta nel 1616, è divisa in tra navi, e prima del tranuoto del 1732, avera una maratosa cusosa con dipioti di

## Nella chiesa parrocchiale di Paterno:

В. О. М.

PRÆCELSÆ, DEIPARÆ, FAUSTO, CONSOLATRICIS, TITULO, ADOBATÆ. PUBLICÆ. INCOLUMITATIS. VINDICI. PRÆSEN-TISSIMÆ, VENERABILE, CAPUT, OUOD, PER, ILLUSTRISSI-MUM. SEBASTIANUM. DE. ROSA. ABELLINENSENI. FRE-QUENTINENSEMOUE. PRÆSULEM. SACRA. PENTHECOSTES. DIE. A. D. MOCCCVI. TRIBUANA, PERINSIGNA, CELE-BRUTATI, ALTERO, EX. MIRO, DIADEMATE, DEVOTISSIMUS. POPULUS, CORONAVERE, TANDEM, EX. EXCELLENTISSI-MO. DOMINICO. SPINUCCI. BENEVENTANO. ARCHIEPISCO-PO. ITIDEM. PENTHECOSTES. DIE. A. D. MDCCCXV.: TRIDUI. PERAGENDO. SOLEMNIA. TERTIA. AUREA. CO-BONA, EXCENARI, FECKBUNT, ATOME, TANTI, IN. SO-SPITAM, OBSECUIL OUG. TESTATIOR, PRODURET, POSTE-RITATI, MEMORIA, EQUES, JOSEPH, DE, JORIO, BUX. LEGIONIS, ÆRE, SUO, APPONI, GURAVIT, HOC, IN, MAR-MOBE, MONUMENTUM (1).

Infiniti altri vantaggi avrebbe certamente il de Rosa a noi recato, se non si fosse imbattuto in quella

Andrea d'Asti di Begnoll, nella nostra provincia, eseguiti nel 1703. Offre ancora de buoni quadri in taluni sono illuri, e eseguatamente quello al massimo della titolare del lungo, che la lavordi Antono Solario detto il Ziogaro, o, come credesi, di altro reputato pennello.

(f) pår innsi prodigit mediratis expustracino depo B1731 dalla della Vergine della Conosisionio, monai sache creta in Pariccioni della Conosisionio, monai sache creta in Pariccioni de monagone Dienesko Nosi Ganarria dell'archive Assalo Marrial del 26 sprile 1889, Perici il 1 popolo in talli i di festori depo l'adorstivos del Caluratio formoto del 199. Più Uprano Pariccio della Contacta formoto del 199. Più Uprano Pariccio della Contacta formoto del 199. Più Uprano Pariccio della Sociali Solari Solari, a di giornati delle influenza accretato dalla Sontità di Leono XII col 1000 più politico letto del 199. Più Uprano 1817. El 1991 seguito diffutto di 1991 III, del 27 giano 1817.

Т. н. . 14

amare e fristi vicissitudini, che da capo a fondo sconvolsero e agitarono l'Europa, allo scorcio del XVIII secolo e joizio del corrente. Nè potevano essere più pericolose per la Fede, e più travagliate per l'Episcopato , come quelle che tendevano a rovesciare altare e trono. Di fermo per cotale doppia cagione ebb'egli a patire nel 1799. come raccogliesi dall' articolo 8.º della capitolazione seguita in Napoli, nel Castello Nuovo, a'10 giugno dello stesso anno, e sottoscritta dai signori Massa Comandante il Castello medesimo, L'Aurora Comandante il Castello dell'Uovo , Fabrizio cardinal Ruffo Vicario Generale del regno, Antonio cavaliere Micheroux Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re delle Due Sicilie presso le truppe Russe, E. I. Foothe Comandante la pave di S. M. Brittannica la Sea-horse, Baillie Comandante le truppe di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, ed Acmet Comandante le truppe Ottomane; il quale articolo è cosi concepito; « I Signori Arcivescovo di Salerno, Micheroux, Dillon, ed il Vescovo di Avellino detenuti, saranno rimessi al comandante a del forte Sant'Elmo, ove vi resteranno in ostags gio, finchè sia assicurato l'arrivo a Tolone des gl'individui che vi si manderanno. s Capitolazione che venne approvata dal Comandante del forte stesso di Sant'Elmo Mejean nel 21 del medesimo giugno (1).

(1) V. Socchicelli Messour syoniche sella vita del cardinale. Erduzco Reppo, pag. 215 e seguen. Nepoli, pe' lipi di Carlo Calunco, 1836. Questo scrittore osserva che il Micheroux, nominato in espiciolazime non era quegli vendo con la rami russe, ma il cui gio di in', il Marcoccilio Alberto Micheroux, il quale utilamente adi altri tro stotagir vano monato in casal Saul Elimo.

Notiamo inoltre che sotto del suo governo, propriamente nel 1800, come del real dispaccio del 31 maggio, informata la Maestà di Ferdinando IV

Non è a tacere intanto che nella invasiono del 1799 il Tesorodel duomo di Avellino non anto esente dal saccheggio. Serbaya esso, altre alle statue de' pastra singolarissimi Patroni s. Modesti no e a. Lorenzo m. che tuttora si conservano, altre dodici pure in argento modellate nella maggior parte sui disegui, del celebre Lorenzo Vaccari : o si crano de' sa. Fiorentino a Floviano . compaani nel martirio di s. Modestino, il primo prete, e l'altro discono: di s. Gennaro vescovo e martiro i di s. Anna madro di M. V. L di s. Biagio vescovo e martire : di s. Carlo Borromeo cardinale ed arcivescovo di Milano; di s. Filippo Neri fondatore della Congregazione de pp. dell' Oratorio; di s. Gaetago Tiege dell'altra de Chierici Regolati ; di s. Andrea d' Avellino ; di s. Anolionia V. e M. ; di a. Francesco Saverio ; e di a. Giusenne. Con esso l' lovolamento di attra grao copia di argento lavorato, cioè lampadi candelabri di varia grandezza, frascho e fiori al naturale, urne ed ostensorii di diverse manlere, o segnatamente quelli che racchiudevano le seguenti preziosissime reliquie, in più luoghi raccolte e procurate dai nostri vescovi, e dal signori Amoretti amai tissimi dello gloria del proprio paese, e donate al Tesoro medesimo; reliquie delle quali fo pure parola il Montorio, alla pag. 319 del suo-Zodiaco di Maria, ovvero le dodici provincia del regno di Napili. Napoli 1716.

M. Cartilo di L. Feliciulmo M. e le ons di s. Lucillo M., di s. Omfrie M., di s. Vitice M., di a. Pheloo M., di s. Silvestro Papo, di s. Martine Vescore, di s. Mercario M. di Gappadeia, di s. Murzine compagni M.M., di s. Nictoria M., di s. Attenio M., di s. Graporo vescoro di Nedisono, di s. Emoto Percario M., di s. Graporo vescoro di Nedisono, di s. Emoto Percario M., di s. Graporo vescoro di Nedisono, di s. Emoto di Siaro Le di Solvia Siarono, di s. Elitaro, de si. Beredetto o Siaro di Siaro vescoro, di s. Elitaro, de si. Beredetto o Siaro di S

merà oggi nella Uniesa di s. marra di Costantinopoli. Aggionglamo, da ultimo, come alla pag. 306 del I volume di quest o pera del pari notammo, che nella vigilia della festività della solenno trasizzione di s. Modestino e compagni, verso un ora di notte le datdella invelerata consuetudine in Avellino di seppellirsi nella cattedrale tutti i cadaveri de'poveri, gratuitamente associati dal capitolo, e del pregiudizio che ne avveniva alla pubblica salute, segnatamente al vicino Seminario, essendo ne'tempi estivi obbligati i convittori ad anticiparne la uscita; volle perció e comandó il monarca esser permesso allo stesso capitolo di tumulare i defunti nelle chiese e confraternite de rispettivi rioni, senza la menoma resistenza ed opposizione, sollo pene previste dalla Iodata Maestà Sua: dispaccio che comunicato al vescovo di Avellino dalla Delegazione della R. G. nel 3 del seguente giugno, il de Rosa così dispose: Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Episcopus Abellinen, et Frequenti providit et decrevit, quod retroscriptae litterae Cappellaniae Majoris observentur jaxta illarum seriem, continentiam, et tenorem, et pro illarum observantia cer-

te stalue venivano condotte processionalmente sulle spalle de'eostri sacérdoti vestiti di cotto e stolo nella chiesa de' no, di a. Giovagni di Dio: e così coll'intervento del vescovo, capitoto e seminario nel giorno seguente restituite al duomo, dove il detto vescovo celebrava messa contificale. Ma esu sacerdoli, trovando non poco gravoso il loro incarico, abbenchè l'Università di Avellino a questo fino accordava loro la sola franchinia della farina e del vino , che ascendeva a soli annui carlini 22 , umiliarono songlica al re nel 1762, e la Maesta Sua, udilo l'Ordinario diocesano e la detta Università ne suoi dritti e rugioni , sembra che avesse fatto rispettare l'antico solito; mentre, svolti gli ulti di curia, non abbiamo rinvenuto com alcuna in confrario. Il che si viene egualmente confermato dalla stessa processione del 10 giugno, che ura praticasi pelle ura pemeridinne, siella superstrte statua di s. Modestino, e due urne di negento con ossa di altri santi Patroni, fatte postertormente; la prima trasportasi da fratelli della congrega di A. G. P. fiancheggiati delle quattro digniță capitolari rome una volta , vestite di piviale , e rom la meno riascuna sullo staughe della boretta, sembrando così di portorio; e le ultime da confrati di altre congreghe, circondati nella stessa guisa da semplici sacerdoli, e.t.a questi, i più antichi, con cutta e ntola.

tiorentur quibuscumque ad finem etc. Sebastianus Eriscopus. E Innio venue col fatto strellamente eseguito si da tutti i superiori de'conventi e monasteri, e si dai priori delle congreghe.

Avvecuta nel 1805 la seconda invasione francese, altri iafortunii chbe a soffrire il de Rosa, poichè memore di que solenai giuramenti che lo legarono nell'assuozione al vescovado, serbare cioè intatto il deposito gelosissimo della Fede, in tuono franco c autorevole si oppose alle novelle dottrine de' tempi, segnatamente ad alcuoe disposizioni pubblicate circa la soluzione di parecchi dubbii sulla celebrazione del matrimonio, rasseguandone perciò conveniente rappresentanza al Capo dello Stato, Superati però i pericoli mercè la sua foriezza apostolica, fece sì, che sotto il militar reggimento quasi niun cangiamento avesse luogo nella sua diocesì in fatto di polizia ecclesiastica; e mentre le curie vescovili del regoo eraco nella più parte abbandonate e scomposte, pure la sua avea l'antico vigore canonico quanto al matrimonio, non ostante che l'episcopio fosse addivenuto il soggiorao del Prefetto della provincia (1).

Seguita intanto nel nostro regno al 1807 la soppressione degli Ordini monastici sotto le regule di a. Beaceletto e di s. Bernardo, e nel 1809 gli altri di mendicanti con rendite, vide egli con pena nella propria sede singolarmente mancar non solo i pp. Ver-

(1) Era questi allora il risolutissimo Giacomo Maras, ortundo spagunol, fil quale, dopo aver balturo la cerriera delle auril, fujo di ultimo Preside di Montefasco, e primo Intendente dei Principata Ulteriore nel 13 agosto 1896; val quanto dire cunque giorni dopo che il reggo bisso estado diviso in tradeli prosissimo. Mori ggi nell'esercizio di quest'ultima carica in Avellino 221 gennajo dei 1814, nell'a eta di suari. 74, e sepotto and duono al di sotto del preggnoro.

giniani, Camaldolesi, Domenicani, Agoalniani, Careretutuli, ma ancor quelli dis, Giovanni di Dio o Buon fratelli; e quindi come Ordinatio riciniore a nii devoluba bonca parte della giurisdizione spirituale de primi nell' amon appresso. E perciò da tal croca sino al (815, quando l'augusto monarca Perdimonto IV, pol 1, dai duninii di, là dal Faro, ritorno all' amore de suoi fedelissimi sudditi, Montevergine, Mercogliano, Valle (1), Torelli ed Ospedaletto, rimasero aggregati alla diocesi avellinese; e Torrarova, S. Martino A. G. P. e S. Giacomo, alla beneventana, allora meritamente governata dal delto, cardinale arcivescoro Domenico Spinucci, traslatato, da Macerata e Tolquitou negli Stati Ponjifici a'az Juglio 1736 (6).

(f) Opațio villagrio, de cui lece la notre fanişăr la proprie cu țiținic, spellarus un tempo Villagroov, rimanunde seu gargante, al conuce di Mercogliam filo al 1853, quando nel 1 granaje de seguente ama partă a cuello di Arelius, in forat al feri dicerte, de 15 marca appunto 1853, che chiamate a stretta encoziono faite role de 28 ottore 1858; revodo pare un Eleta gagiunto, ed y sa chiesa peracecisite esto il Utolo della Vergine Assanta, fondat ta nel 1766, como dalli inscriziono apputsti pi di propri igargeo,

ta nel 1706, como dalla inociatione apportes i nel proprie lagresse. (2) D. Rumondo Meneles, pattirà protenhaso cal ulfino degli in ball queritali di Monterergiote, il riardinatanto inter conspituli con la conservatione della conservatione della conservatione della conservatione della conservatione della conservatione la segurati partice: e Sire i Chi in Die conditi, mon e rango contesto. 22 in his della fruita il tampo della langua queri unitali conservatione della conservatione d

Dopo tante fatiche e travagli sofferti, il de Rosa come vittima sempre de' difficilissimi doveri del sagrosanto suo ministerio tra le lagrime di tutt'i buoni, e segnatamente de poveri e degl'infelici, niancò ai vivi in Avellino nel 14 maggio del 1810. non senza sospetto di veleno. A rendere intanto più solenni esequie, e dare a un tempo un alto tratto di affetto e benemerenza alla memoria del prelato, volle I eminentissimo Spinucci arcivescovo di Benevento muovere da Chiusano, ove trovavasi in s. Visita, e celebrare messa pontificale; ne solenni funerali pronunziò l'elogio il chiaro arciprete Marciano di Leo di Frigento, e dopo adempiuto al mestissimo rilo. fu la salma dell'estinto riposta nella sepoltura de vescovi. Rimasta vedova la chiesa Avellinese venne nel 18.

abate D. Prospero Morales, localzar volle nel detto santuario al-

l'augusto benefattore la seguente lapida;

PREDIVATION TY
SIGNATURE TO PLACE REGI
TO THE PROPERTY VIGORISE
IN EXECUTION BACAGE MONTRY VIGORISE
IN EXECUTION BACAGE MONTRY VIGORISE
ANTISTES AT WINDOWS OF PROMPTING ATTACKS MORALES,
DE INDUCENTIA PROTECTION OF PROPERTY
DE INDUCENTIA PROTECTION
DE INDUCENTIA PROTECTION
OF THE PROPERTY OF THE PROPER

V. CERIO MEGOLOGICO DEL EXPERSEMBISO PADRE D. RAMOGO-MORALIS ANA VICENTARIA EN OPERATO VICENTA DE MOSTIVERA-CIPA, VIUENCIA DA D. GEOLOGICA DE GEARA VEGICIANO, NO-LISAGO PER I POLO VIEGILO. POR DES CARACTERISTA CON SEA ARTISTICO AL MALE NATURAJO EN MONTENESSINE CON SEA BRE-PARE DE PARE I POLITICA DE PARE I CENTRADOR DE QUE ATURA, EN SECLI DOLINI CIE EN 18 SENTINSOS DE COMPANDA DE LA ATURA, EN SECLI DOLINI CIE EN 18 SENTINSOS DE COMPANDA DE LA ATURA, EN SECLI DOLINI CIE EN 18 SENTINSOS DE COMPANDA DE LA CATURA, EN SECLI DOLINI COMPANDA DE LA CATURA DE LA CATURA, EN SECLI DOLINI COMPANDA DE LA CATURA DE LA CATURA, EN SECLI DOLINI COMPANDA DE LA CATURA DEL CATURA DE LA CAT dello siesso maggio affidata alle relatissime cure del degno arcidiacono Felice de Coacilii meestre dell'atmo real Collegio de' Teologi, dottore nell'una e nell'aliano real Collegio de' Teologi, dottore nell'una e nell'aliano guale la tenne sina all'arrivo del Bobascosore nel 1818; dopo essere stato ancora vicario generale del defunto nel 1807, dietro la morte di Carlo Cacciapundi avvenutà in Avellino a'17 genuajo 1801, o de'tro la riununia dell'estino Benedelto Jaccona parroco di Valle di Mercogliano, nominate con lettere natentali del 18 genuejo 1803 (1908).

Ebbe il de Bosa a metropolitani i due eminentissimi Francesco Maria Banditi e Domenico Spinucciili primo che sedudo con raro invincibile zado per anni 20, mesi 8 e giorni 12, volo la la gloria eterna nol 26 maggio 1796; l'altro toato in Ferno nel 2 marzo 1739, già vescovo di Macerata e Tolentino, arcivescovo nel 27 giuggo 1796, e inalmente arcivendo nel 27 giuggo 1796, e inalmente di Questo secondo metropolitano, oltre all'essere stato larghissimo verso de poveri e della Chiesa, mentre pe primi (ece ercedo del suo asse il Monte di pietà di Benavento, e per l'altra dono di estraordinaria somna a quella chiesa; non manco di ampliane di seminanco colle suo rendite, secondato dai due suoi vienti escenti gliovan Camillo Bernardo Rossifa).

<sup>(1)</sup>Neque il Jaccana in detto villaggio, e fu dottore nell'une a nell'attra legge, seminottre sinottale dalla dionesi il Anellino e Monterergne, non che confessore dell'eminentissimo cardinole arcusoro di Napoli Giuseppe Marca Capece Zurio del Chericia Regoli-11 Tentini, morto, come di qui a poco vediremo, nel palagio badole da Lareto.

<sup>(2)</sup> Ambidue questi nostri illustri capettadini e cangiunti furono elevati vil episcopato: il primo nel 26 giogno 1805 tenne la diocesi di Marsi, e poi l'altra di S. Serero nel 26 giogno 1818; il

come pure del rettore di esso stabilimento Bartolommeo Goglia (1),

È a notarsi da ultimo, che Ira i varii sacri arredi lasciati dal de Rosa alla sagrestia dei duomo di Avellino, evvi un pastorale di argento, ben lavorato, che tuttavia si usa nei pontificali.

scondo a queria stress sedis nel 3 luglio 1826; aveado indesto gis temto parola del forma Garrillo in altro bago, cost del suo maggiore germano Bersardo destano sido chi nosque nel 12 otto-lera 1870, o norri sedia stress Arrillono 27 luglio 1837, a sport lera 1870, o norri sedia stress Arrillono 27 luglio 1837, a sport como della seguette inscritano; i la natoca tria lo latro queria del cosmo della seguette inscritano; i la natoca tria lo latro queri del la dissertazione Contro a mederal dericatori dell' commence comito di Eressopolitica in Navio I tria del Verrico in cel 1793.

### HEIC URI MATES OPTIMA AGNES BARECHIA KAL MART. AN MODECXXVI

DEPONI JOSSERA JACAT STIAM T CHITATEN, ENSCOPUS EX PATRIELA ROSSI JAELLUN-PAMILIA U. J. D. ET S. THEOLOGIAE MAS. ATVEK IN SEGIA NEAP. STUDIOREM ONLY, PROS.

RELIGIONIS CATROLICAE ACA DEMILUS STRENDUSQUE PROPUGNAT, INTEGRITATE VITAE INVENTO PROBENTIA ORNIGENAQUE ERUSTUNA AC PIETATE RUMMIS PONTRICUEIS PO VI VILLEONI ZII ETPIO VILL

AEQUE AC FERUNANDO I ET FRANCISCO I PP. FF. AA. BEGISUS PROBATISSIMUS STUDIIS LABORIBUS PRAFCLABURQUE ELUCURS ATRONIBUS AC PASTORALI SOLICI TUDINE MAGIS DUAM AETATE CONSUMPTUS VI KAL AUS. MACCENTIS.

TIRT AR ANII VI RALA DOS MOCCESSIX. N. H. B. XXIV BOARDS CAMBAGA ANII SPECIAL PROPERTY BAMASCENUE ET RAGIO CONSULTATOR ANIACERUE ET RAGIO CONSULTATOR ANII SECRETUS RAPIGAS CAMBAGA CONSULTATOR SECRETUS MONTARE MONTA

Oggi di tutti detti fretelli Rosal, che lanto onorarono il paeso, il solo cavaliero Michele, è il superstite; il quale avendo battuta per più soni, e con successo le carriera delle ermi, è giunto af grado emiceato di marcastallo di campo.

grano nuncou un instanciono ul cumpio.

(I) Necque egl a' 25 agosto 1738 in Foglianise di Viluino, comuna del Principato Ulteriore, posto nella stessa archidiocesi di Beneronio, e creato viscono di S. Augelo de L'ombrid e Bissaccia, nel 21 dicembre 1818, que mori, nel 20 agrile 1816. Fu partineate uomo di molitismo supere, el oratore di sommo grido ; complaudo suche a norma della bolla Jappeara di Pio VII, i titofi di serra ordinazione, en re lechiere i ricettili cielle delle una diucest.

LXIII. Domenico Novi Ciavarria - Anno 1818.

Da Vincenzo e Teresa Baratti costumati e pietosi parenti nacque egli in Napoli a sá novembre 1764. L'illustre suo avo, come fan fede le armi di ana casa consistenti in una fortezza battuta dalle onde e sormontata da un astro, veniva nel 1734 da Spagna militando sotto le invitte bandiere di Carlo III. guerriero e politico di prima schiera, e trapiantaya la sua famiglia in Napoli ; da questo tronco traeva origine Vincenzo, il cui talamo nuziale fu fecondo di nove figli, i quali assai bene educati rispondevano alle paterne sollecitudini. Infra costoro però distinguevasi Domenico come giovinetto di levati spiriti, di animo docile e di costumi ornato. Imperò l'avveduto genitore lo destinava al elericato: pervenuto quindi agli anni tredici vestiva abito ecclesiastico, cicè nel 20 settembre 1777, e, por delegazione del-Peminentissimo cardinale arcivescovo di Napoli Giuseppe Maria Capece Zurlo, per mano di monsignor Coppola vescovo di Cassano veniva nel 17 dicembre 1785 promosso alla prima tonsura; nel 1 aprile 1786 agli ordini minori da monsignor de Jorio vescovo di Samaria : al suddiaconato da monsignor Monforte vescovo di Tropea a' 24 marzo; al diaconato nel 23 settembre 1787 dallo stesso monsignor de Jorio; e da questo ancora al presbiterato nel 20 dicembre 1788.

Il padre pcrò non ebbe la buona ventura di vederlo ascendere all'altare come ministro dell'Altissimo, seder ne' tribunali della penitenza da giudice divino, da pastore diriger prima un piccio gregge, o poscia da vescovo quello di una vasta diocesi.

perchè la morte l'aves già colto. Avvenuti intanto i tristissimi casi del 1794 e 1799 per cui ebbe tanto a patire Italia, e precipuamente Napoli, il Ciavarria, composto e forte di animo come era, si oppose per quanto fu in suo potere a quello impetuoso torrente (1). Eletto quindi per la gravità della sua dottrina e della sua morale confessore delle così dette opere, indi di ambo i sessi, e finalmente delle religiose oblate e claustrali, si aperse la strada a divenire parroco, ed in effetti l'eminentissimo cardinale arcivescovo Luigi Ruffo Scilla di Calabria lo volle successore nella cura della Santissima Anpunziata di Fonseca dopo la morte di quel degno parroco Salvatore Mucora nel 25 settembre del 1804. Per quindici anni fu laborioso operajo nella vigna det Signore nella qualità di parroco, e si può di leggieri comprendere di quanta maturità di consiglio fosse egli fornito, perciocchè correndo in quel torno i trabalzamenti di fortuna e di stati, fermo nel ministero apostolico, non partecipò a niuna o dello

(1) Anche l'eminentissimo cardinale arcivescovo di Napoli Giuseppe Capece Zurlo ebbe molto a soffrire, e con pietà senza pari. caricandosi delle altrui mancanze, per salvare I delinquenti volle eapiaro la loro pena ad imitazione del Divino Maestro, e dietro un penoso esilio nel monestero di Montevergioe di anni 2, mesi 4, e giorui 26, nella decrepita eta di anni 90, meni 11, e giorni 28, con fama di santità voto al cielo nel palagio badiale di Loreto, il di 31 dicembre 1801; il suo cadavere fu sepolto nel tempio del detto sautuario dopo I solenni fuoerali, pronunziando fra le lugrimo il suo. atogio il dotto ed egregio abate decano D. Michele de Gennaro, Ma siccome egli avea avuto un gran desiderio di lesciare le sue osaa ove area succhisto il primo latte della sua perfezione, cioè in S. Paolo maggiore in Napoli, e manifestatolo sin dal 10 del preceden-Le ottobre, val quanto dire mesi 2 e cinroi 21 prima di mortre, cosi dopo anni 6 il suo corpo venne cola trasferilo, e rinosto sella canpetla gentifizia sotto marmoreo monumento colla sua statua al naturale dello scarpello del Sammartino.

fazioni o della opinioni correnti, Perfechè, intessolamente al decoro della sua chiesa, non altrasolamente al decoro della sua chiesa, non altrabene della sua contrali della contra

Cousacrato il Novi Ciavarria in Roma nel 12 aprile 1818 per mano dell'eminentissimo cardinal decano del Sacro Collegio Alessandro de'duchi Mattei coll'assistenza de'vescovi Ridolfi e Maciotti nel templo di s. Marla in Vallicella, come ricavasi dalla medesima sua Epistola pastoralis ad universum CLERUM ET POPULUM ABELLINEN. ET FREQUENTINAE DIOECESEOS (1); per via del vicario capitola re cav. Fetice de Concilii prese il possesso della propria chiesa nel 26 dello stesso mese, facendovi nell'immediato giovedì dell'Ascensione il conveniente ingresso io mezzo a gran calca di popolo tutta festosa per vederlo tra le sue mura, attesa la lunga vedovanza della chiesa medesima. Quindi indossati gli abiti pontificali nella chiesa del Rosario, preceduto da futte le pie corporazioni, non che dal clero secolare e regolare, processionalmente si condusse al duomo, ove con lagrime di tenerezza disse parole di conforto al suo gregge.

Persuaso tosto della grande utilità delle missioni
(1) Romae MDCCCXVIII, opud Franciscum Boratie typographun S. G. de propognada Fule.

apostoliche, dopo averne fatto aprire una in Avellino dai pp. del SS. Redentore, dava luogo alla prima sua visita. Fu in questa ch'chbe maggiore opportunità a conoscere il suo capitolo cattedrale. nel cui grembo erano nomini sommi in ogni genere di sapere, e de'quali potea ben valersi nel suo episcopal ministero (1); e non altrimenti nella diocesi di Frigento, la cui chiesa ne primordii del suo governo per la bolla De utiliori pubblicata per effetto del Concordato del 1818, venne soppressa come concattedra e annessa a quella di Avellino, reggendola per circa anni ventitrè (2).

Restituita intanto nel 1815 la giurisdizione spirffuale all'insigne badia di Montevergine, come accennammo, e chiamato a novella esistenza anche il suo Ordine con carrispondente dotazione da Ferdinando I nello stessa anno 1818, i superstiti religiosi una all'abate generale D. Raimondo Morales ne ripresero il desiderato abito claustrale nel 16 aprile 1820 nel palagio di Loreto, ed in tale solenne cerimonia non manco pure il Novi Ciavarria d'interveniryi con tutte le autorità civili e militari della provincia, pronunziandovi nel rincontro dotta ed analoga orazione l'ex-abate generale

<sup>(1)</sup> Tra' molti son degni di memoria il primicerio maggiore Angelo Lauzilli, morto negli 8 marzo 1820 ; l'arcidiscono Modestino Sessa nel 16 dicembre 1827 ; il canonico decano Niccolò Barrecchia nel 21 giugno 1828; il canonico Francesco Saverio de Conciliis nel 1 ottobre dell'anno medesimo; l'arcidireono Andrea Ballerino nel 6 maggio 1829; il primicerio maggiore Lodovico Gnarriello nel 14 gennajo 1830 ; l'arcidiacono Francesco Saverio Jepparelli nel 17 dicembre 1835, e l'arciprete Fiorentino Guarriello nel 7 luglio 1837; non che il costiu successore, ed allora canonico teologo, Costantino della Bruna , nel 27 agosto dell' istreso anno.

<sup>(2)</sup> La della bolla De ntiliori venne emanata nel di propriamen-

te 27 giugno dello stesso anno 1818.

ed ordinario D. Raffaele Aurisiechio, anlecessore del detto Morales nel 1806, ed uomo incomparabile per altre virtù monastiche (1).

Sopraggiundo le amariasime politiche ricissitudi, in de la luglio del medisimo anno 1820, che per nore mesi turbarono e desolarono norellamente i regno, esemplarissimo mella sua vita il Novi Gavarria, instancabile nel suo apostolico ministero no manearono degli spiriti taviati a muovergi guerra. Tollerò da prima in pace gli ollraggi, secondo la dottrina del Vangelo e l'esempio degli Apostoli, perdonando non solo i proprii nemici, ma anche gli stessi suoi detratori. Restitutie quigdi le cose al vero ordine, egli seppe cobil condotta
tenere da rendersi benevito a tutti, e desser semtenere da rendersi benevito a tutti, e desser sem-

(1) In seguito di ciò e della sittà fatta i antinario di Monterrigio en di Ougotto 1896, tente di pinismo sovrato Francesco I, che di Teccho covorte Maria Intella e da tutta la real famiglia, che corrello te signosti da festivitato, ilma ia Montevingia e alio a quella famiglia che corrello e signosti di Generali, ilma ia Montevingia e alio di quella famiglia che pinismo di Perita di Perita

PHANCISCO I. SICILIARON. EEGI P. P. A.

QUOD.

BELIGIOTISI MUM. HOC., COLVOHO V.

ZAMPRIDEN. VIRGINIAVAR. CONGREGATIONI.
TI MPOEUM. INIQUITATE. ERRETUM.
EL DANGOL. ERRENAMO I. MUNIFICAVITA.
UT. 24 SUUM. TRECUTUM. REPARATURA.

VANERARINDER, COM. BEGILL EXORE, ADDUSTAGUE, DOMO-MAXIMA, PROCESSOR, PLESSOUS, PREQUANTA, ADVESTED

BÁCEGQUE, FIUS TENPEL, SODALITIO, MOMEN. DECESIT. RAYMUNCUS, MORELES, AS. SENZRALIS-CUM, VISOINIANDEUN, PAMILIA. BEGIAM, FIETATEM, POSTESTAFI, COSMENDATURDS. LOS. MER. P.

a. D. MBDCCXXVI.

pre benedetta e riverita la sua memoria. Chiuso intanto il seminario nel 1820 per le politiche emercenze, non mancò egli di prempre per averlo nuovamente in atto, e dopo tre atmi vide i suoi voti annagati con la riapertura, che segui nel 5 novembre 1823. Tale Stabilimento fu da lui ristoralo in più parti, poichè all'arrivo delle armi austrieche servi di militare alloggio, e nel 1839 vi aggiuase il piano superiore, per lo quale erogò ducati 2222, Offre gaindi di presente sette spaziosi dormitorii capaci di 250 convittori, e una sala accademica con le abitazioni per i maestri, ed altri accessorii inservienti al luogo. Ne ultima cura del prelato fu la scelta di ottimi professori, tra' quali due di cloquenza, cioè Giuseppe Montieri canonico di Trevico, ed il canonico Teologo della nostra

## L' altra nel palagio di Loreto:

PRANCISCTS I.
LTDEODOR. BICLICIAN. TEX.
AVEYA. EMBOVICOUS, BELIGIONS, IMPOUTOS,
MAPORUNQUE SEQUENTS, EXEMPLA.
DESPARAE. VIRGINARIS, MONTIS, TO VALUM.
INVARIONES.

TY. SF. CONTIGEN. AUGUSTAMQUE, DOMEN, EX. PINTES. LAB BIBER, REPICERT. AD. LAURITANEM. RESINTIUM. DURIUS. NOCTHES. BIVARTET.

TABELABIOM. TETUSTIS. MUNUMENTIS. REPERTUM.

PRODUCT, ACCOUNTING, RUMANISHME, EXCIPIONS, OHN. SOLVETATE, HEAVIT, AMERICAN, ANDM. RENIGHTANE,

ATTENER DETERMINE
ATTENER, DESTRICT
BATHERES, MODILIS, ATTENES, CUB. FERGURAS, PANICIA.
P. C. A. B. S. MCCCCXVI.
OFTIM: PRINCIPIS TRETUENT,

GRATIQUE, VIRGINIANOREM, ANIMI. FORTERITATE, MUZINERNTUM. cesco I, transferire nell'altra del Rosario la parrocchia medesima nel 1830: sull'ingresso di questa chiesa fu apposta la seguente isorizione dettata dall'egregio canonico Antonio Preziosi:

FIRGINI. AB. ANGELO. SALOTATAE.

DICATUM. TEMPLUM. HOCCE.

IN . CIFIUM . COMMODUM.

FIDELIUM: ABELLINATUM. PIETATE.

ORDINIS. PRARDICATORUM. FRATRIEUS.

MOX. CASIBUS. NUMANA. ROTANTIBUS. DE. UNIFERSITATIS. IURE. FACTUM. FERVIGILI. RODALIUM. SS. ROSARII. COMMISSUM. CURAE.

COMMUNI. INCOLTRUM. AERE.

IN. AUGUSTIOREM. ET. PENE, NOFAM. FORMAN.
REPACTUM.

RUNC. AD. UTILIUS. ANIMARUM. REGIMEN. SANCTISSIMAE. FRINITATIS. PAROECIA. PII. OPTUMIQUE. PRINCIPUM. FRANCISCI. I.

FAUSTB. FELICITERQUE. RECNANTIS.

ET. ARELLINATUM. DIOECESEOS. ANTISTITE. DOMINICO. CIAVARRIA. ANNUENTR.

REPARATAE. SALUTIS. ANNO. MDCCCXXX.
HUC. TRANSLATA.
APPRIME. DECORUM.

CORDSCAT.

Sotto poi il soffitto della chiesa medesima leggesi:

TEMPORE PROBLEM ANTONIO
AMGELI REVOLA QUORNAM ANTONIO
SUMPTIEN VANERBILIS ORATORII
ANDO DOMERI 1733.

т. п.

Or che la nostra città si è di molto ampliata. e a dismisura cresciuta la sua popolazione, giungendo a circa \$4,000 anime , oltre della metà di quella che era sotto di monsignor Leone, nel quala auno, come ionanzi notammo, questo benelicentissimo prelato della sola parrocchia del duomo oc formò tre con proprio rendite : sarebbe desiderabile, e di con poco evidente ed assoluin vantaggio spirituale, che, per ora, almeno altre due se ne formassero, oco potendo al certo i coadjutori ni par rochi, corrispondere all'amministrazione de sagramenti per le lontane campagno. In ciù fidiamo nel tanto noto e sperimentato zelo apostolico che infervora l'odierno Prelato, il quale non sa vivere che pel bene del gregge da Dio affidatogli; e tanto ancora in esecuzione dei dettami di Alessandro III . e del Tridentino, che nella sess, XXI, cap. IV. così si esprime : Episcopi, etiam tamquam Apostolicao Sedis delegati, in omnibus Ecclesiis Parochialibus, vel baptismalibus, in quibus populus ila numerosus sit, ut unus rector non possit sufficere Ecclesiasticis Sacramentis ministrandis, et cultui divino perogendo; cogant Rectores , vel alios , ad quos pertinent, sibi tot sacerdotes ad hoc munus adjungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda, et cultum divinum celebrandum. In iis vero, in quibns ob locorum distantiam , sive difficultatem Parochiani , sine mayno incommodo ud percipienda Sacramenta, el divina officia audienda accedere non possunt; novas Parochias, etiam invitis Rectoribus, juxta formam Constitutionis Alexandri III, quae incipit:

Ad audientiam: constituere possint.

Lo stesso vescovo Novi Ciavarria consacrò, nel

24 giugno del seguene anno , l'altare di scelli marmi fornato nel 1738 e delteto alla SS. Trada entil'antica collegnata chiesa di s. Niccola di Gessaldo. Gollucio enla chiesa degli ex Agostinani in Aveilino il corpo di s. Generoso martire nel 183a, e propriamente nel 31 maggio sacro all'Ascenione del Signore, con quella popula es olenzità dovuta ai valoresi campiona della fede di Nazarezo, en estabili la festività nella seconda domenica della Pasqua di Resurrezione (1). Nel achiesa finalmenta de dopressi pp. Predicatori del prefato comune di Gessuldo, trastatò il corpo dell'altro non meno, invitto martire, s. Fortunato, generale del superantire, s. Portunato,

(1) Il Novi Ciavarria recundosi in Rome nel 1818 per essera consecrato vescovo di Avellino, chiese a quella caria il corpo di qualche martire per fare uso delle sue reliquie nella consacraziona di altari o di chiese. Il vicario di Roma, increndo alle sue fervorosa suppliche, gli donò una cessattina racchiudente il corno di un martire senza nome, promesso ad un parroco di Sicilia, e che pai, non senne consegnuto per il ritardo di farto rilevare. Venuto intanto il povello vescovo in Avellino, tenne presso sè tale deposito sino al 1832, quando, a petisiona del ennonico penitenziera Michele Adamolfi, in allora zelantissimo parroco di s. Maria Incoronata di Costantinepoli , vennero dal prelalo riposte le sacre ossa, meil indicata chiesa degli Agortiniani, per vederia in tal guisa maggiormente accresciuta nel pubblico culto. Perchè ciò si losse effettuato stimossi bece colle pie offerte del popolo avellinese formursi La statua del martire , e sottoporvisi la detta cassa suggellata. Benedetta dal vescoro tale sintua nella chiesa del Rosario, venne da lui, dal ciero, dal capitolo e teminario, non che delle pie corpora-zioni tutte, condotta processionalmente nel luogo indicato, indossandola quattro diaconi coperti di dalmatica : il che avvenne el tramonto del sole nel 31 maggio, giorno sucro all'Ascensione del Signore, e tutto di gaudio a di lettzia per la citta di Avellino, anzi di suo immenso trionfo; versando il gran discorrimento di popolo lagrime di divozione e di tenerezza. Quattro giorni festivi si successero in ouoranza del santo nella chiesa degli ex Agostimingi . tessendono le laudi esimii oratori . nel primo cioè il defunto canonico decano Amabile Ballerino: nel secondo il canonico teologo, e di presente arcidiscono, Francesco Saverio Jandolli nei nel 1835; quello stesso, ehe il principe Niccolò Ludovisio donato avea, con immensa altre reliquie di santi, alla chiesa medesima; come il tulto ricavasi da un solenne altestato del vescovo di Camerino e Vicegerente di Roma, Giovan Battista de Alteriis, del 15 dicempre 1638 (1).

A secondare poi il Novi Ciavarria le fervide instanze ed il vivo desiderio del popolo avellinese, il quale ha risguardato sempre il leguo della croce e la apina della corona di N. S. come l'unica apcora ed il solo palladio nelle calamità; così per le suppliche diterzo il parroco della SS. Trinch ora vescovo di Muzzara , Anionio Salomone : e nell'ultimo il tarroco di Costantinopoli e di pol arci prete delle cuttedrale . Michele Adinolfi ancor oggi vescovo di Ausco. A junto fervore di divonione che il popolo nudriva per il sunto, innumerevoli si furono le prodiziose grazle che egli imploto dal cielo a coloro che con vera fidanza il impolicavano, contestate da voll , di cui va ricco il suo altare , e le taule richleste delle soe reliquie, per cui sappiamo estersi a ini innalizati allari in più luoghi, come Salerao, Benevento, Mirabelle ed altri comuni della diocest, giungendo desoti fin della metropoli e dalle Puglio a sciogliergii voti. Volendo stare al gindizio de periti dell'arte, dalla proporzione e picciolezza delle ossa, riteonero essere stato il Generoso un martire fanciullo ; cost venne indicato pure do Bomo, e perciò impostogli il nome di Generoso, e per alta fortessa mostrata nel sostenere il martirio, a per presunzione di esser egli apparlenulo a famiglia consofere e perciò nobilissima; mentre il sacro suo deposito fu rinvenulo nel celebre sepolero di Ca epodea nel 15 ottobre del 1799 , nel quale, a quanto riscossi dal martiroincio romono, fu denosia una intera familifia consolate, i cui individui escesero oltre ai 90, tra' muali è a credersi anche gioranelli e lauciulti. E perciò sotto la sua venerata effigie con aci leggumo : Generosus Christi Miles invictus, pro Fide ougm cotait . generom sangumen fudit , dis licet condits, nulli rognita eins fuere onsa. Portentosa in Senulchro tandem B. Caleno ii idibus Octobris MDCCXCIX invents . illent a praeclaro De minico Ciavarria antistite Abellinum devecta, atque ab eodem in templo Divi Augustini konorikce sita, Dominica II post Pascha eustanms religiose coluntur. O in adversis solutium. as perfuel in no-

strum, suis ///
(1) V. il riferlio Colone, sila pog. 97 s seguen.

rategii est siadaco Pasquale del Franco, di pressoto mettissimo consigliere dell'Introduma della sustra protiocia, e decurionato, nol 14 aprile 1835, e 4 dicembre del seguente ano; implorò dalla S. Sede, che il di 3 maggio, dedicato alla trevazione della Croce, clevata, Dessa a festiva di dopia precetto, per la sola città; e unto specialmento, a memoria della conservazione della prefata spina; ettenutolo, fo sullecita guibblicare la seguente nortreazione. (1)

# DOMENICO CIAVABRIA

- PER LA GRATIA DI DIO E DELLA SANTA SEDE
  - A REDELL TETTI DI QUESTA CITTA".
- La Santità di N. S. Gregorio XVI con Brevede' 17 novembre 1837 munito di Regio exequa-

(1) Ignoresi Fepoca precisa in cui si chbe la ventura di possedere tanto sacro tesoro; quel ch'è certo cell è che si serba da lempi assoi lontani , poichè oltre di monsignor Viredomini nella sua visita del 1581, tutti gli storici patrii ne parlano, singoforments il De' Franchi, nel lib. Ill., cap. XIII., pag. 547 a seguente, non escluso il citalo Montorio alla medesima pag. 319; e puesti congelturare essere atato donato alla nostra rajtedyale dal L Carlo, Angloino allorchè al recò alla conquista del regno nel, 1262, Questa presunzione non può sembrana struna, mentre abbiamo delle selusta islorie, e apegialmente dal Bossuet, che l'imperio de Latini in Grecla era sul pendio della sua tovina, e Baldovino II, costretto ad impegnate al Veneziani la corona di Nostro Signore per una somma di denara, venne in. Francia ad offerirla al re a, Lodovica, il quale la mandò a risquotere, e la Impiegò alta fabbrica della santa cappella nel suo palazzo in Parigi, ove tale pegno prezioso di nostra salute fa conservato, e non manco per il servizio di della cappella fondaro una canonica, e stabilirvi ancora do cappellant. Tanto vien 100fermato dal Raçine , il quale ci fa connecese che Carlo i d'Angiò, fratelle del prefato s. Lodovico, nel suo pravo su Ralia, per con-

- tur, secondando le preghiere di Sua Maestà
  ( D. G.) interpetre de voti del Sindaco e De-
- curionato di questa Città, si è benignata elevare a feata di doppio precetto per Avellino so-
- lamente quella del giorno 3 maggio, che si ce-
- lebra in onore della Iovenzione della S. Croce, la di cui Reliquia, con la Spina di N. S. Gesti
- Cristo si venera nella nostra Cattedrale.

La devozione che sempre mai il Popolo Avellinese ha con tanto fervoro serbata verso l'In-

signe Reliquia, ed i sperimentati vantaggi spi-

quistare il regan di Napoli tra le cose più rare a preziose, seco condusse alegne SS. Spine tolin delle corone esistente nella mentovata real cappella di Parigi; e ciò per averne pur donate alla metropolitena di Napoli quando la edifico, come assicura il Costanzo, lib. II. Isroma per argeo: ove sono slate per molto tempo esposte nella cappella del Crocifisso, di pulrocolo de'algnori Caraccio-lo. Al che si aggiunge che altre SS. Spine di essa corona si trovano apecialmente nella caltedrali di Ariano a di Andrio, non che nella chiesa de' pp. Minori conventuali di Montefusco, e nell'antico ducal castello di Bovico. Augiangiamo da nitimo che la siesso Carlo, a premiare il valore del famoso Simone Montorte, figliusio di Filippo e discendente di Roberto Pio re di Francia. non solo lo trattò da parente, ma nel 6 gennaio 1971, lo inbest) della contea di Avellino, in Regute, Carol. I. post vid. Corrad, fol. 464; il medesimo Simone a migliorare la nostre cattedrale non manco profonders pure non lievi somme. Si la anina della corona, come il permetto di legno della croce sono racchiuse in un superbn estensorio di argento, ornato di cristalto di Rocca . a forma di cross dell' altezza di pulmi quattro circa : e tipo al 1825 lo fregies un magnitico niedistallo, con dne grandi angeli a getto . I ali atringevano gli strumenti della Passione, ma sventuratam e involato, nella memoranda notte degli 8 novembre, con m ost oggetti della Vergine Ataunta, ed allri arcenti del do e testo un povello formate quasi che simile, a spese della tà. Tale ostensorio serbasi in apposita mermorea nichia, te trata nell'attere di s. Alfonso Maria de Lignori, costrulto nal 1 18 dietro la Mussione escenita doi pp. della sua Congregazioni

 di esse sono stali profusi dalla misericordia del
 Sigoore, è quella stessa che ci fa sicuri di conseguirno beni maggiori, ove specialmente si procurerà sollennizzarue le glorie nel detto giorno,
 coll'astinezza delle opere servili, e coll'apparecchio di una popiletta confessione certifa.

recchio di una penitente confessione e santa comunione, dalle quali si riporterà sicuramente la pienezza di quelle grazie che noi auguriamo

a tutti, nell'atto d'impartir loro la Pastorala
 Benedizione.

Avellino dal Palazze Vescovile li 20 aprile 1838.

\*\*Douganco vescovo di Avellino. \*\*

La città di Arellino non lasciò celebrare in quell'occasione grandi fisse accompagnatoda luminarie e funchi artifazili e di 1000 m an abbastanza lodato arcidiacono Amabile Ballerino dettò la seguente iscrizione, che veone ciettà alle porte del duomo:

PRETAK CROCK PLAIGE
IN QUA SEVATOR NOFFER
FUT BERSOME AFFECS
EX SURFACE SALEATISMINAN
QUAE PROPTER SALEATISMINAN
GENEROLE SALEATISMINAN
AND SECONDARY FOR THE
AND SECONDARY FOR

Chiamata iotanto dai provvido e saggio Momerca Ferdinando II, a streta esservanza la legge degli 11 marzo 1817, risguardante i campienne; il Novi Cavarria, benedisse quello di Avellino, i A dicembre dello atesso anno 1838; e i tre anni dopo, nel destro lato del suo tempio vi costrul una tomba di forma egizinna, per gli cochesiatie i regolari, spendondo ducati 1500. Presente essa nel davanti, questa modestissima esigurafe:

# MDCCCXLL.

Tale benedizione rinsci in vero splendida, augusta, veneranda, mentre il buon vescovo ia imparti nel mezzo del suo olero, seminario e pie ragunanze, non esolusa la distinta arciconfraternita del SS. Sacramento agl' infermi. Vi assistette l'amministrazione provinciale preseduta dall' Intendente cavalier Domenicantonio Paironi, l'amministrazione comunale dal Sindaco signar Domenicantonio Balestrieri , il General comandante delle armi barone. Ottavio Cicconi, gli nffiziali della guarnigione, eduna guardia di onore somministrata dalla Gendarmeria Reale la rendea sempre più decorosa. Avea fice la sacra funzione con elequente dire del p. Massimiliano Fimmano della congregazione del SS. Redentore , che, mettendo in bella mostra la utilità tutta che deriva appunto dai campisanti interno al viver sociale, elevava voci di gratitudino al ripetuto Sovrano (1).

Insorte nel 1839 delle nuove controversie tra il

(1) Il detto composanto eseguito nei 1820 sui progetto artistico dell'Ingegnere direttere delle opere pubbliche provinciali signor Luigi Oberty, è una delle più belle che la nostra hen regotata Noti Catarria e la Citt di Avellino per la resianzione del dumo, suncitte pel son patronato ini dal 18-85; ad evitare qualunque inminente rius, fid "ingo chiudeni d'ordine superiora nel 22 georgio 18-81, e e, durante il tempo del vasturi e grangio 18-81, e e, durante il tempo del vasturi e gli emporanen estrebate la chiesa di s. Francesco sorreiro, avendola già per lo innanzi il suo anticessore rienuta per sale, e segnatamente sel 17-95, allorquando il videtto duono abbisoprava di novetti utuchi ; praticando la sicesso, pet tremmoto del 18-85.

Il Nori Cavarria, nel corso del suo episcopale ministero, aumentò le rendite della propria Mensa. Non omise mat la sua apostolion periodica visita, in cui, a conoscero personalmente le sue pecorelle, le travar nelle chieso, e con paterna sollectindino le instruiva pectivar la mistica vigna, alcuni i acconsigiando, altri regolando, ed altri emendando

ammidicasiono pates condigitos. In effell lish magnifico selesi llentera trisco dei ny gras cancoli di ferra è di inchistotta grac. Il isso sercisio è un quadritateo (tepub-cetta quadq ; il imprae è un prottio, ne meglio un pretio decento da due pinteri qui estrati e di olto estono dottico di messo circ serreggi a contrati e di olto estono de soprime del messo circ serreggi a contrati e di olto estono de soprime del messo circ serreggi a contrati e del sinte ad recitato. Di rincottra ado ingresso veno il fondo si devarta di successo del messo circ sello del si estra and recitato. Di rincottra ado ingresso veno il fondo si devarti di una conroda resistanti il due tree, ona cappia testente venti il una conroda resistanti il due tree, ona cappia testente ricci con quattura presental ari quatta segoli di ceso questro, e precedura da un frentissipito che a un ventido di si si colosco esti uni garmantata dei un fontoso trasperede di un disegra alquanda pro corretto di quotio del i raggrano. Nel bassanolo che sorreggia del contratto, de un di trasbe- di ol spessa.

con bonigos e dignitose parole. In somas tutti atriava di invoglica al la grand opera, cui ci crato destinati dalla propria vocazione. Non intralasciava intervenire nelle conferenze de'essi morali che in egoi vocerdi soglionsi tenere dal diera nella estadrale. Parai questa di sacri arredi, e segnata mente di un trono di tela d'oro con liste e finimenti in argento, oltre di un inteno simile paralo al Capitolo in occasione di pomificati, di un ricco piviale con mira ingenumata pe'veccori successori, ed uno pianeta per le festività de'unatria con pregiati ricami d'oro, come rilevasi dalle sue armi amposteri.

Affievolito intanto dagli anni e dalle cure pastoruli, coutrasse fiero malore che lo condesse quasi alla tomba: a consiglio de periti dell'arte salutare recatesi in Napili per repriarri l'aria nalta; and incomodi si accrebbero, e chiesti i conforti estreni di asgressanta religimen, passò agli elerni riposi il di A maggio (5\u00e41. Tra le lagrime de suoi e di tulti i buoni della metropoli, a cui fecce aeguito anche quelle de proprii diocessani, il ano cada vera associato della distinta confraternila de'ascerdoti di a Michele Arnoggio, al largo dello Spiriti Santo, fu trasportato nella lore chiesa, e sepotto mella cappella de'prelati al gamposanto.

All'annunio della sua morta il Capiplo avellipose clesse nel 10 della sisso mene a vicario capitolare l'acciprete e dottree in Sara Teologia Pracecco Saverio l'auditi; e tionge girori dopo precelebrava i solecni funerali nella chiesa di a. Praucecco Saverio, provvisoria cattedrate, con l'intervento del clero, seminario, e della sutorità tutte cirili o militari del espologo, non che della Geadarmeria Reale in grande divisa, che col meslo contegno davano maggiore imponenza alla luttuoa cerimonia; pronunziandori l'elogio fanebre il cenato vicario capitolare. Per fare intanto che le viridi morali ed epiceopali del Novi Gavarria rimanessora maggioranette impresso nella memoria de suoi diocessari, crediano qui riferire le seguenti parole della elogio, omne quelle che molto onorano il lodato el il lodato el il lodato el citodire.

3 La dolocza del governo, quel pregio per cui i re officion alla tera l'immagine del Regione 5 del cieto, è un sarro un augusto un invisabil dovere de Pastori cui pose bia a reggere la sua Chiesa. Ministri di Colui che disse: imparate da me che son mite di coner, interpetri e custodi di una religione che è carità, mostrarea deggione i sa set sessi il modella vivo e spirante. Bason è vero diceva il Crisostomo che lo episcopato ò un imperio, ma un imperio di padre, e di padre de carità, mostrarea de considera del considera del

> chi lo possiede, > E cui è dave la orazion mia di sè sicura osa

» levar la fronte ed attestare la fede vestra e la vostra giustizia. Als sel ravivator soffici di vila animasse quella effigie (1), se in quella delle maestà la cui lo vesiete sul tron off Aronne sèsieto, in questo istante aclogitesse il labaro alla parola, ed latimato cel dio il silencia o voi, qual Sausette un giorno ad lazealo, rendesse il conto estremo del suo mioistero diocado: Aveil cinesi, iogità fit giudicato da Colui che giudica.

<sup>(1)</sup> Sorgeva essa tra le pontificați insegne, e le armi gentifizie dei prelato, nei temporaneu mausaleo cretto nella moggior navata dei tempio.

» le giustizie : il vostre vescovo già fu: la morte tutto gli tolse, fuori ciò solo, che mai non muore ) la virtà e la verità. Avellinesi, un giorno oggetto a dolce delle cure mie, alla verità rendete oggi na solenne testimopianza. Vedeste mai nel Pastor vostro quell'occhio superho e quell'aoima dura, che nelle dignità aupreme sol rayvisa il privile-) gio altrui di signoreggiare a suo taleato? Vedeste mai questo sembiaate approvolato dal fasto, tanto rimproveratore della vostra inferiorità? Trovaste-» in me la vanità di quegli idoli dell'ambizione al oui piede giunger non si può, se non strisciana dosi per la polve ignominiosa? Doveste voi, o a chiuaque altro, a costo, di mille indugi comprarvi una penosa udienza, per ollenere una ripulsa più penosa aacora? Il mio soggiorno aou vi fu s egli aperto egualmente come il mio cuore? L'uomo illuminato e giusto, il giovane d'ingegno e studioso aon ebbero eglino in me un estimatore a siacero ? E l'uomo prevaricatore ebbe forse in me na giudice alla pietà inaccessibile? Il verace ravvedimento non ottenno da me il plauso ed i » premii della virtà perseverante? Mi accese mai > quello zelo non secondo la scienza de santi, ne s giusta il cuore di qual Padre divino, il quale sopra i rei non meao che i buoni fa spuntare il sao Sole? Feci io mai servira il poter mio e » la mia autorità ad opprimere la dolcezza, a lota tare coa la forza, a violaro i dritti? Alcun nel seno mio i suoi affanni depose e non ritrovò in me ua teaero consolatore? Potei ad alcuno giovare e gli negai l'opera mia? Vi fu nemico s cui non perdonai anzi non compartii benefizii?..... se alcuao ve no ha si cavi egli inuanzi ed in

p faccia a questi altri levi la sua voce contro il » suo Pastore - Che a lui risponderanno io mia difesa gl'innumerevoli che amabilmente accolsi a e trattai : l'universale su cui volai sempre lo sguardo ed il sorriso; gli usci per chicchessia ed in ogni ora aperti; i morigerati sapienti promassi, i giovani di ottime speranze protetti. A ) lui rispanderanan i villaggi e le terre della atessa diocesi additandogli le novelle utilissime piante di che le provvidi con tutte le mie cure e sol-» lecitodini : a lui risponderanno i reverendissimi a Capitoli , le corporazioni collegiali , le chiese » curate iodicandogli i soggetti prescelti de quali » le fornii , che per pietà e sapere stima somma e venerazione riscuntono: rispanderà il clero tutto portato a maggior decoroso andamento, e ad emulazione maggiore nel disimpegoo de sacer-» dotoli doveri; risponderà questo seminario si esu-» berante pel numero, si fioreote per lettere, si » per costume morigerato, incivitito così per le > maniere che nella estimazione dell'universale primeggia tutti gli altri della provincia: questo in muin linguaggio, ma eloquentissimo, farà co-» noscere all' età futura di quali ministri provvidi la Chiesa, di quali magistrati lo Stato; di quali allievi le muse. Risponderanno le claustrali e le » oblate additandogli come per le mie cure crebp bero nel numero, ed in sì alta stima montarono a da rifiutare le tante concorrecti per la educazione. Non vi mancheranno in tutta la diocesi di colorn che, per delicatezza maggiore, adoperai come opportuni e sicuri canali, nude per essi » le beneficenze si versassero su della vedova desolata e del pupillo derelitto, su della periclisante donzella e del gentilomo indigente, su del languido infermo e dello storpio inoperoso sanche fiu dopo il mio decesso. Taccenano i disesi, i protetti, i beneficati acmici, perchè il beneficio loro arrivò si presto e segretto, che rispermiolli dal rossore di chiederlo e dal timore della neura meritata. Parla contemporanei, che

del defunto, volle il vicario capitolare Jandoli, nun solo rispettare con sua nompreazione del 1 A maggio 1841, quanto già trovavasi disposto dal Novi Ciavarria nelle sue lettere circolari e decreti di s. Visita, e segnatamente negli editti del 1 dicembre 1819 ed 8 ottobre 1832, in rapporto alle promozioni ed investiture de benefizii ; ma eziandio da sua parte sempre più concorrere al miglioramento morale e scientifico del diocesano seminario, con richiamare a novella vita la cattedra di dritto canonico già installatavi dal Martinez : e con aprirvi delle scuole di lingua francesa e calligrafia, e sull'esempio pure di molti seminarii del regno introdurvi alla fine di ciascun anno i pubblici esami , onde render noto all'universale il profitto degli allievi. E perciò pel primo saggio scolastico del 184a v'intervennero parecchi dutti della capitale, tra'quali l'abate Raimondo Guarini, il regio professore Luigi Palmieri, ed il tanto compianto marchese Basilio Puoti, il quale volle anche chiudere con analogo discorso i pubblici esami (1).

(1) Tale discorso trovasi pubblicato nel Supplemento al num. 21 del Giornale di questa Intendenza, anno 1842; e la vita del

Tornando al Novi Ciavarria ebb'egli a vicarii geperali, l'arcidiacono cavalier Felice de Concilii, l'arcidiacono Modestino Sessa, il canonico Niccolò Barrecchia: l'arcidiacono Andrea Ballerino, il canonico Antonio Preziosi, l'arcidiacono Amabile Ballerino (1). e lo slesso arciprete Francesco Saverio Jandoli, A. metropolitani poi i cardinali Domenico Spinucci, morto dopo anni 27, mesi 5, e giorni 24 di luminosissimo governo in Benevento, il di 1 gennajo 1823; e Giovan Battista Bussi patrizio romano, nato in Viterbo nel 29 gennajo 1755, del titolo di s. Pancrazio, creato arcivescovo da Leone XII della Genga nel 3 maggio 1824. Questo porporato segnalossi oltremodo verso de poveri, ed a facilitare in Beaevento sempre più la popolare istruzione, volle fondarvi non solo un conservatorio di fanciulle sotto il titolo di s. Filippo Neri, ma una casa di Fratelli delle Scuole Cristiane nel 1834, la quale non lascia tuttavia di fiorirvi, ed accrescer lustro ad una città sì antica, e commendevole per le tante comunanze religiose che contiene anche dopo la soppressione

Pooti, con l'elenco delle sue opere, data in luce dal suo valentiasimo attievo, Brulo Fabricatore, nel 1847; anzi quest' nitimo, a perpetuagne la memoria, volle anche in Napoli tra le pariett domestebe, e regregit un marmoreo busto: opera eccellente dej Solaji.

(1) Tano di Piestoi quanto l'arcidirona Amalie Belletton sevent na ventura tenera modi precediro dal Belletto nuova est di nativen nel di occasiono sentinatio al 1822 per condinanti inotio di presenta di discussiono del 1822 per condinanti inotare in Sicilia, monagero Actuolo Salomone, e quindi in suota del secondo siagolarmonte, come in segno del più alto effilia est dels, non manorno di der foren su recolo di etegoral protedito, non manorno di der foren su recolo di etegoral protepunto in proteinato est con del proteina del 1822 per la Balassimo Antiesa cono certa CATTENDATE MANTIENO, quelle pupo di inparticione est su di sir del Società Econsales del definito can socio ordinarso. Nipoli, d'pografia di Baffacie Pierro, sono modiciano. degli ordini monastici, la sola dopo Napoli (1).
Il capitolo avellinese celebra l'anniversario della
morte del Novi Ciavarria, in egni 12 aprile.

LXIV. FRA GIUSEPPE PALMA - Anno 1843.

In Viesti, antica città vescovila della Capitanata. posta alle falde orientali del Gargano, e da fre punti bagnata dall'Adriatico, trasse il Palma i naiali nel 24 giugno 1775 dai parenti Filippo governatore di quella fortezza, barone dell'isola Fratianni in Sicilia e nobile patrizio Lilibetano, e Maria Clelia Ramos dama di qualificatissima origine spagngola: schbene il Notiziare di Roma del 1843 riferisce esser nato nell'anno 1774. Nel secolo portò il nome di Pietrantonio, che tramutò in quel di Giuseppa, quando di ritorno col padre in Sicilia vesti nella età di anni 15 l'abito di carmelitano calzo nel monastero di Marsala, e faceva i voti solenni nell'altro di Trapani nell'anno appresao. Fu in questo monastero, salito a rinomanza per padri venerandi per austerità di vita e dottrina . che intese principalmente alla filosofia e alla teologia : nelle quali mostrando acconcio ingegno, e mollo profitto veniva imperò non guari dopo dal provinciale nominato a Lettore in esercizio della

(1) Interno a'estil Fratelli delle Seude Cristiane, è a supera di appretence cui alla Congregazione secolar mistituita in Reinsa nel 1659, dal canonico di quella insigna cattlernio M. de la Salle, appellati bulgarmonte Eparaminio i Pratelli di I. Fono, dal luogo practigale in Rome ner teronasi, rubborgo di a. Sevezo. I toro vita sa tempetra, non avenda iltra obblego chi in integrare soltanto i principal di religione, e di promi obblego chi in linegarare soltanto i principal di religione, e di promi almoni di internationali della contrata di contrata di

medesima facoltà di filosofia nel primo di Marsala. Chiariti dell'alto sapere per lo quale il Palma si fe ammirare in Trapani ed in Marsala, i successori provinciali sin dal 1811 lo destinarono reggente in Teologia nel collegio generale del Carmine maggiore in Palermo; il quale officio egli sostenne decorosamente per lo spazio di anni 14. non intermettendo mai la predicazione della parola evangelica. E fu tale e tanta la nominanza che procacciossi appresso agli eruditi di nomo di rara letteratura, che in ogni pubblico esame o concorso veniva egli ricerco per giudicare. Fu questa la cagione per cui, nel 28 dicembre 1828, monsignor Antonio Maria Trigona e Grimaldi, arcivescovo Cesariense, lo nomino Teologo del Tribunale della monarchia e dell'apostolica legazia nella stessa Palermo : ascendenda così ancora a tutte le cariche del suo instituto nel convento medesimo.

Di fatti fu maestro de'novizii, due volta priore, bibliotecario, diffinitore perpetuo, vicario provinciale, ed in seguito, per la bolla pontificia del 3o luglio 1830 di Pio VIII Castiglioni, provinciale della stessa provincia di s. Angiolo in Sicilia. Da ultimo dopo lodevole esame nella tanto celebrata Università di Catania riceveva il grado dottorale in Teologia. Fra tanti officii che sostenne, e in tante dignità in cui fu assunto il Palma non venne mai da superbia levato, che aozi segnalossi sempre per la sua umiltà. Promosso dappoi a vescovo di Mazzara nel 1832 il procurator generale dell'ordine fra Luigi Scalabrini, il Palma nell'anno immediato venne eletto ad occupare quel posto. Compito intanto l'importaotissimo carieo della generale procura, disegnava chiudersi nell'antica stanza di

T. II.

Sicilia non avendo più veste pubblica in Roma, ma fnor di ogni sua aspettazione, il s. Padre gl'impose rimanervi. In questo mezzo trapassato dai vivi il p. m. fra Giuseppe Cataldi capo dell'intero ordine, ed il Palma veniva deletto a suo suceessore. Preso il reggimento del suo ordine, indirizzo da prima a tutti i suoi una commovente no-TIFICIZIONE, e quindi in pochi mesi di generalato con tanta sollecitudine e zelo adoperossi, che i buoni studii merce adatti e saggi statuti rinacturer tosto a vita più bella. Apri inoltre tre nuove case del suo istitulo, delle quali una in Firenze. Fu egli ancora che dichiarava casa indipendente, con ducati 1000 annui dati dal Carmine Maggiore in Napoli, il picciolo convento di s. Giovanni a Teduccio, destinato prima grancia e luogo di diporto de'padri dell' istesso Carmine maggiore, Oggi una comunità vi esiste che in ogni maniera è intesa allo spirituale vantaggio di quella popolazione; avendo anche l'insigne monsignor fra Giuseppe Maria Mazzetti dello stesso ordine, arcivescovo di Seleucia, già vescovo di Aquino Sora e Pontecorvo , consultore di Stato, morto in Napoli nel 14 luglio 1850 (1), fatto dono alla comunità medesima della sua scelta e ricca hiblioteca. Onesti ed altri frutti maggiori seppe il Palma procac-

(1) Veggeril I nos desjo sertitudal gir canodo positioniere della entropational Navesi (dirovant Gallo, jetto ar vasi interralica-lebriu s'à agasto 1850 nel Camino Maggiere con l'Internal del Consuglio di Macco, dell'Internal Collego del Teologo, del professo i della regat Università degli studiti, del Collegio medico od l'attività utili della Middle Gallo della degli studiti, del Collegio medico od l'attività utili della Middle Middle Gallo Gallo della della discrizione, al ci ci en presidente i nutri antivambie alla descrizione dei d'i fore della finanzi. Alla regatata mora di magel emple inanciata la seguente rescrizione.

ciare alla propria religione, nel suo generalato, co-

me dicevamo, di pochi mesi.

Non si può significare a parola con qual subimità di concetti, con quanta faccodi e el entenio, e quanta elegatra di sermone latino avesse il Palna ragionato al coapetto di Gregorio XVI e di quell'altissimo collegio nunanziando la divina parola nella sasi dimora in Rona, segnatamenie quando in una delle dieci sno omelio partò dell'origine della roza d'oro, quella istessa che Urbano.

all'illustro prelato , presidente ancora della Pubblica Intruzione , sormontata dalla sua efligie.

#### IUREPHO MARIAE MATZETTI

DONO TEATE

ON DIFFICIE HEMANAGER DISCIPLINAS PROR UNIVERSIS
BARA INORALI PERCITATOR AT LABORE COMPLEXOS
EX REIL PRESTO MEDICOS SOON PERSITTER UNIVERSIS

EX PORTA PERSONALIZA REIL PI MILAR CALCRIATAR

CARSELITATUM PIMILIAE CALCELÇAS

CONSCLUDAS HUMBES PONOCES IN CHRISTANT DESS NEDOTIS

GOLFO IN CHRISCO QUOT ROMAS EXTANT

BANCIISAMOREM VIRGEUM COLLEGIS DECEMBRINDATES

BANCTISSINGROW VIRGINAM COLLEGIS DECEMBRY PRAFFELTO A POSTOLO HOSTITIO SUB TITULO A MICHAELIS AD RIPAM EPISCOPES SCHAE ACGINE BY PONTISCORY!

ARCHIEFISCOPUS SCLUUCLE IN PARTIEUS INPUSPILION PUBLICAS NEAPOLYTANI BECRI CITRA PHARDM INSTITUTION LETTERA HAR PRAEDISTOS EXIV. PIA A REGRI ETRIBUÇUE HOLIAR CORBILIIR PRAESES BIBLICTHECAR REDIA REGRESORICAM PRO CONTRE NONCENI GABLIE

HUMMAM INTERRITATEM POLITITUDINEM HOLERTIAM ATQUE EPPUAM IN PAUPHEM LARGITATEM INCOMPARABILI PRODALITATE MODESTIA COMITATE

CONSTANTISSING CUMOLAVIT

YÉNT AMOS LÉSI, MENNES YI, DEN XIV.

DÉCHANT PRIME ROPS ICEAS A. CHINOCOC.

CARMELITANI PRATRIS QUOS SCRIPET MERBUS NYTULENE
PREQUENTI ONNIUM ORDINGM CONCERN ET MORBORY
TUMO ORABENT LOCUM SPECUTORA E BIOREUTY

AMICI STIPH ULTUO COLLATA
WING SURAA FIDEM RENEMBRUNTINGIMO AC DESIDERATESSIMO
F. C.

Alessandro III , Pio VII e Leone XII, invlarono in diversi tempi a Fulcone conte di Angers, a Lodovico III re di Francia, alle due sorelle arciduchesse d'Austria Maria Cristina ed Amalia, all'augusta consorte di Vittorio Emmanuele re di Sardegna Maria Teresa d'Austria. Come postulatore poi delle cause de Servi di Dio del suo ordine, ne vide egli tre sugli altari. Ebbe ancora lo speciale onore di esser nel 1836 trascelto esaminatore de' vescovi e del tanto rinomato collegio di s. Bonaventura in Roma, non che revisore de'libri nel 1837 per delegazione del Maestro del sacro palazzo apostolico, come lo era stato sin dal 1832 nella Sicilia per volere del Luogotenente generale S. A. R. il Principe Leopoldo di Borbone conte di Siracusa. Fu ancora membro dell'accademia di Religiono Cattolica nel 1835 e di poi censore dell'accademia medesima; ove con molta laude lesse due dotte dissertazioni, l'una Sul vantaggio che recano alla SOCIETA' GLI ORDINI RELIGIOSI, l'altra dimostrante che LE MISSIONI CATTOLICHE HARNO INFLUITO IMMENSAMENTE ALL' INCIVILIMENTO DE' POPOLI; oltre alle quali, altre ne scrisse, che alcune occasioni gl'impedicono poi di racitare, ma, che avendole comunicate a persone di grande reputazione in fatto di lettere, somme lodi gli procacciarono. Fu pure socio dell'accademia del Buongusto di Palermo, tramutata poscia in accademia di scienze lettere ed arti, della Lilibetana , e di altre della Sicilia , e fuori. Finalmente, nominato il 14 merzo 1843 dall'augusto Monorca, che regola le nostre sorti, a vescovo della chiesa di Avellino, veniva il Palma confermato dalla lodata Santità di Gregorio XVI nel segreto concistoro del 3 seguente aprile, e nel tempio di s. Maria in Traspontina de'pp, carmelitani dell'antica osservanza, ne ricevea nel 23 dello stesso mese la solenne consagrazione dalle mani dell'entrontissimo cardinale Pietro Ostini protettore doll'acoademia teologica nell'Università Romana, e vescovo di Albano (r): con l'assistenza di Domenico Libour vescovo di Digne, e di Luigi Guglielmi vescovo di Scutari, come dalta propria LITERA PASTORALIS AD CLERUM ET POPULUM UNIFERSUM ABELLINENSIS progressos, pubblicata io quel tempo in Roma pe' tipi di Giovan Battista Zampile e compagni. Nel 30 del detto aprile prese il rituale possesso della propria chiesa per via del suo vicario generale monsignor Pasquale de marchesi Balsamo cameriere segreto extra Urbem, quindi prelata domestico e protonotario apostolico. Nel giorno poi 11 giugno dello stesso anocentrava nella sua diocesi, e preceduto dal grida delle sue virtà merali e del suo alto seuno, che avea mostro nelle varie dignità, ne varii ufficii da lui con tanto plauso sostenuti e nelle più cospicue città del nostro reame, e principalmente in Roma, osbizio delle scienze e delle arti, accadde che non solamente gli abitatori di Avellino, ma dell'intera diocesi, presi d'un santo, entusiasmo, si facessero a lui incontra, lo plaudissero, lo fesieggiassero non solo come proprio pastere, ma come nomo altresi di rara letteratura. La gente accalcata pervenue al

(1) II detta basemerito proporela arendo seguito. Il Puos in Cata ani 1885, shea finita i unoi giorni in Napoli, and 5 marzo dell'anno appresso; e fo, dictes solomi esquie intitogi, and 5 marzo dell'anno appresso; e fo, dictes solomi esquie intitegii del cardina arrivenzo e siste Bario Siferza, deposto il vas, calavere sella sepolita deigi archiectori, coma dalla gran lapida mertuari i mani alla segrata. Era egli into in finoma e el 2º sprici 1975, rivevato in petto nel concentoro tento da Gregorio XVI, sel 30 settembre 1831, e vubblicato petti va dal 41 il tuglio 1846.

-

numero di 10000, come raccogliesi dal giornale. LA SCIENZA E LA FEDE (1): C Diecimila in circa fuo rono queste persone, ma un'anima sola ed un aol cuore formavan tutte in significar la gioja che provavano vivissima, per la venuta del loro amatissimo padre. > Ed in vero prese egli le nontificali divise uella cappella del real Collegio provinciale, e postosi sotto al baldacchino offeriogli dai rappresentanti del municipio, preceduto dal capitolo e seminario, dal clero secolare e regolare. non che dalle pie corporazioni , e dalla siessa distinta arciconfraternita del SS. Sacramento agli infermi di cui fu poi superiore, si ridusse alla chiesa del Rosario da lui interinamente dichiarata cattedrale, ed ivi tra effluvii di pianto dopo l'inno ambrosiano disse parole di vita all'accalcata gente (a).

Code giunta il Palma tra noi co l'uminosi titoli, ancora di prelato domestico ed assiatente al tonglia, pontificio, fut una prima curra, suo primo pensierro, quello di formare i principiti del uno governo, cioò ti giusticia, rettitudino, pacetezza, e dituinterese. Nel a juglio poi, giorno sacco alla visitazione di Nostra Donna, dai sontimenti medesimi animato in un'il additata chiesa del Roserio apetra l'apostico vivita perchè conoscesse tutti i bisogni della san discessi, e conoscendo i potesse dare delle opportune provvidenze ; in quale fut preceduta da una normar-carossi ni sitamon (30), oltudi volse l'animo municatori.

<sup>(1)</sup> Vol. VI. fasc. XXXI.

<sup>(2)</sup> V. Disconso al popolo di novisionon vescovo Pai na nello ingresso di Avellino. Avellino Upografia di Sandulli e Guerriero 1843.

<sup>(3)</sup> V. NOTIFICAZIONE DELLA SECHA VISITA. Avelino tipografia Sandulli e Guerriero 1843.

giormente al suo semimario, come quello che è il semenzajo delle piante fruttifere nella vigna del Signore ; perlochè sceglieva degli altili maestri nelle scienze e nelle lettere, e lo forniva di ottimi regolatori in quanto alla pietà, avendo sempre in mira la coltivazione della mente e del cuore dei giovanetti designati all'augusto ministero dell'allare (1). Volse ancor l'animo alla sua cattedrale. la quale essendo già chinaa fin dal 1841, come scrollante e minacciante rovina, egli a tutto potere procacciava di aprirla, di restauraria, di abbellirla; il che faceva con l'ajuto de'suoi diocesani, o con tutto ciò che gli offeriva la mensa vescovile, accontentandosi di menar vita più che semplice, e forse disagiata; e, perchè venisse presto a lieto fine la sua santa opera, nominava un consiglio di amministrazione, composto del prelodato vicario monsignor Balsamo, dell'arcinrele e provicario generale Francesco Saverio Jandoli, del primicerio maggiore Arcangelo Pirone, del canonico decano Pietro Ballerino, del canonico penitenziere Michele Adinolfi, del canonico teologo Antonio Salomone, del sindaco Antonio Mirabelli, e dell'assessore del medesimo monsignor Palma dottor Fiorentino Zigarelli, nostro amantissimo genitore ; non che di due deputati per ciascuna settimana eletti dall'ordine ecclesiastico e secolare, e dal Palma similmente designati nella sua LETTERA PASTORALE, cui ponean fine queste assai memorande parole: « Siamo pella dolce espetiazione che lutti rivaleggeranno nella santa gara per aggiungere il fine desiderato, o

<sup>(1)</sup> V. Notificazione al clebo en al popolo dei la diocesi di Avellino per l'appriuna del venerabile seminano. Avollino lipografia Sandulli e Guerriero 1843,

» speriamo cho presto le postre lagrime di giola » saranno mescolate a quelle di 240000 figli nel » Signore Iddio quando vedremo risperto l'augu-» sto suo tempio con canto dell'inno ambresiano. ne per ogni nostro bene spirituale e corporale vi » sarà ristzata ostia di propiziazione ». Ed i suoi proposimenti economici furono accolti da Dio: mentre alla voce ed all'esempio del pastore tulti abbaodonando le proprie occupazioni, i domestici negozii, accorreano al trasporto dei materiali con la più calda emulazione, anzi recavansi a gloria stringere tra le mani una trave, ovvere dirigerla al rovinoso letto; ed in questo mezzo il santo vescovo tra i perigli nello innalzarai le grandi moli. genuflesso e con fiducia recitava il Sub tuum praesidium; ed altri nello scaricare dai carri i materiali sovrapposti, tra cui a hello studio erano ascost de' fuochi di gioja , presentavano allo amato pastore un tributo di gloria e di riconoscenza, sa-Intandolo tra plansi qual restauratore della casa del Signore. Ne qui vogliame velar col silenzio che il capitolo avellinese per farsi incontro ai desiderii del suo pastore nel rifare il duomo, concorreva con pari zelo, ed imperò assumeva il carico della predicazione della parola di Dio nella quaresima, adoperaodo il solito guiderdoce per il duomo istesso. Nelle stesse condizioni in oni ritrovavasi la cattedrale era ancora l'episcopio, ed addimandava solleciti ripari ; ne il Palma ristette, perciocche con egual sollecitudine si occupava al ristoro di esso. In tutti questi lavori riluceva maggiormente la nobiltà dell'animo suo, ed il gusto delicatissimo nelle arti. Nel tempo medesimo non trascurava di vegliare allo cose ecclesiasliche, le quali nel vero

sono l'oggetto precipuo delle cure pastorali. E già egli dettava salutari notificazioni spettanti alla disciplina ecclesiastica, stabilendo quelto che era di mestieri per coloro che ascender doveano al sacerdozio; formando, sull'esempio della metropoli del regno, un consiglio di degni ecclesiastici, composto da varii Ponenti e da un Segretario del clero, da oui era scrupolesamente risoluta la idoneità de' aoggetti, regolando nel tempo istesso il modo come procedere agli esami ne' varii ordini, fissando per osascana ordinazione i rispettivi trattati; disegnando ancora di fondare in Avellino un'accademia di sacra eloquenza per ammaestrare i giovani nello importante ministero della predicazione. Era suo divisamento inoltre il cavare a sorte in ogni anno da 10 giovani seminaristi o obierici, uno fra lora che avesse dato proove di soda dottrina e vera pietà per conferingli il primo benefizio semplios vacante, e così aprire un campo di emulazione pe' buoni costumi, e aicura dottrina. Argomento di ottimo goveroo si ba aempre quando alle norme della ragione quelle pure si veggono aggiunte, della prudenza, e dello incoraggiamento.

Con tante speraoza e 'asggezza, si sonuoziara bella sua diocesi fra Giuseppe Palma, apreado ancho al pubblico culto la rurale cappella sotto il titolo dell'Addolorata nelle adjaceme di Arellino, il i volte 1845 (1); facendo dona alla propria caltedralo di varii saori arredi e paramenti, tra uni un calice du una mitra, ornata di pietre preziose; quando in

<sup>(1)</sup> Questa cappella posta presso a poco sulla strada consolara de du Principati, come dalla (nacritione che riportiano, venna eretta nel 1832 del aconolo poulicipatre Michele Adinoli, sciogiiendo cod cell ella Vergine dei dolori un voto formato qel 1837, no orasione dei Cholera Morela.

Frigento ove era nel corso di sua apustolica visita? dopo soli sei ginrui di fiera malattia, confortato dal pane degli angeli, e benedetto il sun popolu. nel 12 dell'istesso mese ed anno, colse il premio dell'eterna heatitudine. Si, troppo breve fu il tempo delle comuni speranze, ma troppo lungo ebbe a dirsi similmente per apprendere il più grande esempio di virlù e di saggezza, mentre egli vittima sempre de propril doveri , ancorchè rifinito da lunghe fatiche, non volle mai nella ripetuta visita trascurare quanto dal puntificale romano era imposto ai vescovi visitatori. In effetti tra le altre cose è noto, che senza veruna interruzione non rimase di conferire il sagramento della cresima a più di 100 persone ne'rincontri, ed in Salsa volle cuaferirio aingolarmente a più di Ann. Siffatto procedere aervatu in visitar venti paesi, ed in tempo hrevissimo, e quel ch'è più sotto i maggiori esluanti ardori della stagione, altro non fece, che abbreviargli i giorni, e conciliargli perciò sempre più la stima, ed il desiderio comune (1).

La forma è gotica, e troyssi edificața în un podere della famigia dello atesso Adinoffi.

CUES COS DOLOSIS GLADIUS PERTRAMINIT
QUOS CHOLFUS. GRASSATTE
SE SUDORE AUGUNTES PRAENTIATE
RICCHASE AUGUNDATE
S. NOCE. ASSELL, CAN. FORNIT.
F. X YOTO

(1) Secondo che grati comità attestamon, la pardità dell'ottimo pristo rattristò sacora suo poco l'amino religiono del Ro Signar Nostro, del Capa della Chiese, e dell'Ordino sono. E qui cade opportuno riportare la esponisione de fatti rassegnata dell'ordino modestino alla S. Sede, dopocche il Pulma fur promosso al reconsido.

Nella già cattedrale di Frigento compitti intanto i debiti unori all'estinto predato da quel capitolo e clero, coll'interrento delle insigni collegiate de Sen Niccola e Antonion di Genatdo, otter varie celesiastici convicioti, non manocando an accrusoren porpan morturari tanto il vescovo di a. Angelo del Lombardi e Bissocia e do rei di Sessa, monsignor Ferindando Girardi della Conspressionne della Missione.

Alla Santità di Cangono XVI felicamente regnante... Bena tiasimo Padre - Gli iofrascritti Provinciali delle Provincie del « Carmelitani in Secilia , prostrati al piedi della Sautità Vostra umilmente espongono, che son venuti in cognizione di essere stoto eletto a Vescovo di Avellino il loro Reverendissimo Padro « Generalo Fra Giuseppe Palma, il quale nei brevissimo tempo di suo ottimo governo ha lucominciato a ripristimare nell' Ordine « con indefessa amorevolissima cura la regolare osservanza per lo · innanzi posta in non cale, ha rianimati gli studii, introdotta » nei Chiostri la nace. Peratterra pell'amministrazione: e con lo a acquisto di nuovi Conventi altre utili e vantaggiose disposizione » ha egli emesse in pro dell'Ordine lotero. Or prevedendo gli a oralori , che lasciando il detto Padre Reverendissimo Generale » il governo dell' Ordine suddetto, potranna audar le cose nuovaa meate al peggio, implorano della clemenza della Santità Vestra » che non ostante il pessesso della carica pastorale summentovate. » possa il detto Padre Reverendussimo governare l'Ordine per lo » meno fino al futuro Capitolo Geografe. Grazia che aperano dalla » Dienezza di Potestà della Santità Vostra, e che altre valte e staa to accordata. - Fra Etia Trimarchi Provinciale di S. Alberta -Fra Alberto Provinciale di S. Angelo - Fra Flacido da S. Giaa como Provinciale della Riforma della Scala-Fra Rasario la Faa rina Provinciale di Monte Santo ».

Ma II Palma, lungi di secondure i lunni desiderii, implarava dal postefice la grania invece di far cadere su di altri la socha parcaesc così tutto intenta al bene del suo pregge, desela maniera del Palma so chiano addiniostra la modestii del suo anigno, è ancor
imeglio un grando invegamento per approndette con quanta religiosità deblasi adempere il proprio officio. E perciò il cardinale
Bassi, arcivescoro di Benevato, lo chiamara il Anardo della para.

Ora FOrdine de Cermelitari calasti a acta a suo ben degno capo il reverendissimo p. m. fra Girolamo Priori da Geora a esaminatore de secovi , ed uno de consultori delle congregazioni del a. Offizio, de Vescovi e Recolori, non che de Sacra Rio. che prima dell'elogio letto dal canonico Marciano Narduino celebro pure solenne messa di requie, quanto le autorità locali, la Gendarmeria Reale, e le Urbane milizie del circondario: il corpo del Palma per volere unanime degli Avellinesi, che egli tanto amaya, venne trasferito nella loro cattedrale, avendo con lucero con l'invio colà di tre deputati , due cioè dal seno del capitolo, e l'altro del collegio decurionale. I quali furono, i pocanzi nominati canonici Pietro Ballerino e Michele Adinolfi, e l'avvocato Domenico Capuano, che col corpo medesimo pervennero in Avellinn alle qualtro nomeridiane del giorno 14 di esso mese di ottobre, facendo posa nella chiesa degli ex-Agostiniani; ove recitato che ebhe il clera le prime salmodie di morte, venue con isplendida pompo, e sulle spalle di quattro sacri ministri , portato, per le principoli strade della città, alla chiesa di s. Francesco, Saverio; ed alla sera, addossandolo a gara gli alunni del seminario, nella rammentata caltedrale, venne tumulato nella sepoltura de vescovi. Era intanto la cassa del prelato coverta di velluto nero, ed ornata di seriche liste di color violaceo, ed avoute agli estremi due croci di argento, ed al sinistro lato le proprie cifre. In questo mentre, val quanto dire nel di appresso, coll'intervento di tutte in autorità civili e militari, del detto clero, c di altre pie e regolari corporazioni, tra cui i padri della Banedettina Congregazione di Montevergine, non che in mezzo alle lagrime universali, e singolarmente quelle de' poveri e degli infelici di cui fu largo sovvenilore ed amico, altri onori vennero renduti alla memoria del rimpianto vescovo nella stessa

chiesa di s. Francesco Saverio, mentre la catte-

drale si ricostruiva. E perciò nuova solenne messa di requie veniva celebrata dal vescovo di Nusco monsignor Francesco Paolo Mastropasqua (1); ed un secondo elogio al Palma veniva parimente pronunziato dal surriferito vicario generale monsignor Pasquale de'marchesi Balsamo, che poi una alla descrizione de corrispondenti funerali da noi debolmente eseguita, vide la pubblica luce in Avellino nel 1844 pe'tipi di Sandulli e Guerriero (2). E qui è ben ginsto novellamente esclamare : Oh quanto per la chiesa avellinese fu breve il tempo tra il giubilo e la tristezza, tra le acclamazioni ed il pianto. tra le speranze ed il silenzio! Ma la viva immagine del Palma locata nell'anla capitolare, la tanta virtà anzi di un pastore si degno, ricorderà mai sempre a'suoi diocesani, all'universale, che la vera gloria che un uomo può lasciare in terra è il sincero e lungo desiderio del suo nome.

Giova nolare finalmente che ebbe il Palma, ne' suoi 5 mesi e giorni 12 di governo, a proprio

(1) Questo nostro dottiniano amico, e benevolo prelato, nacqui molicita nel 28 estembre 1786, e munici inaspetitamente per segli si vivi in Mostemarino il di 28 gugno 1848. Era stato pirama profesore di lequoraza del rati litro di Rivi, canonico della chaquaza del rati litro di Rivi, canonico della chaquaza del ratio profesio di Nusco; del quale el timo attini marer, non che vicario apostito di Nusco; del quale el timo attini con incon presento alla chiesa medentino, nel 2 ottobre del 8337.

(2) Anche nella chiesa del convento di Marsala vennero pratirati all'estinto i più soleani [merrili, come rilevammo della deserizione fattane dal gioroale di Sicilia, La Cerere, num. 104, sabato 30 dicembre 1843.

V'intervenne l'intero ordine de' nobili, l'accademia Lilibetana, cui il defanta, comes idisse, era ascritto. L'exproinciale al gnor Zichitella, sempre unito al defunto con iodissolubili nodi di affetto e di amietria, rese tale doruto tributo, come il tutto ricavasi del giornale modosimo: metrop olitano il già nominato cardinale acrivescomo Giovan Battista Bussi, morto in Benervento nel 31 gennajo 1844, cio in Benervento nel 31 gennajo 1844, cio di una giorni dopo l'immature perdità dell'altro cardinale acrivescomo di Napoli Filippo Giudice Caracciolo de Padri dell'Oratorio. In quanto po in vicario capitolare prescelo ala morte dello stesso prelato, si fu egli quello ancora desinato dal capitolo nell'itar del suo antecessore monaignor Novi Ciavarria, yal quanto dire l'articulta del suo antecessore monaignor Novi Ciavarria, yal quanto dire l'articultato rincontro non infralasció anche di emettere la secuencia Nortipica. Ossa.

## FRANCESCO SAVERIO JANDOLI

- DOTTORE IN S. TEOLOGIA, ARCIPRETE SECONDA DI-
  - > CNITA' DEL REVERENDISSIMO CAPITOLO DELLA CHIESA C CATTEDRALE VACANTE, VICARIO GENERALE CAPITO-
  - CATTEDRALE VACANTE, VICARIO GENERALE CAPITO B LANG DELLA CITTA' E DIOCESI DI AVELLINO.
- Alli Molto RR. Signori Dignità, e Canonici a del Reverendissimo Capitolo, del Capitolo
  - » Collegiale, e delle Collegiate, Parrochi,
  - » Arcipreti , Vicarii Foranei , e Curati, Con-
  - a fessori Secolari , e Regolari , e tutti del
  - » Reverendo Clero della Città, e Diocesi.

18

l/a

- » L'amatissimo, ed egregio Monsicoon Fan Gru-» seppe Palma dei Baroni di Fratianni, Patrizio
- > Lilibetano, Vescovo di questa Città, e Diocesi che > diceramo con circolare del di 28 aprile di questo
- anno, venime a Noi giusta il Cuore Divino, e che
- > Voi tutti dilettissimi del Clero, e del Popolo per
- » tale riconosceste non appena vi venne dato ammi-
- a tale reconscesse non appena it ienne dato ammi-

prarlo nella santità della vita, nello zelo della › Casa .e della gloria di Dio, e nella doppia carità p che caldeggiava il suo cuore. Ei non è più: ma como ne giova credere già colla sua bell'anima nel gaudio del Signore, ed in quel Cnore Divino i cui voleri fra il corto giro di cinque mesi, s e giorni da servo fedele tutti tutti pienamente s esegui , eterna pace si gode, e possiede in premio e corona dovuta a tanti suoi meriti e virtù, onde può dirsi . come S. Ambrogio chbe a scrivere di Teodosio: recessit a nobis sed non to-1 tus recessit : reliquit enim in quo eum debemus agnoscere. A Noi intanto ha lasciato il sai gro dovere di compiere i santi suffragi in proa di Lui, e di scambiare gl'inni della giola in p quelli della mestizia. Ed oh di quante amare la-» grime conviene sia bagnata la tomba di un pan dre , e pastore si tenero , il quale in morendo » volle solioccbio, e presso al letto i figli suoi per impartir loro l'ultima paterna, e pastorale benedizione i Più di quelle che verso Ginseppe sul sagro sepolero del suo buon padre Giacobbe i Che se nella morto del diletto Basilio il gran Nazianzeno richiesto del suo stato, e come audassero le cose sue, rispose Revera acribe, Basilium non habeo; quanto per vero non è a stimarsi acerbo anzi acerbissimo per noi sella morte del dilettissimo nostro padre, e pastere! Revera acerbe Patrem, et pastorem nos habemus ! Ma che fare I non essendo Noi, diremo coll'Apostolo a Tessalonicesi , nella clesse di coloro b che non hanno speme della resurrezione c della vita immortale, il contristarsi d'avvantaggio non giova: credendo bensi che Gesù, e mori, e n resuscitò, crederemo che l'illustre Defunto il quale si mori atella fede, e carità di Gesti sarà un di, una a tutti giusti, da Dio a nuora e gioriosa vita richisamato per regnare con Cristo etermente de l'accomondati di productione di mori di considerati di productione di concerta di la considerati di Gesti, siamo sollectif, e viglianti a vivere e morire de giusti nel bacio del Signore, e la speme di essere seco Lui a Dio unit per semper cangenzasi in posacesso certo, e reale: el sic semper cum Domino errium.

3 mino errintat.

2 Esperó avendo Noi riportato per Divina Misericordia, e per deparacione del Reverendissimo Capilolo il per ode genazione del Reverendissimo Capilolo il per ode genazione del Reverendissimo nel di 17 stante con apposita Bolla Capilolare el nominato Vicario Generale Capilolare di questa racante Sede Episcopale rivolgiamo di presente le nostre nollecitudini a tutto ciò che or ora interessa la importazza della carica, riserbandocti dece a sou tempo gli alti provredimenti, che
sitacemo tonar meglio alla gioria di Dio, alla
Diocsi, Comindi sello alta and Propessi della
Diocsi, Comindi sello alta and Propessi della
tificazione il Revarcodissimo Capilolo di Frigeri
10, i SR. Collegi, i Parrocchi, gli A ciaprati,
i Vionzi Curali, le Comunità Religiose, e le
Conferencia caradiscimo tanto di gressi e, Gittà
Conferencia caradiscimo tanto di gressi e, Gittà
Conferencia caradiscimo tanto di gressi e, Gittà

Coofracinite gradulamente innio di questa Gittà,
 che della Diocesi esegoiranno un solenne fune rale per o illustre Defunto nelle rispettive boro
 Chiese; i cui sagri bronzi suoneranoo a mor-

 Chiese; i cui sagri bronzi suoneranoo a mortorio per te giorni, implorando alla henedett'Anima di Lui requie, e pace, colla recita de'consucti uligii e colla celebrazione del santo

we consuce their e come cerepragione der san

» Sacrifizio. Quando poi i suddetti funerali saranno » terminati in tutte le Chiese della Diocesi i Sinori tutti del Clero nella celebrazione della D S. Messa, ed in tutte le altre funzioni Chiesastiche aggiungeranno la Colletta pro eligendo » Episcopo, che comincia Supplici Domine etc.

Da ultimo significhiamo a tutti del Reverendo Clero secolare, e regolare essere nostro » volere che restino confermate tutte le facoltà che n ciascuno si trova aver ricevute dal defunto Mon-» signor Vescovo; e per i Confessori ci riserhiano di accordare la proroga delle pagelle che sono appo di loro nel primo venturo dicembre. » Confermiamo del pari tutti quei decreti proffep riti dai Vescovi antecessori, sia nell'atto delle D. S. Visite, che in altri tempi, non che gli altri n da Noi pronunziati in più volte nel primo postro » Vicariato Capitolare; come parimenti quanto dal n lodato defunto Monsignor Palma con eminente n saggezza venne disposto nelle notificazioni date n fuori in occasione delle aperture della S. Visita, » e del Venerabile Seminario. Ci permettiamo però n a questa ultima aggiungere il regolamento a » serbarsi nell'atto dell'ingresso dei Convittori, per » prevenire quei disordini che altra volta si sono » verificati, e che potrebbero riuscire per avven-» tura perniciosi : che perciò tutti gl'individuì i p quali hanno presentato in tempo utile le di loro n dimande, e dal Signor Rettore sono stati assip curati della di loro ammissione, esibendo il vi-» glietto del Signor Procuratore, nel giorno dello p ingresso prenderanno il posto nelle Camerate . n che loro verranno assegnate dai Superiori, a se-

» conda della loro anzianità, non altrimenti che T. II.

 lo prendono nel sedere a mensa. Questo privilegio però intendesi accordato a favore dei vecchi Seminaristi per due giorni incluso quello dell'apertura elass' i quali non avranno più dritto

» a preferenza.
» Consseendo per esperienza la eminenza della carica, e la insufficienza nostra scongiuriamo la tutti perche coll efficacia delle di loro pregliere o l'impetrino dall' Altissimo quei lumi, e quelle grazie di che abbisogniamo pel fedelo adempis mento dei nostri sagrossanti doveri, che ci sformatica del construire.

zeremo col Divino ajuto sempre ed in ogni ora
 con rettitudine traltare.
 Restiamo intanto implorando loro dal Signore

a le sue Divine benedizioni.

manager of the con-

» Dato dalla Reverendissima Curia Capito-» lare di Avellino 20 ottobre 1813.

#### » Il Vicario Capitolare » FRANCESCO SAVERIO JANDOLI

## » Giuseppe Canonico Pelosi Cancelliere. »

Facea per arma, il Palma, un arbore di questo genere, sormontato da un sole, ed avente al lato sinistro un leone rampante.

saniaro in recue ratingane;
Aggiungiamo in fino, che il sullodato arciprete
Landoli, a segualara il secundo ano viccariato capicatori, a segualara il secundo ano viccariato capicatori, a segualara il secundo ano per Sidy di Stanciacoro; che , con la data del 1 gennigo del l'amo medestino, non lascia in vero di essere sparsa di molta dutrina evelesiastica, e non poco tendente alla riforma amegiore del nostro elero.

### LXY. Fra Giuseppe Maria Maniscalco-Adno 1844.

In Alessandria di Sicilia, del vallo e diocesi di Girgenti, nasceva egli il giorno 2 giugno 1783, avendo a genitori Gaetano e Francesca Maria Simonara avveduti e probi. Giunto all'età di appi q. nella patria stessa vestiva l'abito chiericale, è nel 1796, contando anni 13, lo cangiava in quello de Minori Osservanti, là nel coavento detto della Gancia in Palermo; ove per due anai intto dedicossi al servigio della chiesa ed allo studio delle lingue, tra le quali segaatamente la latiaa e la francese. In ragione che cresceva negli aani cresceva ja lui una sgaisita seasibilità di animo, ua' indole sempre lachinevole al bene, ed uao sviluppo di facoltà intellettiva, per la quale in tutte le classi che percorreva, e per aenao di operare, e per discernimento di sapere, primeggiava fra i coctanei. Nel 1798 coa altri religiosi recossi a fondare il novello ritiro di atretta osservanza nel comuse di Carisi, e quivi per altri 5 anni intese con eguale alacrità di animo allo adempimento della disciplina regolare ed allo studio delle umane lettere e della stessa eloquenza, sotto la scorta del M. R. p. provinciale fra Giovan Francesco da Alcamo, uomo chiarissimo per santità di vita e dottrina. Nell'aano 1803 ai 2 di agosto entrò in noviziato nell'altro ritiro di stretta osservanza in Baida , convento quattro miglia lungi da Palermo, e sotto la coadotta del p. Maestro fra Ignazio da Minèo, uomo del pari ragguardevole; il quale, avendo conosciuto da vicino la virtu ed i meriti di lui, non dubitaya nella propria assenza di lasciargli la



cura e la direzione degli altri novizii, e questi d'altra parle non si rimanenco di risguardarlo con ripetto, ed ascollame con grata emotione i suggerimenti, principalmente quanto riflettea lo esercito della mentale orazione, tanto accomandata ai religiosi, sendo per così dira l'anima del crisisiami con la consulta del crisisme de la compania de la compania del propriamento. Pel 1804, ritenendo sempre il nome di fra Giuseppe Maria d'Alessandria, fe sua solenne professione nel detto ritiro di Baita, i il di propriamente 3 agusto, e nelle mani del medisimo p. Maestro de novisii, fra larazio da Minde.

Erano così le cose, quando da' proprii superiori apiccato venne nel ritiro di Alcamo per appararvi filosofia, ed anche compiervi tutto il corso teologico sotto la disciplina del dottissimo M. R. p. fra Carlo da Sciacca; dopo di che veniva assunto al sacerdozio, ordinandolo, nel 7 giugno 1807, monaignor Nilo Munst cappuccino, quello stesso che. alla morte di monsignor Grutler vescovo di Ticne e confessore di S. M. la regina Maria Carolina d'Austria, eletto venne in sua vece, e creato vescovo di Misuden nel 1802, morto poi in Palermo nel 28 novembre 1812. Pervenuto in tal gnisa il Maniscalco all'altissimo ministerio degli altari, e addivenuto ricco di profonda sapienza, per maggiormente confermarsi in dottrina divisò di darsi all'insegnamento, sostenendo quindi l'ordinario concorso di Lettore in filosofia, e vi venne con pieni voli approvato. Dope di aver dellato per un triennio tale scienza nel detto ritiro di Alcamo. venne nel medesimo scelto a Guardiano, e fu in questa opportunità che a tutto potere si dedicò alta santa predicazione, eseguendo anche parecchie missioni con altri padri dello stesso ritiro in più comuni di quoi dintorni. Finalmente eletto venne ivi al gravissimo carico di Maestro de novizii.

¢

í

In questo torno chiamati ad altri uffizii due uomini chiarissimi dell'ordine, e vacata perciò la cattedra di l'eologia nello stesso convento di Alcamo, il Maniscalno si presentò ai concorsi generali di Palermo nel 1817, ove ottenutala con huon successo, meritò pure il grado di Lettor generale in Sacra Teologia. Ne solo ciò: tenutosi in quell'anno il capitolo provinciale, vi fu nominato Diffinitore della propria provincia; e con tal carico, e l'altro, come è detto, di Lettore in Teologia, conservò anche lo antico, di Guardiane nel ripetuto convento di Alcamo; ove poi nel capitolo del 1820 a pieni voti elevato venne a Ministro provinciale. Questa carica obbligollo a lasoiare il ritiro di Aleamo, ed a fermare sua stanza in Palermo nel convento primario della Gancia prefata. Ivi prosegni ad insegnar Teologia , aggiungendo nelle domeniche la spiegazione della Sacra Scrittura al popolo, il che praticò per più anni. Non guari dopo fu nominato Teologo del Tribunale della Regia Monarchia in Palermo, e in seguilo con real ilearcto, e mercò l'atto adesivo del proprio Ministro generale o, fra Giovanni da Capestrano, eletto venne commessario di Terrasanta, ossia di Gerusalemme; rimanendo ancora dopo il provincialato superiormente incaricato di varie incombenze, quelle cioè di visitatoro e presidente de capitoli di alcune provincio di Sicilia, non che de concorsi generali tenuti in Napoli nel 1832, e di preletto degli studii; venendo dal Governo con ispeciale compuessione parimente inviato a presedere ad un capitolo provinciale de' Minori Conventuali in Val di Noto nell'anno innanzi, essendo i padri discordi fra lora, e con cia son interrento pose fine alle contese, ed il capitolo fa celebrate con soddisfazione miversale. R equi notiamo ele, apetito egii, nel deito anno 183a, alta capitate dell'orbe cattolico, per patrecimare ma cunza del suo cortine, innursi al papa ed al sacro collegio; fa tale e tanta nel rionontro la sua eloqueza, no be meriti del Santo Patre cun medazita d'oro.

I futuri destini del Maniscalco erano più grandi, dappoichè eletto nel capitolo generale tenuto in Roma sin dal 1830 a diffinitor generale con tal carica obbligato venne a trasferirsi novellamente colà nel convento di Aracoeli, nel 1833, per far parte della generale congregazione; nella quale poi a pieni voti venne scelto a Vicario generale di tutto l'ordine de' Minori Osservanti e Riformati : e quindi con breve del 13 marzo 1838, dalla Santità di Gregorio XVI, promosso a Ministro generale dell'ordine medesimo. Ed in vero l'ordine serafica cotanto benemerito alla Chiesa ed al mondo tutto, che diede cinque pontesici alla sede di Pietro, quarantatre cardinali al Sacro Collegio, dua elettori al romano imperio, ed un numero estraordinario di patriarchi , arcivescovi e vescovi, pet Maniscalco al certo ebbe ad acquistare un novello lustro e splendore, se vogliamo risguardare i tanti immensi vantaggi che da capo di esso gli venne a largire. In effetti col suo carattere franco e dignitoso non mancò dapprima di stabilire ferma la nbbedienza e soggezione nelle provincie anche più remote verso del capo stesso dell'ordine, e quindi della S. Sede ; pubblicando pure delle lettere circolari per le missioni sin dal priocipio del suo governo, per cui accrescinto si vide di molto il numero do religiosi pe conventi di s. Bartolommeo all'Isola e di a. Pretro in Montorio, e sempre pronti a partire per luoghi lontani; non esclusi de' visitanti apaditi in Terrasanta, per la quale non intralasciò mai peculiari sollecitudini, avendo anche ottenuto dal pontefice nel 1840 prescrizioni di dovervi rimanere per il corso di anni sei. Inoltre il Maniscalco avendo molto da vicino conoscinto i hisogni dell'ordine, mercè le assidue visite fatte nelle provincie, non mancò nell'anno medesimo di metter fuora altra circolare caldissima di zelo per le restauramento della regolare disciplina, circa la educazione o ricezione de giovani , la monastica osservanza, ed il contegno religioso de' veri francescani; le quali disposizioni rinnovello poi con una seconda circolare del 1843, tuttavia insistendo sulla importanza della ricezione ed educazione de' giovani ne' noviziati e chiericati; e nell'ultima de' 10 dicembre dispose che, a norma delle pontificie costituzioni, abeliti s'intendessero per noviziati que' conventi che non erano veri o quasi ritiri, e di pon permettersi quiudi la ricezione se prima non fossero stati stabiliti in questa forma a fin di uniformarsi alla stretta osservanza. Altra circolare emise nel 1841 per conoscere di che abbisognassero le provincie per rifiorire, o riacquistare la regolare osservanza: stabili ancora molti rigorosi concorsi generali, ne' quali egli scelse per le cattedre dell'ordine il fiore de' giovani sapienti; il che avveniva nel 1834 in Ancona, nel 1837 in Napoli ed in Bologon, nel 1840 nella Porzinacola, nel 1843 di nuovo in Roma ed in Napoli, e tutti da lui medesimo preseduti. Zelante sempre per la prosperità della sua religione instituì nel 1838,

dielro pontificio assenso, una caltedra di sagra eloquenza, senza di cui la parola del Vangelo niuno, o poco fruito produce, nell'animo de'fodeli; e nel 1840 promise un novello corso filosofico ad use comune ed uniforme di tutte le serafiche scuole, e già ne uscì il primo volume in Roma pe'tipi del Puccinelli nel 1843, e così di tratto in tratto i consecutivi al numero di cinque, intitolato Purioso-PHIAE UNIVERSAR INSTITUTIONES OUAS REFEREN-DISSINUS P. JOSEPHUS M. AB ALEXANDRIA POTIUS ORDINIS WINGBUR S. FRANCISCI MINISTRE GENE-BALIS IN SUAE SERAPHICAE FAMILIAE SCHOLIS TRA-DENDAS PROPONIT. Preparava poi un elaborato corso teologico, e per la provvisoria istituzione approvava, nel 19 aprile 1842 , le THEOLOGICAE INSTITUTIO NES in sette volumi del benemerito p. fra Cherubino da Palma.

Da ultimo il Maniscalco per promuovere sempre più efficacemente i buoni studii e le lettere pel suo ordine divisò instituire una serafica accademia, che fosse di ajuto e di avviamento allo studio della sacra eloquenza, specialmente per la forbitezza dello stile. Ne diede infatti i primi saggi nell'accademia riunita in s. Maria degli angeli in Assisi, per celebrare il risorgimento, e la consagrazione di quel tempio. L'Accademia fu intitolata ai cardinali. Luigi Lambruschini protettore dell'ordine, dal papa deputato alla consagrazione della chiesa, ed Agostino Rivarola commessario apostolico per la restaurazione del tempio, caduto per l'orrendo tremuoto. che nel 1831 cotanto afflisse la valle dell'Umbria; per la quale restaurazione anche il Maniscalco non poco concorse, come ricavasi dalla inscrizicoe che riporteremo. In tale occasione, avendo egli scorlo, che in molti giovani religiosi nutrivasi zelo per la poesia , richiese all'insigne accademia dell' Arcadia di Roma l'instituzione nel convento di Aracodi di mono colonia arcadica, col nome di Serafica; preponendo all'upop varti individu dell'ordine, onde fossero dichiarati arcadi. Fu perciò che l'Arcadia nella solenne radunanza del 1st dicembre 1843 ; institul tale colonia nel prefato convento; dichiarati arcadia prefato convento; dichiarandono fondadore c eustode prepretuo esso Maniscalco; e nominò arcadi i soggetti da lul proposi (1).

(1) Il Maniscalco si ebbe nella detta Arcadia il aome di Téodoto Cittarèo. Ecco i termini dei diploma da lui ottenuto per la erezione della cennata Colonia Serafica:

« C. U. C. — Essendo pervenuta sel Serbatojo di Arcadia una « istanza diretta al nostro Custode generale a nome dei reveren-« dissimo padre Gioseppa Mania da Alessanoria . Migistro Ge-« nerale dell' Ordine de' Minori, avendo per ogretto di ottenere, a che sia eretta una Colonia Arcadica nel Convento di Ara Cocii. « la quale venga da noi approvata e riconosciuta sotto il nome di · Colonia Serafica ; il Ceto universale della postra pastorale let-« teraria adumenza avendo in vista specialmente i sommi meriti . « che l'inclito ordine francescano si e acquistati nella letteraria a repubblica per avere a traverso della barbarie del mezzo tempo. a in cui macque, cella luce della dottrina e cella pratica delle vir-« tis sociali ricondotta nell'Italia nostra la quasi smarrita civiltà, s della quale, come da principale causa traggono le buone tattera a il luro effetto, ha di buon grado ed unanimemente condisceso « all'inchiesta decretando, che col presente atto renge stabilita nel Convento dell'Ara Coeli la Colonia Sernica da scelti oustori. III Arcadia alumni del Serafico Ordina (vi fondata e ordinando). a che sia essa regolata secondo in norma e la istituziona delle al-« tre Colonie in oltri ordini religiosi fundate con tulti gli onori

a pirilegi ad esac concessi.
 8 siccome l'universale ceto d'Arcadia riconocca in questo e latto il primo e spontaneo monimento e tutto il impegno nel e mentoralo Reverendistimo Padro Giusarres Mara na Alassare e nata Ministro generale de Ministri, personaggio rogguarderolissico no e tanto benemerio degli studi letterali i a tutta l'ordiua e stradio a la fioriusalamente accoretto, perchi li mediciano un disconoccio.

Ecco la insorzione di cui abbiamo fatto cenno, e che risguarda la ricostruzione del nominato lamosissimo tempio di Assisi, cominciata nel 14 marzo 1836, e portata a compinento nel 30 agoato 1840, colla ingentissima somma di zirca dueati centomila, nella più parle raccolta dai fedeli dell'orbe enticlier.

O. B. F. Q. S.

JOSEPHO. MARIA. AB. ALEXANDRIA. SIQUI,O TOTIUS. MINORUM. FAMILIAE. MINISTRO. GENERALI. PROVIDENTISSIMO QUI. SAC. BAS. MARIANA. ANGELICA TERRAE, DIRIS, MOTIBUS, DISIRCTA, ET. EYERSA AUSPICANDAE, RESTAURATIONI, CURIS, OMNIGENIS, IMPENSIS NUNOUAM, ANIMUM, RELAXAVERIT APOST, SEDIS, PROVIDENTIA, ET. AUCTORITATE, EXGRATA SODALIBUS. UNDIQUE. EXCITATIS REPARATIONI, ABSOLVENDAE, ARRE. COLLATO QUOD. MAXIMIS. PROVINCIARUM, SUMPTIBUS. FACTUM, EST DEIN. NOVIS. CURIS. NOVOG. STUDIO AD. TEMPLUM. SOLEMNITER. RITEOUE, LUSTRANDUM IMMO. HOC. IPSO. COENORIO. OMNIUM. PRINCIPE RESTITUENDO. EXORNANDO COENOBIARCHAE, BUJUS. S. AEDIS VIBO. BENEMERENTI, SOLLERTISSIMO VOTA, UNIVERSI, ORDINIS, PROMUNT

RT. POSTRAIS. TESTATA. VOLUERUNT
AN. MOCCCX L.

niversal ceto vuole altresl che con questo atto venga egti dichia-

<sup>«</sup> rato Deduttore persetuo delle enunciata Colonia, dando a lun fa-« coltà di eleggere il Vice Custode, il Consore o i Censori, il So-

<sup>«</sup> gretario, ed altre cariche, che ad esso piacerà siabilire per il « buon andamento della Cologia, con questo gerò che il Vice Cu-

Leggonsi queste semplici parole nell'altra collocata in memoria del Cardinal Rivarola, cui il Maniscalco volle pure innalzare un marmoreo busto nella sagrestia del detto tempio, npera dello egragio cavalirer Tenerani:

## SUMMO. MINISTAO. ORDINIS. JOSEPHO MARIA. AR. ALEXANDRIA (1).

Ma non crano questi solumente i nobili alorai, i le alle sure, le apprea amminade, con le quali Masiscalco segnalava il sessensio del suo glericos gorerno generaticio in tulle Ordine del misori coscani, altre glie ne rimaneemo a complere, e onlla suelleta con quella aleraità tulta sua per menarla a sollecito compimento. In effetto, vedendo tultavia nocompiuta la Genoscozza in sersoneco-zecusia sersapunca constitui e gli dividi sua per suo suo producto del prima importantissima opera alle dotte cure del chiaro. In finalarisi chia sersoni con considerati con della prima importantissima opera alle dotte cure del chiaro. In finalarisi chia sersoni con considerati con della prima importantissima opera alle dotte cure del chiaro. In finalarisi chiarisi con della producti sul sul considerati con della prima importantissima opera alle dotte cure del chiaro. In finalarisi chia sersoni con della sul considerati con della sul considerati con della sul considerati con della sul considerati della sul consider



<sup>\*</sup> Mode sia da lui presentato alla nostra generale adunana, onde « venga da questa approvato, e quindi munito del diploma della « sua rappresentana.— Deto in piena adunana di Arcadia nella « Capanaa del Serbatojo dentro il Boco Parrasio, alla Neomenia « di Elafeboltono (Dimpiado DCLIX Anon Della Restaurationa « di Arcadia Olimpa, XXXVIII. Ano. III. Filandro Gerouto C. « G. — Filino Antigono Sottonestode — Luoso del Sigillo».

<sup>(</sup>I) V. REALEMEN STORICA DEL MANGEMENTO DELLA MANIACI DEGLI AMORLI PERSO ASSIA, CERTI DA MONDISCO ESPONO CADO-DEGLI AMORLI PERSO ASSIA, CERTI DA MONDISCA DEL CADONESTA DEL PERSONA DELLA REPERSONA DARRICA DEL CADONESTA DEL GLI ANGELL PERSO ASSIA, del p. fra Attinio Maria da Rigigano seferiario generale dell' ciglione. La prima pubblicata in Roma, per Pietro Aurerili nel 1842, e l'altra in Orsieto, per Sperandio Pampiet, nel 1843.

al p. fra Stanislao Melchiorre da Cerreto, nelle Marche di Ancona, dedicata quest'ultima al Cardinal protettore, Luigi Lambruschini, e pubblicata in Ancona nel 1844 pe'tipi di Giuseppe Auretlo. Ed accennando noi qui parimente la sollecitudine già da lui presa per l'altra pubblicazione de codici ecclesiantici , diciamo di aver fatto eseguire delle non comuni edizioni del Buerianium Ro-MANUM in Urbino nel 1835, e del Diunno e Messale in Roma nel 1839 e 1843, per uso degli stessi francescani. -- Promoveva e conducea a termine le cause di heatificazione de servi di Dio Arcangelo da Calatafimi, di Marco da Montegallo, di Battista Varano di Camerino, di Francesco da Calderola, ed altra ne introducea per f. Francesco da Corsica morto con fama di santo nel 183a nel ritiro di Civitella. In quanto poi alle suddette missioni da lui promosse nel proprio instituto, è qui parimente da aggiungersi, che tolte le provincie monastiche della Spagna per le politiche ricissitudini, enumerò egli tra l'uno e l'altro emisfero, da più di ottanta provincie di soli Osservanti, Riformati, ed Alcantarini sotto del suo governo; oltre ai tanti collegii di missionarii appunto qua e la sparsi e fioreuti abbastanza, nell'America settentrionalo, e meridionale; o per soli collegii della Bolivia nel 1843. partiti per opera sua dall'Italia da hen 60 sacerdoti, oltre ad un 12n pel Chili sin dal 1833: missionarii che condotti segnatamente da' padri Mattia Breton, Alfonso Corsetti, e Raffaele Sans, trassero da boschi e montagne i selvaggi, e li civilizzarono alle limitrofe città , e governi. Oftre a che conservo ogli e stabili per sempre il pacifico possesso de religion di Terrasanta a fronte di

una flerissima procella che minacciava ruina al suoordine, coll'imminente allontanamento di essi religiosi da que' sacri luoghi, e da loro per più di sei secoli posseduti. Sicchè il Maniscalco con coraggio veramente apostolico svelò ogni intrigo, e con ragioni convincentissime mostrò il dritto che assistea i religiosi di non essere da colà allontapati; al qual fine Gregorio XVI stabili uoa congregazione di venti Cardinali per discutere questo importantissimo affare, i quali unanimemente vi fecero plauso; per lo che lo stesso pontefice oci 1841 emano una bolla In aupremo, con la quale fu confermato definitivamente il possesso de' detti santi luoghi ai religiosi minori di s. Francesco: ed il Maniscalco per tanto benefizio conseguito, a 3 ottobre 1844 nominato venne cavaliere dell'insigne Ordine del S. Sepolero (1). Nè bisogna velare col silenzio che, nvendo la Spagna rinunziato alla protettoria de ripetuti luoghi sauti di Gerusalemme, sotto la reggenza di Espartero, il Maniscalco da Generale dell'ordine e superiore de' medesimi, ne stabili Protettore il Re di Napoli, l'augusto nostro Fendinando II, che accettò con com-

(I) Seppisno dal Troyl cell'ISTORIA GENERALE DEL REA. ME DI ADDIL, the Progriss of question insigno ordina rimonia s'ampi di Octostine Importante, a di s. Elent master di tru, di qui il u cratos, affi di di codifer il 8. Septeto in Gerros-lama: e conternata dappi di Goffredo Butthous; in septembrane, e conternata dappi di Goffredo Butthous; in discontratorio per la contratorio VIII status a collectif in Progris, dicho loro per insegna ciaque cred rome in memoria delle clause, del collection del contratorio della collectione de

piacenza l'incarico, ed in ringraziandolo ebbe ad assicurarlo, che avea di già ordinato a' suoi Ministri e Consoli di tutte le parti, e segnalamente de' porti verso Gerusalemme, come Costantinopoli, Alessandria, Malta, s. Giovanni d'Acri, ed altri luoghi, proteggere ed ajutare in ogni maniera i religiosi di Terrasanta, e prestarsi con sollecitudine in tutte le occorrenze. Chiamato inoltre il Maniscalco come capo dell'ordine a Commessarin, Visitatore e Riformatore apostolico dell'ordine medesimo, Teologo per lo Immacolato Concepimento di Maria nel reale congresso di Madrid, non che a far parte delle Sacre Congregazioni di Propaganda fide, de'Riti, e della S. Romana Universale Inquisizione, in tutte da ordinario Consultora; come pure prescelto al difficile incarico di Esaminatore de Vescovi, al cospetta pontificio, non è a dirsi con quale dottrina, zelo, ed ardore vivissimo, con quale e quanta maravigliosa energia , seppe adoperarsi nei rincontri , per nobilmente mandare ad effetto cotali nobili e lusinghiere funzioni. Basta conchiudere, che impiego il Maniscalco tutte le sellecitudini del suo cuore, i consigli della vasta sua mente, l'alta influenza della maschia sua reputazione, per portar tutto al suo desideralissimo fine. Quindi non è a meravigliare, se, uscito di vita, e come meteora di troppo breve e luminosa, il vescovn Palma I, fosse stato poi egli chiamato dal prelodato Sovrano Ferdinando II. nel 20 maggio 1844. a succedergli nella chiesa avellinese(1).

(1) L'odierno Mieistro generale di tutto l'Ordine de'Minori Fracescail è II chiarissimo fra Venenzio da Celano, il quale non peco caideggiando i disegni del auo illustre predecessore Maniscalco, di cui era stato Segretario generale per la Riforma, rolle presedere al

Preconizzalo dalla Santità di Gregorio XVI nel concistoro del 17 segnente giugno, venne, come dalla sua Eristota Pascoralis de CLERUM POPULUMQUE DIORCESIS ABELLIMENSIS. dal cardinal profettore

capitolo de pp. Riformati di Napoli a Terra di Lavoro, e nel 30 maggio 1852 vi presceglieva a Ministro provinciale do medesimi il M. R. p. fra Andrea da Palma , Letture emerito ed ex Diffinitore , if quale volse tutte le cure al più alto miglioramento della sua proviucia, e tra je altre opere mandava a fine nel regio convento di s. Pictro ad Aram della metropoli, già monastero de Canoniel Regolari Lateranensi, eiò che vi mancava, una magnifica biblioleca; e tanto eseguiva nel 1855, sotto la direziona del valentissimo architetto, e professore di Scenografia Pasquale Veneri : la sala è posta nel pieno superiore del convento, ed è di forma rettangolare, della lunghezza di palmi 72, e di larghezza 32; ricere la luce da quattro grandi simmetrici finestroni ad arco, ed alirettanti semicircolari. Le pareti sono decorate a stucco, e ripartite a riquadri : tra le tuci . sino de grossi medaglioni dicinti a fresco dall'artista Luigi Nicoli, Il sutle rappresentò nel destro tato il Waddlogo . Bacone Ruggieto Giovanni Duos Scoto : nel mure a fronte all' legresse, s. Bonaventura; nell'altro a sinistra, s. Bernardino da Siena, Niccola Lirano, ed il beato Jacosone da Todi; e finalmente sul muro all'ingresso, Mario da Calesio, ed Anacleto Beisfestuel, 'tulli capiscuola dell'Ordine, tra'quali anche s. Francesco d' Assisi : e sulla porta poi vollero quei padri a gratitudine collecare in più piccolo medaglione il ritratto del benefattore da Palma, con la seguente inscrizione :

# CURA ET SOLERTIA D. O. M. BIOLOTHICA MARC N USUM ET COMMONDO BUDGO RIPODMATAE FAMILIAR PROVINCIAK NAJPOLITANAR A PURDAMPUTS STRUCTA FULT

Se d'una ricea cermici integliata un cai poggia la velos a gente, ten celle parte junto a è casacterio di ca assime di tre grandi conn. tamezate da altri precioli essettoni, reomi e harchie, edi mi quella gueldar, juritti anche in quierda, in retaggiarde do oto pedra gueldar, juritti anche in quierda, in retaggiarde do oto siltattuni steomi, quattre cicle dell'Ordine Francescos, cai distri siltattuni steomi, quattre cicle dell'Ordine Francescos, cai distri con constructiva. Justini alla Sepseza. Il provincento da nilimo e gli «testi scaffidi, cica per materie essedictiono il librio, cost il considerate il tello della della pipa di concentante il prima di considerate di librio della replica di concentante il prima di condel suo ordine Luigi Lambraschini, già vescoro di Sabina e quindi di Porto s. Rufina e Civitavecchia, ivi consagrato nella chiesa di Aracoeli, il di 23 dello stesso mese, coll'assistenza di Camillo di Pietro arcivescovo di Berito, e di Angelantonio Scotti arcivescovo di Tessalonica, il primo Nunzio apostolico in Napoli, e l'altro già institutore de'nostri reali Principi; non che dell'intero corpo diplomatico, essendo il porporato Segretario di Stato della prefata Santità Sua, e Gran Cancelliere degli ordini equestri di quella dominante (1). Decorato intanto dalla Santa Sede de'titoli di prelato domestico e di assistente al soglio pontificio, e preso tosto il possesso della sua chiesa per l'organo del vicario capitolare Francesco Saverio Jandoli nel 27 del medesimo giugno, non mancò secondo il rito di farvi il suo solenne ingresso nel 13 dell'immediato ottobre, un anno dono cioè ed su giorno dalla morte del suo antecessore. In effetti, indossati, come il Palma, i suoi abiti pontificali nella stessa cappella del real Collegio, tra gli osanna del clero ed in mezzo a foltissimo popolo, rivolse suoi passi alla chiesa di s. Francesco Saverio, da lui novellamente dichiarata provvisoria cattedrale, ed ivi colla dottrina degli Ambrogii

diè luogo alla prima sua omelia.

Ma, se ella è grandissima gloria di chi governa una diocesi il correggere efficacemente i disordini, non è poi minor gloria l'adoperarsi a tutta
possa onde prevenirii. Il qual fine non puossi con

mano ; ammirandosi ancora sulla cattedra che ergesi in fondo della sala un preziosissimo dipinto di Baffaello, esprimente la Sacra Fa-

<sup>(1)</sup> Le auddeite LETTERA PASTORALE trovesi pubblicata in Rome, aci 1844, per i tipi di Crispino Puccinelli.

terlezza maggiore, nè con maggior pienezza asseguirsi, se non col provvedere alle temporali necessità del proprio gregge, Quindi siffatto mezzo dorea ad ogni altro preporre il cuor magnanimo dello eccelso pastore, come quello che volto era pur sempre a quanto bavvi di più perfetto nelle virtà, di più arduo nelle imprese, di più glorioso nelle opere, siccome appunto egli fece da Ministro generale della Scrafica famiglia, e come parimente impromettevasi colla sua novividazione del 6 del seguente novembre. Ma, prima di ciò effettuare, sella incentezza della sua mente crede di tutto dersi nlla riapertura del duomo, e così interpetrando il pubblico voto, cerca ogni mezzo per to-sto mandare a termine la santa opera incominciata dal degno suo predecessore. Quindi, a coronare la comune espettazione accompagnato dai primi del clero, andò visitando i palagi e le case della città, chiedendo soccorsi per l'opera medesima, ottenendo pure dai predicatori della Onaresima il danaro assegnato loro dai comuni della diocesi, e sollecitando in tal guisa la carità de'credenti, aggiungea quel che poten del suo, e per tali vie il ve-dea solennemente dischiuso il di az giugno 1845: la lapida che riportiamo ricorderà a posteri le cure da Ini spese (1).

T. 11.

18

V. Narrazione de' lavori patti nella cattedrale di Avellino e suo solemne maphimento. Avellino, lipografia dell'Inlenderza 1845.

#### TEMPLUM

BEIPARAE. VIRG. IN. CAELUM. ASSUMPTAK, NUNCUPATUM PLURIRUS, ARHINC. AN. QUO. QUO. VERSUS. FATISCENS AERE. A. DOM. EPS. CIAVARRIA, EX. TESTAMENTO.

## RELICTO. REFIGUIDUM. SUSCEPIT. AN. MDCCCXLIII.

IOSEPB. PALMA. ANTISTES, DESIDERATISS.
AT. MORTH. INTERCEPTUS. VIX. INCHOATUM. RELIQUIT
OPUS. RESUMPSIT.

IOSEPH, MANISCALCHUS, SICULAQUE, ALACRITATE SUA, FIDELIUM, STIPR, CONLATA OCTATUM, INTRA, MENSEM, PONTIFICAT, SUI ABSOLVIT, ORNAVIT, SOLLEMINITERQ, LUSTRATUM PRISTINO, CULTUI, RESTITUIT, B. XXII, IUN.

AN. MDCCCXLV.

Risorto così in soli otto mesi e tornato a novella maesta e bellezza il duomo, rivolgea ano pensiere alle chiese della diocesi : e rinvenuto non senza pena multe di esse vedovate di pastori secondarii, e sprovvedute di collaboratori ed assistenti inferiori . dirette da soli sacerdoti mercenarii, come egli stesso si esprime nella detta notificazione, i quali per quanto degni si erano e diligenti nel disimpegno del proprio uffizio, non avean mai per i loro figliani quella cura si affettuosa ed assidua di veri pastori ; a novvenirli ne' loro bisogni avvicendava tutte le sue cure pastorali onde provvederli di fedeli ministri, e rendere questi il sale della terra e la luce del mondo. A taoto asseguire emetteva appositi editti a norma del Tridentino, e delle sagge disposizioni pubblicate da Innocenzo XI, per avere buoni e zelanti eccle-

siastici ne' rispettivi concorsi. Vedenda inoltre che dove il elern è numeroso esser dee di necessità melta disuguaglianza di forze tra gl' ingegni, fu suo divisamento che tutti i giovani chiamati al sacerdazio si rinserrassero nel diocesano aeminario, per così essern educati a una sola acuola di dottrina e di santità. Ad evitare quindi i mali che una lunga esperienza gli additava, e meglio corrispondere agli obblighi contratti col suo ministerio, nel 6 settembre 1846 dirigeva agli arcipreti, parrochi e vicarii curati altra sua nompigazione, colla quale mettenda segnatamente in veduta dover egli dare alla Chiesa ministri e sacerdoti giusta il enore divinn . e che con la loro intemerata vità e corredo di necessarie cognizioni , fossero stati di lume e salute alle genti; era aua assoluta voluntà che sotto gli nechi suoi medesimi fossero atati educati ed instruiti i chieriei, e che, ove tanto non avessero adempiin, senza allegare scusa n pretesto alcuno in contrario, d'allora rimaneano esclusi da ogni sacra ordinazione. E perciò non lasciava mez-20 alcuna intentato affin di miglinrare sempre più la educazione civile e morale, non che il metodo stesso degli studii nel prefato aeminario, esponendo intorno a ciò diffusamente sue nobili idee con lettera. PASTORALE degli 8 ntiobre 1845, la quale risguardava gli studii in generale, e l'obbietto costante che aver daveano le scienze e le lettere per vederle essenzialmente dirette alla privata e pubblica utilità. E perchè in insegnamento non avesse a riuseire vacillante, ovvero poco fruttuoso, prometteva pubblicare appositi aggoramenti, come in effetti eseguiva nel 1 novembre 1846 : furono essi disposti in tre parti, e queste divise in ventiquattro

capitoli; la prima risguarda gli studii nelle loro varie classi co' libri da usare nell' insegnamento; l' altra la educazione civile e religiosa; e l'ultima i doveri relativi a ciascuno nflizio, acciocchè tutti nperassero con unità di mezzi e di fini (1).

A rendere poi maggioripente adificant i costumi el clero e del popolo, chianzia avet dalla nostra capitale in Avellino fin dal 18 aprile del 1846 terdici zelosi operai della Congregatione di Vincerno del Paoli, tra cui gli olderni vescori di Oria e Borino, Luigi Margarita e Filippo Gallo, non che l'istessa vincerno Spaccapietra ora arcivescro di Port d'Espagne nelle Isole della Santissima Tranità; i qual processionalmente da lui condotti nella cattelrale, il di seguente davano cominciamento ad una sacra missione, che riusci malto proficua alla popolazione, por esserne priva da ben otto anni. Ecomethi la cattelrale mediciania rendessi del tutilo

(1) V. Regolassenti per la educaciona letteraria religiosa e civilproposti da monisporre Giuseppe Maria Manistado escenco di Acibino agli diunti ad inso amistario diocessono. Avel lino, tipografia dell'Intendenta. 1810. V. Giornale La SGENZA ii La FRDE, anno XIII, vol. XXVI. face. 333. ii cei paysandosi specialmente o rossegno i rarii sentianzii del regno che diredero i publicii sagaine 1833. ere quello di Archino colo il facero a pathicii.

aj nel 1833, per quello di Arclino con la fizeroa a partiera i Stromen altrica mila doblimo notigren ai vastagginos gludicieronos i giovani rhierita da Seminatia Arclinrec, Quell quelrieronos i giovani rhierita da Seminatia Arclinrec, Quell quelcieronos i giovani rhierita da Seminatia Arclinrec, Quell quelcontrol rallegraria nol Seguero, non altitimenti dece en lui engratula mia di tantuni, materip en tro gioval que dissi comisprialo de la constanti, materip en tro gioval que dissi comisciale del constanti de la comissión de la comissión de la conchia molte e diversa farmo la materia exicutifiche discase, edade del les letters, con les diagnos en ricordamino cone la sua inglutia, so dispo quella prosu a non ricordamino cone la vala del letter del seminativo, non che del Especia Dirigitoriacia condi, returne del Seminativo, non che del Especia Dirigitoria-

a gli studi e di que valenti Professori. »

angusta ad accogliere persone di ogni classe , votte il Maniscalco che taluni de'detti individui predicassero anche nella chiesa del Rosario, dando altri spirituali esercizii al seminario, al real collegio, alle prigioni centrali della provincia, ai funzionarii di ogni grado, e alle religiose oblate e claustrali , e finalmente agli ecclesiastici tutti, che per lo spazio di giorni otto con lui si rinchiusero mel convento de padri Cappuccini; donde poi discesero coverti di grossa fune, e coronati di spine, per muovere sempre più il popolo alla penitenza, tenendo anche il vescovo analogo discorso. in mezzo alla maggior piazza della città. Datosi termine alla missione con altra solenne processione del Sautissimo (1), proseguiva il Maniscalco la prima apostolica visita, aperta nella cattedrale negli 8 del precedente marzo, e non lasciava nel rincontro, come dal seguente decreto del 13 immediato maggio, di erigere la novella collegiata di s. Angelo all'Esca, instituita da Amato Olivieri del medesimo comune, come dall'instrumento del notajo Giuseppe Matano di Mirabella, del 20 aprile 1843.

Frater Joseph Maria Manicalco, Sacraa Theologiae Laureatus, ex-Minister Generalis totius Ordinis Minorum Franciscalium, Dei et Apostolieco Sedis gratia Episcopus Mollinensis, SS. Dommit Nostri Gregorii Papae XII Praclatus Domesticus et Pontificio Solio adstans. In causa et causis erections et fundationis Collegiatea Recopti-

<sup>(1)</sup> Do ciò è rimasta ferma la consueludine in Arellico, di sonard a festa tutte le campane della città in ogni gioredi a sera ad un'ora di notte, in onore del Sugramento; e così con cinque gater, ace e gioria chiamarsi il pepolo alla preghiera.

tiae numeratae decem Participatianum, scilicet sex majorum et quatuor minarum, in Écclesia sub utulo S. Michaelis Archangeli Terrae S. Angeli ad Escus nastrae Diaecesis, cum reservatione juris patranatus naminandi et praesentandi Participantes in hac primaeva erectione, et deinde in futurum, in Nastri favorem et Successorum no-strarum, praeter primam Dignitatem, quae remanet ut nune est de Regio Patranatu. - Visis-Instrumenta rogata manu Natarii Jasephi Matana de die vigesima aprilis millesimi actingentesimi quadragesimi tertii, quo Dominus Anatus Olivieri Terrae S. Angeli ad Escas ad majarem Dei glariam fundavit in Ecclesia Arcipresbyterali S. Michaelis Arcangeli Terrae praedictae Callegium Receptitium numeratum decem Participantium, sex videlicet majarum, inter quas Archipresbyter Curatus et Primicerius tamquam prima et secunda dionitas, et quatuor minerum, cum reservatione sibi juris patranatus nominandi et praesentandi Participantes in hac primaeva institutione, et reapse cum dicto Instrumenta nominavit sex Participantes majores, scilicet Admadum Reverendum Dominum Cajetanum Colucci Archipresbyterum Curatum tamquam primam dignitatem, pro Primiceriatu Acoluthum Michaelem Trojana, Dominum Michaelem Melchionna, Dominum Nicolaum Colucci, Fratrem Dianysium a S. Angela Ordinis Minarum Observantiae (abtenta saecularizatione) et Tonsuratum Michaelem de Musis, et quatuor minores videlicet Reverendum Dominum Joseph Penta . Reverendum Dominum Raphaelem Vozzella , Reverendum Dominum Florentinum Carvinella, et Reverendum Dominum Dominicum Melchionna, et deinde in futurum omni vacationis easu reservavit jus palronatus in favorem nostrum et nostrorum Successorum, praeter Arehipresbyterum, cujus patronatus est Regius, eidemque Collegio Receptitio Numerato pro dote et in fundum dotis adsignavis annuum reditum ducatorum actogentorum triginta duorum supra bona stabilia tam censuum, quam redituum eontenta, et descripta in enunciato Instrumento fundationis. cum conditionibus in co expressis, et cum onere Participantibus persolvendi quotidie in Choro Officium divinum ad instar Ecclesiarum Cathedralium et Collegiaturum, ac celebrandi quotidie Missam unam planam, et aliam cum cantu post Tertiam, vet post Nonam pro diversitate temporum; noc non tres Missas anniversarias cum Officio defunctorum, unam die decima Januarii pro anima quondam Domini Laurentii Olivieri fundatoris filii, et alias in diebus quibus mors Fundatoris eteius coniuois adveneril; ae etiam cum onere Primicerio celebrandi annuatim Missas duas cum cantu, unam in die decima nona Martii ob festum S. Joseph, et aliam in die octava Maji ob fextum Apparitionia S. Michaelia Archandeli Prineipalis Patroni dictae Terrae. - Regali Decreto de die decima prima octobris elapsi anni, quo conetat de Regio Benentacite a Sacra Regia Majestate FERRINANDI II impertito, et in actis existente. - Acceptatione facto à supradictis nominatis de donatione es dotatione manu Notarii Josephi Matano de die 21 Januarii 1846. - Edicto de die 16 angusti 1814 affixo et defixo, ac legitime producto, contra interesse praetendentes, ac pro libertate bonorum dotalium ut supra consti-

tulorum, et non comparentes. - Supplici libet : Nobis porrecto nomino dictorum nominatorum a ! Participationes .- Visis videndis, et considerati omnibus de jure et de facto considerandis, qui s in its rebus quae ad Divini cultus augumentus tendunt favorabiles esse debemus, ideo ordinari i auctoritato Nobis a jure concessa, stante supre. dicto Regio Decreto, praefatum Collegium Receptitium numeratum docem Participationum, se.: scilicet majorum, inter quos Archipresbuter Curatus et Primicerius tamquam prima et secundo dionitas, et quatuor minarum, in Ecclesia S. Mi chaelis Archangeli Terrae S. Angeli ad Escar nostrae Dioocesis erigimus et instituimus, au erectum et institutum esso volunius et declaramus, illique sic erecto bona stabilia sub annuis reditibus ducatorum octogentorum triginta duorum in dicto Instrumento expressa et contenta , in perpetuum applicamus, adsignamus et appropriamus pro dote et in fandum dotis dicti Collegii Receptitii numerati, cum omnibus corum juribus, et integra statu: nec non reservamus pro hac prima vice, et in hac primueva erectione concedimus jus patronatus nominandi et praesentandi novos Participantes in dicto Collegio Receptitio in favorem supradicti Fundatoris, et deinde in futurum omni casu vacationis eveniente (praeter Archipresbyterum) in favorem Nostri el successorum nostrorum, dummodo praesentandi sint Sacerdotes Confessarii approbati, et in defectu, etiam Clerici , Cives in dicta Terra commorantes , et in quorum defectu, etiam extranei ad nostram discretionem, et Participatio valere potest etiam ad titulum Sacri Patrimenii, juxta legem Fun-

datoris in dicto Instrumento expressam, ac vigore legum pro Ecclesiis Receptitiis hujus Regni, cum facultate Participantibus pro tempore ut supra nominandia, et confirmandia ac instituendis a nostra Episcopali Curia, sedendi in Choro eiusdem Ecclesiae, primo majoribus, dein minoribus, juxta tempus institutionis, canendi Missas, Officium divinum quotidie recitandi in horas a nobis designandas, inserviendi omnibus et singulis functionibus a Fundatore praescriptis, ac aliis publicis et privatis de jure servandis ab Ecclesiis Collegiatis et Receptitiis, et cum aliis praerogativis , facultatibus , obligationibus , reservationibus , pactis , et canditionibus in fundatione demandalis, ac juxta supradictas leges Ecclesiarum Receptitiarum hujusmet Regni: dummodo tamen Sacris Cananibus et Pontificiis Constitutionibus non repugnent, et non aliter; cum onere vero Participantibus tam majoribus, quam minoribus pro tempore existentibus celebrandi singuhis diebus in dieta Ecclesia Missam unam cum cantu post horam Tertiam, vel Nonam pro diversitate temporum, et aliam Missam planam, ac etiam celebrandi tres anniversarios in diebus ut supra a Fundatore dispositos, ac praestandi annuum Cathedraticum ducatorum octo, scilicet sex a majoribus et duorum a minoribus, in signnm subjectionis nostrae Cathedrae in die octava Maji cujuslibet anni : cum obligatione Primicerio. pro tempore quolibet anno in diebus 19 martii , et 8 maji celebrandi Missam unam cum cantu juxta intentionem pii Fundatoris. Et ita erigimus, concedimus, et reservamus, cum facultate etiam ferendi almutium ut autea ferebaut, et rochetum, salvis semper remanentibus nostris juribus Episcopalibus: et proinde praefatos nominotos et praesentatos in hac primaeva erectione a predicto Fundatore , Admodum Reverendum D. Cojetanum Colucci Archipresbyterum Curatum. Acolutum Michaelem Trojano pro Primiceriatu . Reverendum D. Michaelem Melchionno . D. Nicolaum Colucci, Fratrem Dionysium a S. Angelo (obtenta saecularizatione) et Tonsuratum Michaelem de Musis: et Reverendum D. Josephum Penta, D. Raphaelem Vozzella, D. Florentinum Carpinella et D. Dominioum Melchionna. fore et esse instituendos et confirmondos in dictis Participantibus, sex majoribus et quatuor minoribus, debitasque Bullas ad sorum favorem expediendas in formo, prout institui, confirmari, et expediri mandamus, isto et omni alio meliori modo. - Datum Abellini, e nostro Episcopali Polatio, anno a Partu Virginis millesimo octingentesimo quadragesimo sexto, die vero decima tertia mensis Maji, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri Gregorii Divina Providentia Papae XVI. anno ejus decimo sexto: Praesulatus nostri anno secundo - Frater Joseph Moria Episcopus - Joseph Canonicus Pelosi Cancellarius. Adest H. Signum.

Compiuta il Maniscalco la della sunta visita nel 1847, dava fuora negli 8 genangio di tale anna una laltro raccoasservo pel giro dello SS. Quarantore, divazione da la i introdotta nello chiese della risti ed universale nella Chiesa Romana; e quindi sibilira che dopo quelle antiche del dinono; la quarantore mediesime in egni chiesa precedesero la principale festività sollita a celebrarvisi, e sempre accompagnate da sermoni e preci all'Altissimo (1).

(1) Crediamo oca vana riportare detto REGOLAMENTO a memoria della posterità.

« GENNAJO « Chiesa di Selte Bolori nella festività di s. Antonio Abbale.

« Quarta settimana, Chiesa della SS. Trioità, per la Parrocchia, « FEBBBAJO « Prima settimana, La Chiesa della Gooccaione per la festa di

« s. Biase. « Seconda settimana. Chiesa Catiedrale per gli ultimi giorni di

« Carnevale.

« MABZO

« Prima settimana, La Parrocchiadi Costaulinopoli.

« Terza settimana. Chiesa della Conceriace a cartos dell' Arci-« confrateraita del Saol'issimo.

« confrateraita del Saol ssimo. « APRILE « Doi 7 a 9. La cappella de'signori Adiool9.

« Seconda Domenica di Pasqua, Chiesa del Rosaria per la fe-« sta di s. Francesco di Paola. « MAGGIO

« MAGGIO « Dai 5 ad 8, Chiosa di a, Agoslino per la fesilvità di a, Gene-« 1030.

«Terza settimana. Chiesa di Costantinopoli. « Quarta settimana, Chiesa della SS. Tripita.

« GlUGNO « Bui 10 a'12. Chieva di s. Francesco por s. Antonio.

« Teras settimana, Chiesa di a. Francesco Saverio, « LUGLIO

« Ne primi giorni. Chiesa de PP. Cappuccioi. « Seconda settimana. Chiesa della Clussura « Ouarta settimana. Chiesa di s. Francesca pel Carmino.

« Quarta situmana. Chiesa di s. Francesca pel Carn « AGOSTO

« Nei primi giorni. La Catledrale per s. Alfonso. « Seconda settimana. Novenatio dell' Assunta. « SETTEMBRE

\* SETTEMBRE \* Prima settimana. Chiesa di Monteserrato, \* Tersa settimana. Chiesa di Sette Bolori.

« Prima settimana. Chiesa dei SS. Rosario.

a Seconda settimana. Chiesa della Clausura.

« Quarta settimana. Chiesa del Conservatorio.

Quarta settimana. Chiesa del Conservatorio

Nel giorno 13 maggio 1847, sacro all'Ascensione, benediceva poi nella cappella del vicino Loreto di Montevergine, il novello Abate generale ed Ordinario di quella diocesi. D. Raffaele de Cesare di Napoli : e tale sacro rito nello stesso luogo rinnovava nella persona dol costui successore D, Giuseppe Svizzeri d'Itri, nella domenica, a gingno 1850, alla presenza di monsignor Antonio Garibaldi , arcivescovo di Mira e nunzio apostolico pressu la nostra real corte(1), e di altri nobilissimi personaggi (2). Nel 1847 finalmente, ai 13 di dicembre, dono di aver aperta al pubblico culto altra cappella rurale sotto il titolo dell'Addolorata (3), accoglieva in Avellino le Figlie della Ca-

- « NOVEMBRE « Prima settimana, Chiesa di », Francesco.
- a Terza aettimana. Chiesa di s. Francesco Saverio. \* DICEMBRE
- Prima settimana Cattedrale per la festa della Concezione. « Ultima settimana, Cattedrala a carleo del Reverendissimo Cae pitolo.
- (1) Questo egregio prelata e dialamatico, neto in Genova a 18 febbrajo 1797, moriva in Parigi nel 16 giugno 1833, sostenendovi per la seconda volta le funzioni di nunzio apostolico, e quando era già per conseguire il cappello cardinalizio.
- (2) Grove notate che Urbano IV concesse nel 1263 all'abate generale di Montevergine eletto, la facoltà di poter essere benedello do qualsiasi vercavo.
- (3) In essa caopella perimente venerasi la tanto predigiosa immagine della B. Francesca delle piaghe di Gesu, morta in Napoli nel 6 ottobre 1791, dell'età di anni 77 : come extandia ricavasi dalla seguente inscrizione: BACHAM HANG ARDEM

BACALAM MAGAC ARBREE

BACALAM MAGAC ARBREE

CLM SINILAMIN BACA SE MARIAN PRANSINGAE

LAMPINAM KIN BACA SE MARIAN PRANSINGAE

LAMPINAM KIN BACA CHAILINGA ARBREM MAGAC

LAMPINAM KIN BACA CHAILINGA ARBREM MAGAC

LAMPINAM KIN BACA CHAILINGA ARBREM MAGAC

LAMPINAM MAGAC MAGAC ARBREM MAGAC

LAMPINAM MAGAC MAGAC MAGAC MAGAC M

riti, affinché il novello spedale cirile e militare fosse da loro servito, e la fancialle apprendessero dalle medesime religione ed arti donnesche; inaugurando egli con isplendida pompa e coll'intervento similmente di tutte le autorità cirili e mi libri del capoluogo, pel 31 agosto dell'anno appresso, lo alabilmento di che trattasi (1).

Facendo ritorno al ciero, pon manco mai il Maniscalco di ogni altra cura e zelo, per aempre più renderlo perfetto, e contraddistinguerlo, dovendo essere al popolo forma ed esempio vivo di religione e di virtà. In effetti con una sua novella notificazione pubblicata nel 18 novembre 1848, val quanto dire al declinare quasi delle trascorse vicende politiche, quando, per servirci delle sue espressioni , l'oro si cra fatto oscuro , il suo ottimo colore cangiato, e la bella figlia di Sion giacente dal dolore, per vedersi abbandonata da coloro che ne doveano formare l'ornamento ed il consuolo : instituiva egli segnatamente pe'chierici rimasti fuori del seminario per mancanza di mezzi una congregazione di spirito in ogni comune della diocesi, diretta da un prefetto da lui stesso nominato, e colle strette norme assegnate nella notificazione medesima : e tale congregazione, sotto

<sup>(</sup>f) Le delte Figlie olleunt con Sorrano rescrittà del 18 olice 1830, funco deprima al sumero di quistre, respersa in 1830, funco deprima al sumero di quistre, respersa in cuello di Iredici. Vegassi la menoria stateta da nel pubblica per Ginesper Banonie in Nguil dei 1838, coli tablo: Della mini Riulta cuarta fin S. Vicazzo de Para e nel 1900 Anivo Ginario Para e n

il tilolo della Concezione, da aver luogo in ogni giovedl, tranne quelli di ottobre, e di qualche principale festività. In quanto poi agli ecclesiastiei. oltre allo spedirli in aliene diocesi, dietro invito degli Ordinarii, a dispensare la divina parola (1); facea pure arriochire di privilegii la congregazione de missionarii di Avellino, richiamata a novella vita nel I febbrajo 1838, vigilia della Purificazione, e perciò posta sotto questa invocazione (2); e, quel ch'è più, implorava al-l'altra della città medesima, conosciuta col nome di Estracapitolare, il Sovrano beneplacito per conferirle le minori insegne, tanto per lo innanzi contrastate dal capitolo netla Real Camera di S. Chiara. Il che ottenuto con real decreto de' 16 giugno 1849, in conferma della sua volontà, le rilasciava la seguente bolla, nel 10 del seguente agosto; avendo già egli restituite, sin dal di 20 settembre 1845, quelle

(1) To tutti merita comma loda l'agraçia abase Modestino Oltricina, nostro concittation, si questo l'ori di versi a nassantata con tensmo plasso nolla real battlica di S. Niccola di Bart nella gravationa del 1850, a cone pure a dispusatari battle interpolitaria di Mistra in qualtà dell'amos appresso, nella cattedrate di Arcil lion sella questoma del 1850 e e del corrente anno 1856 nel duomo di Poterno. Ci suggettamo di volter perso emulare cella sua sirvine da 1.5 in di franziagna i tropti del tenno.

(2) La delta pa irgunama el col pli fide fron sucho contributo del singuis mencionel floriored La sinstata La Firsa. Agon di sistent alpriationa nell' indicato genoro reggendo la cattedra serdinona benesico Novi (Isrovita La sinstata La Firsa. Agon del 26 via vecco particular del care del sistenti del care del sistenti del care del ca

accordate sotto il governo di Filippo II, da monsignor Passerini ai cappellani del Santissimo Corpo di Cristo e s. Modestino, nella cattedrale; come dall'altra di costui bolla del 6 luglio 1596,

da noi già riportata (1):

Frater Joseph Maria Maniscalco, Sacras Theologiae Laureatus, ex-Minister Generalis totius Ordinis Minorum Franciscalium, Dei et Apostobcae Sedis gratia Episcopus Abellinensis, Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae IX Praelatus Domesticus, et Pontificio Solio adstans, Eques z. Sepulchri in Jerusalem , Abbas Sanctissimae Aununciatae Terrae Pratae, et Comes

Onintidecimi.

Nostri animi curas in gubernio hujus Civitatis el Dioecesia meritia licet imparibus Nobia s. Apostolicae Sedis favore commisso, ad ea solertes libenter intendimus, per quae Ecclesiarum omnium praefatae Dioeccuis, praesertim hujus nostrae Cathedralis , decori el majestati opportune consulendo, provide disponitur, ut personae ecclesiasticae Altissimo famulantes, peculigribus condecorentur, et Christi fideles ad piorum operum exercitium magis in dies excitentur, proinde hujusmodi gratiarum concessionibus ordinariae nostrae auctoritatie firmatie robur adjicimus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

Sane pro parte Filiorum in Christo Reverendi Prior, et Confratres Sacerdotes Venerabilis Congregationis Presbyterorum Extracapitularium ere-

(1) È a notorsi che i sacerdoti confratelli della mentovata congrega Estracapitolare, giungono oggi al numero di 114; ed 1 Cappellant anzidetti, a quello ili 4, benchè in origine fossero stati soli 3, ed essi a norma della detta bolla del 1596.

ctae et fundatae in hac nostra Cathedrali Ecclesia Nobis exhibita postulatio, quod plures functiones, et sacra officia ab ipsa Venernbili Congregatione celebrentur propterea praedicta Congregatio illiusque pro tempore Prior , et Sacerdotes Confratres digni videantur qui amplioribus gratiarum praerogativis decorarent: quare pro parte dictorum Prioris et Sacerdolum Nobis fuit humiliter supplicatum quod in dicta Congregatione Divini servitii decori per amplius consulere de benignitate nostra ordinaria auctoritate dignaremur. Nos igitur qui quantum in Domino possumus pia personarum ecclesiasticarum desideria ad majorem Dei gloriam tendentia ad exauditionis gratiam libenter admittimus, et earum quamlibet gratiis, et favoribus prosequi volentes, proinde stante etiam consensu, et permissu Serenissimi Regis Nostri FERDINANDI II. optimi Sacrorum Canonum vindicis, cum venerato Regio Diplomate de die decima sexta Junii infrascripti anni, ut Nos praefatis Sacerdotibus dictae Congregationis minora insignia largiri possimus, Auctoritate nostra ordinaria, non mutata tamen Congregationis praedictae natura, concedimus, et impartimur, ut Reverendi Prior, et Sacerdotes Confratres Venerabilis Congregationis Extracapitularis hujus Civitatis, corum successores Sacerdotes tam in hac Cathedrali, quam extra eam in functionibus, aliisque omnibus actibus publicis, el privatis, et alibi etiam in uostra, et nostri Reverendissimi Capituli praesentia, atque alio-rum quoruncumque quibusvis anni temporibus, et diebus, ac alias quandocumqus, ubicumque,

et quotiescumque fuerit Rochetum, et Almutium

sine caputio, sericum violacel coloris, pellibus ormellinis in extremitatibus inferioribus lineatum deferre et gestare, illisque uti libere et licite valeant (excepto solummodo in illis functionibus, quando semel in mense conveniunt una cum Canonicis hujus nostrae Cathedralis qui etiam adscripti sunt praedictae Congregationi pro celebratione Divini Officii ad suffragandas animas fratrum defunctorum, in quibus functionibus volumus ut tantum Rochetum deferre debeant) auctoritate nostra ordinaria concedimus et impertimur. Volentes ut praedicti Prior et Sacerdotes Confratres super praemissis a quacumque, quavis auctoritate et quovis praetextu colore vel ingenio molestari inquietari vel impediri numquam possint neque debeant. Praesentes quoque ex quocumque capite, quantumvis juridico et legitimo, de subreptionis et obreptionis, seu nullitatis vilio, vel intentionis nostrae, vel quopiam alio defectu notari impugnari vel invalidari numquam possint; sed ea semper et perpetuo validas et efficaces fore et esse, suosque plenarias et integros effectus sortiri eadem auctoritate ordinaria mandamus.

Volumas insuper:

Voumas unsper:

1. Ul productio Prior et Sacerdotes pro-tempore dictae Congredioni adecripti, in festi socomitorbus cujustibat ania, scilicet in debus Nativitatis D. N. J. C. Epiphanise, Pridao Mortivitatis D. N. J. C. Epiphanise, Pridao Morstolerum Peter et Pauli, Omnium Sandorum;
et Dia Modestini Principalis Produceloris Injus
Civitatis, quando in Modes Pontificatis exercentur,
an in primis Vesperis, quan in Misca, ac cliere
un for primis Vesperis, quan in Misca, ac cliere

in nocte Nativitatis Domini, in primo Matutino Tenebrarum, Feria V in Coena Domini, et Ferio VI Parosceve, in haemet Catheradi Ecclesio adsistere tenentur in Presbyterio dictis ornamentis indutt, sub poeno privationis primae distributionis, ved lalia nostro arbitrio.

II. Ut cum ista concessionis gratia nihit innovetur, aut aliquid proejudicii usui hodierno, statutis et conventionious, forsan inter nostrum Reverendissimum Capitulum et Congregationem Extracopitularem initis, minime inferatur.

III. Demum ut in posterum, et ab hodie in antea, nemo ez illis Sacerdatibus, qui adscribentur praefatac Congregationi, audeant indurer Insignia minora praedicta, sine expressa Nostri et Nostrorum successorum licentio in scripiis obienta. Et ita concedimus, audeotriate ordanaia in-

dulgemus, et praedicta omnia, haud mutata Congregationis natura, observari jubemus.

Datum Mellini e nostra Episcopali Curia amo reparatae solutis millesimo octingentesimo quadragesimo nono, die decima mensis Augusti, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patri el Domini Nostri Pii Divina Providentio Papa Noni anno ejus Quarto—Praesulatus nostri anno sezto — Feliciter, Amen.

Frater Joseph Maria Maniscalco
Episcopus Abblinensis.
Joseph Canonicus Pelosi Cancellarius.
Loco X Signi

In virtù di tale bolla il Maniscalco investì delle insegne gli ascritti alla medesima Congrega Estracapitolare, il che avveniva nella cattedrale nel giorno 1\(\frac{1}{2}\) dello stesso agosto, rigilia dell' Assunione della Vergine; consistono esse, i una seriera almuzia di color violnero, cui \(\frac{1}{2}\) attacto aggiunto i l'ecaptuccio, con pelli di armellia nella pate inferiore (1). In fine egli istitui nel 1837 duo altri canonicati familiari al Capitolo della medesimi catterale, e ne diede la formale investitura nel 13 giuzzo di dello nano.

Riordinate le cose politiche nel 1849, il Maniscalco, dopo aver visitato il Pontefice Massimo Pro IX in Gaeta (2), alla testa di tutte le autorità civili e militari del Principato Ulteriore, non che di acelta deputazione del capoluogo, fui l primo, tra tutti del regno, a tributare gli omaggi di fedeltà ed attaccamento all' augusto Monarca in Caserfa; e questi non dimentico della costante devozione addiminostrata nel rincontro degnossi, con Sovrano rescritto del 22 febbrajo 1851, c ccarlo Commendatore del real ordine di Francesco I.

(1) Giova nolure, che le regole della congrega in parola trovane rechiore in S sul capitoli; ed in conformits di quelle dei secretoti di Taranto, farono correborate di regin assanso nel 27 agosto 1791 da Ferdinando IV, sun super Fundatione, quana super pracescribus capitalis.

(2) Fig. X, control to per le rivoltrey el abhandomer Roma el sentenziale, giune in Gaste onlle memerando note del 25 control 1848, una petendori più mantentre autò in liberta de die 1848. Le control 1848, una petendori più mantentre autò in liberta de die petendori 1848, una petendori più mantentre autori del control 1848, una petendori più mantentre del control 1849, una petendori del control 1849, petendori del control 1849, petendori del 2849, petendori del

Nel seguente anno 1850, a' 6 d'ottobre, con pompa consacrava la chiesa de padri Alcantarini in Atripalda, come appare da quest'altra iscrizione, e tre anni dopo, nel di di Ognissanti, ancor quella di s. Ippolistro nel llogo islesso.

> D. O. M. TEMPLUM HOC

F. JACOBI M. A SPIRITU SANCTO BUIC EXCALC. S. PETRI DE ALCANTARA CORNOBIO PRAEPOSITI STUDIO ET OPERE AMPLIATUM EXPOLITUM

D. JOANNIS EAPTISTAE TITULO F. JOSEPH M. MANISCALCO

EPISC. ABELLINENSIS
TOTIUS ORDINIS MINORUM EX MINISTER CEN.
SOLEMNI BITH DEDICABAT

PRIDIE NON. OCTOBRIS 1850 CUIUS MEMORIA QUOTANNIS IV NON. IUL.

ASSIGNATA AGITUR (1).

'Amante sempre del lustro e servizio delle chiese, non ostate due conclusioni in contrario del capitolo avellinese ; del 26 luglio cioè 1839 e 22 dicembre 1849, accordava egli per virtà di Berer pontificio del 1 febbrajo dell'anno seguente, delle ulteriori insegne a quella collegiata, come dal documento appresso; e

(3) Questo convento fo fundato dall'Università a 'tempi di Mariane i secondo luce di Atripuida, e proprisamente nel 1559, rollareneo del notifianto managiner Passeriti, per duria di padri dell'Ordino francescono; mr., manacid questi, in progresso la stevel università credette concederto agli Aleantariti i, i quali vi obbero statua nel 1570, sotto di monsignore Brancesco, per tratisi Sovratuan nel 1570, sotto di monsignore Brancesco, per tratisi Sovratuan nel 1570, sotto di monsignore Brancesco, per tratisi Sovratuan nel 1570, sotto di monsignore Brancesco, per tratisi Sovratuan nel 1570, sotto di monsignore Brancesco, per tratisi Sovratura di S

nel 15 seltembre 1851, muniva di regole il Conservatorio di oblate del terzo ordine di s. Fran-ecco, sotto il titolo di s. Maria della Purità 4 nello stesso comme; ed a rendevri maggiormen te saldo il candore; e la disciplina, le divideri in dodici capitoli, e questi in 83 articoli. Il che avera anche praticalo per il monstero clau, strate di Avellino nel 1845, come dal ano decreto del a febrajo dell'anno medisimo, perciò oggi le religiosa Teresiane sono in vita comune. della viù settela osservano in vita comune.

Frater Joseph Maria Maniscalco Sacrae Theologiae Laureatus, ex-Minister Generalis totius Ordinis Minorum Franciscalium, Dei et Apostolicas Sedis gratia Episcopus Abellinensis, SS. Domini Nostri Pii Papae IX Praelatus Domesticus et Pontificio Solio adstans, ac Eques Commendatarius Regalis Ordinis Francisci Primi. - Visis Brevi Pontificio Romae dato sub annulo Piscatoris die prima februarii 1850, quo conceditur. Dignitatibus et Canonicis Ecclesiae Collegiatae Terrae Atripaldae lujus nostrae Dioecesis facultas gerendi supra Cappam, qua in praesens utuntur, Caudam. - Regio Exeguatur Neapoli expedito die prima Maji ejurdem anno. - Regali Cedula de die secunda aprilis infrascripti anni, Sacro Regio Charactere Ferdinandi II subscripta, ac Excellentissime

na godono essi sepoltura in chiesa, per lo che leggesi in messo alla stessa la seguente iserizione:

DISCALCEATI PRIUS
NUNC NUDI IN HAC RESSI
EQUIMINODO CLAUSA
F.X REGALI IN PRAESENS
MUNIFICANTIA RESSIATA
REGULESCUNT
TERTIO NONAS JUNU
MISCALI.

Ministri Rerum Ecclesiasticarum signata, Regioque Magno Sigillo munita .- Considerato quod tali additamento honoris ad ea , quae suorum muneris et afficii sunt accurate exequenda vehementius excitentur, ac magis sibi comparentur arnamenta virtulum.-Auctoritate Apostolica, qua in his fungimur, dicimus, decernimus et sententiamus quod liceat et licitum sit Dignitations et Canonicis Collegiatae Ecclesiae S. Ippolisti Terrae Atripaldae nostrae Dioecesis utendi, tam ipsi quam futuri Canonici in sacris ritibus celebrandis. supra Cappam, quam ad praesens utuutur, Caudam quae vulga decurtata, seu abbreviata dicitur . eadem ratione qua Canonici Ecclesiae Frequentinae aliique per hanc nostram Dioecesim Collegiales Canonici ipsam Caudam gerere solent, debitasque Bullas concessionis expediri, salvis semper juribus Episcopalibus. - Ita pronunciat, Fra-TER JOSEPH MARIA EPISCOPUR. - Lecia. lata et promulgata fuit praesens Sententia diffinitiva hodie, in hac Episcopali Curia Abellinensi, die decimaguarta Aprilis millezimi octingentezimi quinquagesimi primi, 1851 .- Joseph Canonicus Pelosi Cancellarius. - Loco A Signi.

Nello stesso auno 1851, come altrove notammo, aprì in Candida un convento di padri Riformati della provincia di s. Angelo di Puglia, nell'antica badia di Montevergine; e posteriormente altro dello stesso ordine in Taurasi (1).

Nel 1 gennajo del 1852, benedisse la nuova cappella del real Collegio, aperta al pubblico dal-

 <sup>(1)</sup> Tun to propriamente per virtu del real decreto de 12 agosto.
 (363).

l'intendente della provincia, commendatore Pasquale Mirabelli Centurione dietro largizioni accordategli , dalla pietà del sullodato Monarea.

Nel 1853, sperando veder sorgere un terzo convento de padri Riformati della provincia di Salerno in Avellino, impartiva loro il proprio assenso, che veniva seguito dal real decreto de' z 1 aprile, e dal sovrano rescritto del 7 maggio dell'anno medesimo (1); e nel 21 dell' istesso mese ancora, vigilia della Sacra Triade, per virtu di altre sovrane sanzioni del 6 predetto aprile , accoglieva nel prefato real Collegio i padri delle Scuole Pie, i quali n'ebbero l'amministrazione . la disciplina e la instruzione; i quali padri si furono al numero di sette, avendo alla testa il dotto edi insigne exprovinciale Pompeo Vita, già precettore di S. A. R. il Duca di Calabria, Animato poi il Maniscalco da pastorale carità, ed in esecuzione parimente di nno de dettami del Tridentino, col consenso del suo Capitolo, non maneò di stabilire Concordia con Marino Paglia arcivescovo di Salerno

(1) Riportiamo il solo rescritto, poichè il decreto travasi nella COLLEZIONE DELLE LYGGI E DECRETI RPALI DEL REGNO DELLE DUR SIGHTE, anno 1863 : « Ministero e Real Segreteria di Sta-» to degli Affari Ecclesiastici e della Istruzione Pubblica . 2. » ripartimento , uum. 588. - Sig. Intendeute - Il Re (D. G.) » net Consiglio ordinario di Stato dei 21 aprile prossimo spirato » si è beniguato accordare il suo Sovrano beneglacito allo stabili-» mento in codesto Capoluogo , di una famiglio Retigiova di Mi-» nori Riformati della Monastica Provincia di Principato, rimet-» tendo alla prodenza del lor Superiore di stabilirla net locale det-» to di Monserrato , o nella strada de Pioppi. La Maesti Sua si è > degnala boas) permettere ad essi Religiosi , che facciano una s questus per le spese all'uopo occurrenti. Nel Real Nome lo » partecipo a Lei Signor luteudente, per opportuna sua intellip genza-Napoli, li 7 maggio 1853. Firmato, Francesco Scouze. Al Sig. Intendeole di Principata Uttra, Avellino »

ed amministratore della vescovile chiesa di Acerno, nel 22 settembre del medesimo anno 1853: e porre così termine alle inveterate controversie giurisdizionali del villaggio Ospedale, posto un tempo nel comune di Forino, ed oggi in quello di Contrada, e nei confini della diocesi del riferito metropolitano; rassegnandosi perciò da entrambi il corrispondente progetto alla SaptaSede e nunzio apostolico, rimanendo solennemente approvata la detta Concordia nel 3o del ripetuto mese di settembre (1).

(1) Ecco gli articoli che servirono di base ella Contordia in pa-

a 1. Monsienor Giusenne Maria Maniscalco attual Vetcovo di » Avellion , il quale ne ha glà ricevote il consenso dal suo Capis tolo Cettedrale , rinunzia la perpetuo teoto per sè quento per s s suoi Successori io favore dell'Arcivescovo di Salerno e de futuri a Arcivescovi di guella Dioceal a totti diritti giurisdizionali, quan li che casi sicoo , cui Rgli ed i suoi Antecessori han goduto ai-» nora sulta Chiesa parrocchinie di s. Maria delle Serra, su le due » famiglie del villaggio Ospedale reputato originarie di Aveilino. » e su tutti gli shitanti del villaggio chiamati promiscul.

n 2. Del momento, in cui questa convenzione sarà stata appro-» vata della S. Sede , tutt'i peni con le rispettive loro rendite a » pesi di proprietà della Chiesa parrocchiale di S. Maria delle » Serre passeraono nella libera disposizione del Vescovo di Avel-» lino, il quole li attribuira la supplemento di congrus olla Chio-> 40 perrocchiale di Tavernola, le quale è peverissima. Alla Chie-» sa medetima di Tavergola sarango attribuiti I calici . l' ortenso-» rio, la pisside, e gli altri socri arredi che trovansi nel miglioro a stato pella Chiesa di S. Maria della Serre.

» 3. L'Arcivescovo di Salerno si nel nome proprio che la quello » de suol Successori accetta con riconoscenza la rinunzia , di che » è parola : e si obbliga di conferire al presente Economo Curato » amovibile od sutum della Parrocchia di S. Maria delle Serre la » prima partecipazione minore, che vacherà nella Chiesa ricettizia » di Forino la cambio delle rendite della Parrocchia che passerati-» no alla Chiesa di Tavernole; e se mai all'epoca di siffatto passag-» gio non al trovasse vacanta alcuna partecipazione, si abbliga di s somministrargii appui ducati sessanta fino alla collaziune dello » partecipazione,

E finalmente nel 13 luglio dello stesso anno, sacro alla nascita dell'augusta nostra Regiua, Mana Trarsa Isaretta Arciduchessa d'Austria, per ispecial delegazione di S. E. il Cappellano Maggiore, monsignor Pietro Naselli ed Alliata arcivescoro di

a 8. In memoria di questa cessione di glurisdizione il Carato di s 9. Maria delle Serre o per sè o per procurstore offrirà ogni samo la perpetuo nel gloro el 18 febbrgio, 1 esta dei Santo Protettoro » di Avellico , all'Ordinario che celebra la messa pontificale nella o Chiesa catterdise, lossi filbra di cera la vorenta.

5. In conseguenza di questa convenzione rimane annullata o
 como mai non introdotta la fite che pendera indecisa presso la
 S. C. de Yescori a Rezolari, o presso qualistroglia altro Tribuosie.

Le paroio poi che serviroso di fine, sono oppunto le seguvoti:

» Il presente progetto muoito della sottorerazione e dei suggelli

» dell'Arcivescovo di Salerno, e del Vescovo di Avellico sarò ravia» to a cura dello atessa Arcivescovo al lodato Moosignor Nuguro

» Apostolico lo Napoli.

Il rescritto postificio de ultimo che approva come sopra, e corroborsto esso anche di regio exeguatur nel 1 luglio 1834, è così concepito:

» En Adismita SS, habita da infrancipio D. Scervario Scross Congregationis Refesoperum et Repularium sub de 50 Septembru 1853— Sancitias Sua benigna annut pro pritia approduine emuniciate concerdica oum expersita legiqua et conditiombus, « ratanqua habital cassionen jurisdictionis ab Episcopo Afettimen, you as usque accessaribina factionis factors Archivegiory Scieruyru as usque accessaribina factionis factors Archivegiory Scieruvicial et Addresdoa maximos dignit som obstantibus; et committi R. P. D. Nisuno Arqueblo; ou thom approchaio-

nem Partibus denunciet. Romae.
 (Firm.) G. Cardinalis de Genga Praefectus.

» (Firm.) A. Bizzarri Secretarius. (L. S.)

» Concordat cum originali, quod in Archivio hujus Apostoliucae Nuntiaturae adtereutur.

» Neapoli die 12 octobris 1855. » I. Archiepiscopus Siden. Nuntius Apostolicus.

V. DOLUMENTI DELLA CONCORDIA TRA L'ARCIVESCOVO DI SALER-

 DOLUMENTI DELLA CONCORDIA TRA L'ARCIVESCOVO DI SALER-NO ED IL VESCOVO DI AVELLINO P78 LA GIUNISDIZIONE SUL VILLAG-GIO OSPEDALE, Pubblicati in Napoli nel 1854. Leucsuia, alla presenza delle autorità tutte della provincia, e della stessa Gaurajione militare, elemenante benedicea ed inaugurava il Telegrafielettro magostico; opera per quanto mirabile, altrettanto utile, e fatta sorgere in grembo a noi; dall'eccelos lionarca Frannassoo II, come dalla sequente inscririone dettata nel rinonotro dell'egregio collega nel Consiglio d'Intendenza, Alessio de Bellis da Mirabella:

PACIS SERVATOR ARTIUM INGENIORUM OUR ALTOR VERDINANDUS II. UTR. SIC. REX MINACE TONANTYS PULMINI IGNE SUMDUCTO MAGNETIS VIRIBUS SUPERADDITO HOC MIRAS ASTIS ONES INSTRUCTO EXPORT NON QUO TURRES ARCES VE JACULETUA SED QUO LENIS MUNIFICUS PIUS UT1 SUUS USOUE MOS PENURIA ADVERSIS QUE LABORANTIAUS NEOUICOUAM MONTIAGS AC MARI DISSOCIABILE ABSCISSIS TEMPORIS SPATH OUR MINIME PATIENS MORAS REGIAM PERRE OPEM EOSDEM QUE LONGINOUGS QUASI PROPE EXTANTES ALLOQUI ATQUE APPARI VALEAT HORAE MOMENTO

Dietro di che movera il Maniscalco per alla volta della capitale del mondo catolico, per la visita Ad socra limita Apostolorum, e nel suo riotono faceva dono alla cattedrale di un magnifico ostensorio di argento, con questa leggenda: p. 10257; N. MANSCALO DESS. ARELINA, DONATIT A. D. 1853; O

CITUS.

con lal dono la cattedrale medesima serba egualmente di lui per le festività de Martiri un intero parato rosso con liste d'oro per il Capitole, eseguito negli anni 1846 e 47, non che i rispettivi paramenti del trono ne'solenni pontificali : il tutto fregiato delle proprie armi, Nel duomo istesso restaurò inoltre il pavimento di marmo posto nel presbiterio e l'organo grande, che anche miglioro (1). Decorò poi l'episcopio di altri necessarii abbellimenti ; no rifece i tetti, restaurò parte delle mura interne ed esterne, lastricò il cortile, e lo forni di una cantina, di che era privo , impiegando per tutte tali opere nell'episconio la spesa non lieve di ducati 3000. Volse parimente l'animo all'incremento delle entrate della Mensa, che aumentò a ducati 3500, curando la piantagione di 13000 alberi nel bosco, in cui fabbricò una casina da poter servire di diporto ai vescovi successori; comprò un'annua rendita sul Gran Libro del debito pubblico impiegandovi ducati 1100, quelli propriamente ritratti dagli alberi recisi nel bosco medesimo : ottenne dal Real Governo due supplementi di congrua in perpetuo , uno su la badia concistoriale di s. Maria a Tabenna in Castiglione nell'archidiocesi di Salerno, e l'altro sulla badia di s. Lorenzo in Capua, Lo stesso archivio della enria reclamava un migliora-

<sup>(1)</sup> L'organo medezimo renne tustírpio dallo chiesa di s. Fronzeva, dell'intigne ricario agalthere Felice de Genotin el 1811; cuè dispo la suppressione de contri pp. Conscaluali, e rollocato a proprira space alci domora, come dalla segurarie legganda asposta informa alle sua erati gentalizitàre, che scorgoris vadio il repelato erans, consistenti in un realence surretto da tre modifice una reforma con tre releit d'une, cumprime acreccioque in novata con proprieta della consistenti della consi

mento, e l'ebbe: in effetti scorgendo egli pe' tanti incendii sofferti, ed a causa ancora del saccheggio dato al palazzo vescovile pel 1700, oltre alle varie fasi dell'occupazione militare, le scritture mal disposte, confuse, logore, o quasi consunte dalle fiamme; sul riflesso pure, che tali scritture servono come di sostrato al buono andamento delle cose, ed a tutela maggiore de'dritti della chiesa, così non intralasciò di gettare suo sguardo su tale importantissimo ramo di amministrazione, e cotanto essenziale al perfetto governo della diocesi; chiamando all'oggetto da Gesualdo, il tanto colto arciprete Vincenzo Pisapia , al quale affidò l'incarico del riordinamento delle earte, della redazione degl' inventarii ed indici, affin di tutto conoscersi a colpo d'occhio; fornendo anche il locate di novelli e grandi armadii. Il Pisapia seppe secondare le mire del prelato, ma non potè portare l'opera a compimento, per la costui traslazione.

Mancava intanto ai vivi nella chiesa di Calatagirone, nei domini di là dal Faro, il di 3 agosto 1833, il tanto rimpianto vaccoro D. Benedelotina Cassinese; quando nel 23 dello immediato norembre, ciole un mese dopo che fosse stato nominato presidento nonezni del celebre lostituto d'Africa, la Maestà del Re, Signor Nostro, destituava il Maniscalco a successore in quella vedovata chiesa, e a'era il terzo ben degno pastore, e
la Santità di Po IX, faccodo plasso a tale elezione, dall'allo sono seggio, l'onorava nel 17 del poserioro dicembre, del seguento positifico rescritto.

» pius p, p, IX.

» Vonerabilis Frater salutem et Apostolicam

» Benedictionem. Litteris die prima hujus mensis ad Nos datis, quaeris, Venerabilis Fray ter , utrum Nobis consilium placeat de Tua ad ) Calayeronensem Ecclesiam canonica transla-1 tione. In hac Tua postulatione sensus recognovimus Antistitis, qui Nos et Apostolicam hanc Petri Sedem debita colit devotione, ac » prosequitur observantia. Neque vero transla-> tionem ipsam ad Tuam solummodo tranquillia tatem , sed etiam ad Calqueronensis Ecclesiae bonum , quam fidei et sollicitudini Tuae mox ) committimus pertinere maxime arbitramur, Es tenim nosti quae sit ejus regionis necessitas, auantaque Episcoporum alacritate ibi opus sit. 1 ad nativa Ecclesiae jura sarcta tectaque tuen-» da , ejusque libertatem defendendam. Ita porra ) id Te facturum confidimus, Venerabilis Frater, y ut una simul curam cogitationemque numquam > abjicias , ut Caesari ea reddantur quae eius s sunt. His votis incensi omnem Tibi a Domino a cupimus et precamur tum animi, tum corporis » prosperitatem, cujus auspicem adjungimus Apostolicam Benedictionem , quam intimo cordis affectu Tibi . Venerabilis Frater . istique Abellinensi Clera ac Populo permanenter im-» pertimer.

n. Datum Romae apud S. Petrum die 17 den cembris 1853. Pontificatus Nostri Anno VIII. PIUS P. P. IX.

Venerabili Fratri Josepho Mariae Episcopo
 Abellinensi — Abellinum.

Erano così le cose, quando, avvertito il Maniscalco del vicino concistoro, disponevasi ad abbandonare la sua chiesa; e perciò nel 20 marzo 1854 (poco tempo dopo cioè del famoso avvenimento della santa Spina nella cattedrale (1)) dirigeva

(1) Tale avvenimento, aroto luogo propriamento nel 3 febbrajo del della anno 1834, el vice confermato anche coa giuramento dall'odierno veccoro di Nusco monsignor Michele Adinoffi nel 5 febbrajo 1855, come dalla relazione che qui per intero riportiomo,

come a memoria dei posteri. » In Avellino città Capoluogo dei Principato Settentrionate del » Regno di Napoli a questi giorni è avvenuto un fatto, che per » la sua singularità ha destata i attenzione di tutta questo citta e » di tutt' i villaggi e terre vicioe, e che noi reputandolo ben dea gno di esservazione e di memoria, intendiamo qui per minolo a e fedologente riferire. Nella nostra Cattedrale religiosamente ab a immemorabili conservati un inuco mugolo di snica, pregiosa re-» liquis della corone di spine di nostro Signore Gesù Cristo: la cui autoritorità è contestata e dai suggelli eniscopali che la guardano . a e più dalla gran divezione tradizionale, che vi porta il popolo Aa vellinese; e dalla frequenza delle grazie che per l'adorazione de » essa a' impetrano, massime pelle pubbliche calamatà. Si è consera vata finore la santa Spina in apposita nicchia entre un tobo cilina drico di cristallo, fermato all'incrociamento delle due aste di una » grando e ben invocata croce di argento. Questo tubo però per a esser di soverchia e rosserza e frastagliata di fogliame a rilievo non a dava a foliravedere la santa Spina campata e netta; onde si pensò » Iramutoria in altro lubo mie di cristallo sottile a liscio, e limpido » quanto vuoi. A tal fine il di quattordici gennato di questo corren-» to sono, giorosta seregissima ed asciutta, fo portata la santa reis-» quin in casa di Monsignore Fra Giuseppe Maria Maniscalco, che a nella sua stanza resculdata a stufa, alla presenza de molti digni-» tarlı dei elere ed uffiziali del Comune dissuggellò la teca e ritras-» seue la Suina che sopra un pezzo di carta blauca volta e rivolta » in ogni verso, fu vedula e diligentemente osservata da tutti sec-» ca, asciulta e di un colore bianchiccio e ceneriuo. Così riconosciua ta, riposta e suggellata del muovo tubo fu riportata alla sua nic-» chia. Li di tre febbrajo giorno di Venerdi venuto alla Cattedralo » il non meo chiaro per lettere a scienza di leggi, che per soda pie-» tà il Signor Procuratore del Re presso questo Tribunal Civile » D. Gennaro Rocco con sua moglie mostrarono desiderio di venera-» re la S. Spina, e vedere come atesse accogcia notta unova teca. Li » M. Rev. Parroco dolla Cattedralo D. Federicu Tulimiero no ti a soddisfece. Ma nell'atto che loro e ad altra gente accoltasi porge-» va a baciare lo Yeu, reliquia, gli parva intravedere alcun che di

a nuovo verso la punta della Spina. Guardo, spin più migutamen-

l'ultima sua commovente normazzone al clero ed a'fedeli tutti della città e diocesi; con la quale

a te, si conformava nel sospetto, che manifestò agli astanti. La tras- se a piena luce, guardò, riguardò, scorse quattro goccioline appicante. » al tronco in giro, una più rilerato delle tre di un color rubino, s vivo e trasparente. Gli altri che por vollero osservare, tutti ria dero e troracono lo stesso. Quanti vi eran Canonici al coro, i Pro-» fessori del Seminatio attiguo accorsoro, ridero e trorsrono lo a siesso. Se ne portò natizia a Monsignor' illustrissmo che recatoa si di presente al Vescovada, volte co propri occhi cartificarsi , a » trovò vero quanto gli era etato riferito. Ben tosto apprensi per a tutta la città la voce dell'avvenimento estraordinario, a folia ogni » generazion di persona traeva al Vescovada: gente del popolo, gen-» tiluomini, megistraji e anche il sig. Intendente della Praviacia a Commendatore Mirabelli Conturione: e lutti cho poterono esser a soddisfatti di osservar da vicina la Splan, uniformemente testifia carono lo stesso gridando al miracolo. Manuenar Vescaro però . a non parendugli nè potendo nulla diffluire, ordinò per un triduo » si espunesse alla pubblica reoccazione la S. Beliquia, e ai facessea ro solenni preghiere al Signore. Cost in latto con tauto ferrore a e concorrenza di popolo che appena sarebbe credibile. Intanto oa gni groron del triduo e per altri dieci giorni neguenti che pur si a Jenne esposta la S. Solno, jo diverse ore e da ratie persone si ria peterono diligenti osserrazioni nella Spina, e si trovoreno quela le quattro goccioline sempre permanenti dello stesso rolumo » e colore ed allo stesso sito senza nè univsi tra loro, nè scender a per la patta gravità serso la ponta colta in giù, apche dietro fora ti e ripeinte scosse. Così audera in cosa fino et di sedici dello ates-« so mese di febbrajo, quando Monsignor Illustrissimo giudicando » volersi più esatte inreatigazioni per detorminar più di presso la a nature del fatto, risolse ricorrere ad altro esperimento. Che sea rò il detto di fattasi recare in casa la Reliquia, avendo a testimoa nii l'Arcidiacano D. Francesco Sareriu Jaudoli, il suo Segretaa tio P. Filippo da Monteforting, i sacerdoti D. Errico de Domi-» nicis e D. Francesco Ragusa, disaggellò ed estrasse di punro la » Spios che presentara così più viubili e del color rubino le quata tro goceette apprese to euro nerso la punta: si accostò loro un pan-» nolino bianco che in istante le assorbi, e presentò una marchietta a in forme triangolata di circa una linea per largo e per lango di a po calor rosseco abiadato. Ció fatto fu rimessa e rifermota di suca gelli nella sua teca la Spina; ed a memoria del singolare arreni-» mento fu in taho di cristallo par chiuso e suggellato il pannolmo a the office alla vista quel vestigio delle quattro gocce, che osservaesprimendo l'alto dolore in doversi separare da un gregge che tanto amava, e che pel corso di circa anni 10 avea formato la sua delizia, la sua corona, e l'oggetto più gradito delle sue pasto-rali sollecitudini; sull'esempio quindi del Divino Maestro a' proprii discepoli, raccomandava a tutti la pace, quella cioè tanto necessaria con Dio, col prossimo, e con noi stessi, prendendo in tal guisa doloroso commiato. Tenuta in effetti l'ultima sua ordinazione nel 1 del seguente aprile, c traslatato nel 7 alla detta chiesa di Calatagirone. nel 24 detto mese dopo di avere impartita nel duomo la benedizione col Santissimo alle loro Maestà il Re e la Regina, al Duca di Calabria.

» to in capo a uo mese, si è veduto un pò più ammortito cel co-» fore. Che giudizio è » portare sulla natura di questo ligoido così » stranamente comparso sul tronco della Spina? Gti darem coi del » predigio o il direm secondo natura? Non arstremo così di leggieri » definirio loterrogati e chiamati » disaminare le goccette o la mac-» chia indi restata ai pannolino valenti dottori fisicio chimici a spic-» ger naturalmente it fatto, non benno potuto suggeriro attra ipotesi » cho questa: cioè che un poco di umidità sospesa nell'aria rinchiusa » net tubulmo potrà reporcedersi in goccette suttronco della Spina. Ma donde il colore? Quest'umidiore, dicono, assorbito primo dal » legno si è potuto combinare col concino conteouto la esso legno » e poi ripulso fuori e ricomparso colorato. Ma come dire la natura a del legno una volta assorbente, altra volta repellente, il coloro » del concino è esso rublos o rosaceo? Onde chesenza ardire diffi-» nir nulla, che a poi non si appartiene sulla natura del fatto, aba biam creduto nostro dovere raccogliere minuta e fedelmente » ogni circostouza che gli riguardasse, e coal registrario ed edifi-» cazione e memoria de' presenti e lutori. » Noi qui sottoscritto qual Provicario Generale del ledato Mon-

» relazione è più che vero. « Avallino 5 febbrajo 1855.

» signor Maniscalco, ed attualmente Vescovo di Nusco, attestia-» mo con giuramento che quanto si va riferito nella presente « MICHELE ADIROLFI VESCOVO DI NUSCO. Luogo del M Suggello.

ed alle AA. RR. de' Conti di Trani Caserta e Trapani, che da tre di facean tutti onorata dimora in Avellino per visitare il santuario di Montevergine, mosse alla volta di Napoli, per recarsi alla norella sede. Il capitolo congregatosi nel medesimo giorno prescetse dal suo seno a vicario capitolare monsignor Michele Adinolfi, il quale tosto emise la seguente nortetcazione:

## \* MICHELE ADINOLFI

1 DOTTORE IN SACRA TEOLOGIA, ARCIPRETE SECON-

DA DIGNITA' DEL REVERENDISSINO CAPITOLO DELLA CHIESA CATTEDRALE FACANTE, FICARIO

) GENERALE CAPITOLARE DELLA CITTA' E DIO-

> CESI DI AVELLINO, PRELATO DOMESTICO DI » S. S. PIO PP. IX.

» Alli Molto RR. Signori Dignità e Canonici » del Reverendissimo Capitolo, del Capitolo Col-) legiale , e delle Collemate , Parrochi , Arcipreti, Vicarii Foransi, e Curati, Confessori > Secolari , e Regolari e tutti del Rev. Clera

» della città, e diocesi.

» Essendo stato translatato l'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Fra Giuseppe Maria Ma-» niscalco da questa Sede Episcopale a quella di » Caltagirone in Sicilia, e radunatisi nel di a4 del ocrrente le Dignità, e Canonici di questo Reverendissimo Capitolo per la elezione del Vicario

 Capitolare secondo tutte le forme Canoniche, quel Dio il quale nelle sue mirabili opere usa avva-

» lersi delle cose che non sono e delle creature T. H.

umili , e dispregevoli , affinchè non abbia mon tivo di glariarsi innanzi a Lui ogni carne faeva cadere su di Noi la canonica elezione che siamo fra tanti ragguardevoli ecclesiastici il minimo deali Apostoli. Nell'atto adunque che pubhlicamente Noi andiamo ad esternare verso le n Dignità, e Caponici del Reverendissimo Capia tolo i nostri umili ringraziamenti perché a si alto onore si son compiacinti elevarci, e della a lor fiducia hanno creduto farci degni : passian mo a darne a tutte le Signorie Loro la legale

a conoscenza.

n questo poco intervallo di tempo che sarà per passare fino alla elezione del novello Vescovo. Noi non metteremo mano ad opere grandi, ma ristretti nella sfera delle nostre facoltà col consin glio di questo Reverendissimo Capitolo cercheremo di mantenere la disciplina ecclesiastica nel suo pieno vigore, e di provvedere in tutti i moa di possibili al nitore dei templi, e alla floridezza a del culto divino. La nostra condotta coi nostri fraa telli Sacerdoti sarà quella che tenne il Samaritano a del Vangelo coll'impiagato che trovò sulla pubblia ca strada. Infuse quegli sulle ferite di costei vino ed olio. Olio in cui viene simboleggiato lo zelo. Noi adunque l'olio adopreremo di una cristiana compassione, e il vino aggiungeremo di zelanti, ed efficaci correzioni. Et pie sae-» viens disciplina et juste consolans misericordia. S. Greg.

 Lungi adquque dal prevedere specialmente in persona de ministri del Santuario azioni indegne n del lor ministero, ci auguriamo invece che risovvenendosi Essi di essere quei Forti armati

1 d'Israello che enstodiscono il mistico letto di Salomone, gli Economi fedeli del prezzo della Redenzione, i candelabri luminosi nella Casa o di Dio, i Maestri e Duci de'popoli cristiani vogliano piuttosto colla loro sobrietà, modestia, s circospezione, carità, e innocenza di vita opporsi come un antemprale al torrente de vizii. e de' peccati. I tempi sono tristi, lo spirito di » Satana invade la maggior parte de fedeli, la corn ruzione, e il mul costume va tuttora crescendo. a e prende più forza, e vigore, e non v'ha chi a faccia il bene al dir del Profeta, non v'ha neppur uno. D'altronde Cristo si è posto nelle nostre » mani non solo perchè sia offerto, e ministrato sugli altari, ma molto più per essere da noi difeso in faccia agli iniqui, e malignanti di questa terra. Ma chi dovrà prender le parti di questo Cristo disprezzato? Lasciamo ai sacerdoti il » riflettere su questa domanda, e il rispondervi.

» Per ora confermiamo a tutti della Diocesi le singole facoltà di cui hanno per l'addictro go-) dulo, riservandoci poi in progresso di tempo di dare qualche disciplinare dispusizione pel bene s della Dincesi, e decoro ecclesiastico. Vogliamo » dippiù che all'arrivo della presente si apponga » nella Messa, ed altre funzioni ecclesiastiche la » colletta: pro Pontifice eligendo, che comineia > Supplici Domina etc.

Intanto esortiamo le Signorie Loro inculcare a tutti i fedeli che vivono sotto il loro reggime al-» finchè porgessero fervidi voti all'Altissimo pel provvedimento di un Pastore che sia pieno dello » Spirito di Dio, che sia fornito dello zelo di Finees, della mansucludine di Davidde, della for-

- FRA GJUSEPPE VARIA MANISCALOD s tezza di Giacobbe; e di tutte le buone qualità
- » di cui è necessario che vada fornito un degno, s ed egregio Pastore. Con questa dolce speranza
- imploriamo loro ogni benedizione dal Ciclo. > Dato dalla Reverendissima Curia Ca-
  - > vitolare di Avellino 25 aprile 1854.
    - > Il Vicario Capitolare

THE WHITE PARTY NAMED IN

- MICHELE ARCIPRETE ADINOLFI.
- 3 Il Cancelliere > Vincenzo Arciprete Pisapia (1).

(1) il delto monsignor Atlanta, nato in Avellino cel 7 magpio 1802, per la sua dottrina, carità immessa verso de soveri. e zelo epostolico aprezato da parroco di s. Maria di Costantinopoli, che da canonico perilenziere ed arciprete della cattedrale. come pure da consultore e superiore dello congregazione de nostri preti missionarii, de esemiontor sinodale, rettore del seminario. provicario generale, e da vicario capitolare, meritó alla morte del pio o dotto Ginseppe Antelitaco , da Boya nella 1. Calabria Ultra, vescovo di Nusco esser prescello datia Maestà del Re (D. G.), e vescovo di quella cultedra nel 4 novembre 1854 ; e gli successe nel vicarialo capitolere l'arcidiacono Francisco Saverio Jandoli, eletto gel 16 dello stesso mese, e per la terza volta. Foegli proclamato da Pao IX nel concistoro segreto tennio nel palizzo Vaticano li 29 covembre 1854 , e consegrata pella chiesa de'ss. XII Apostoli, o'3 del seguento dicembre dall'emmentissimo cardinale areivescovo di Pisa Cosmo Corsi , coll'assistenza degli arcivescovi di Fireoze e Lucca Ferdinando Manucci e Gaulto Arrigoni , operando di loro presenze la grande cerimonia non solo | Eccellentissumo signor Marchese Bargagil Ministro residente della Tosrana appo le S. Sede, mo onche parecchi prelati od attri distinti personaggi. Intervence coi primi cardinali , palrierchi . arcivescovi e vescovi dell'Orbe cettolico alla memoranda festività dell Immetolato Concepimento di Mania Vengine, celebrata dalla prolodate Santità Sua nella basilica di s. Pietro agli 8 del medesime dicembre; nel qual giorno prese nossesso della sua chiesa per via dell'arciduccono o vicario capitolore Giuseppo Ciciralta; e netta domenica 11 febbrajo dell'anno seguente fece il solume ingresso its suezzo grati calca di popolo accorsa dai luoghi più eccentrici delle diotesi.

Tornando al Maniscalco, che diremo del suo brevissimo governo nella cospicua chiesa di Calatagirone? Prese egli il possesso di tale cattedra nel aq del cennato aprile per via di quel vicario capitolare, caponico Filippo Fapales, dappoi suo vicario generale, e nel di della Pentecoste 4 giugno seguente vi facea il solenne ingresso, pronunziando altra dotta omelia all' accalcato popolo. Tutto intento al riordinamento della diocesi, ebbe per primo pensiero la santa visita, che tosto compl in città. Institui delle conferenze per la risoluzione de casi tanto morali, quanto liturgici. Stabili una deputazione per prendere esattissimo conto di tutte le cappellanie, e legati di messe; e per la maggiore speditezza e profitto volle farvi parte da presidente, dando fuora in pari tempo de' saggi provvedimenti per la rella amministrazione de beni ecclesiastici , procurandone da ogni banda la esecuzione. Animò altamente il Corpo decurionale a obiamar tosto le Figlie della Carità per la direzione e perfezionamento di tali pii stabilimenti di Beneficenza; ottenendo dal Comune anche un anssidio per la costruzione di un conveniente prospetto alla chiesa cattedrale. Instituì degli educandati ne' monasteri claustrali , secondo i sacri canoni. Rintracciò delle notizie per coloro che finirono la vita con fama di santità, e specialmente quelle del beato Antonino Scalmato de'Minori osservanti , per promuoverne la conveniente canonizzazione. Grandi cose ed utilissimi migliorainenti meditava in vantaggio di quella chicsa, ma la Provvidenza avea acguato i limiti del viver suo. Egli pieno di santa gioja per la segnita dommatica definizione dell'Immacolato Concepimento di Maria .

stabiliva, con programma del 30 marzo 1855, le feste soleuni da celebrarsi nel 13 del seguente aprile; il Signore però disponera che in quel giorno dall'esiglio passasse alla patria, cioè al cielo. Per lo che crediam opportuno toccare qui del suo passaggio.

Divoto oltre ogni credere mentre visse del SS. Sagramento della Eucaristia, ne compiva tutti i sacri uffizii nel giovedi della settimana maggiore. fino a riporlo colle sue mani dentro l'urna del saoto Sepolero: quaodo appiè dello stesso colpito da istantanea paralisi pulmonare, rimanea inabile a compiere la sagra lavanda degli Apostoli. Il morho pe' primi giorni caminava così lentamente, che fino al vegnente lunedi di Pasqua, q aprile, facea sembianti di esser mite, e dava speranze di guarigione: ma il domani ingagliarditosi il male, e disperaodosi di sua salute, gli vennero apprestati gli estremi conforti di religione. In effetti, allorché dal capitolo e clero gli venne recato il SS. Viatico. l'illustre infermo penetratosi di altissimi sentimenti, e come posto tra la vita e la morte, sciolse il labbro ad un tenerissimo colloquio, che trasse fuora dagli occhi di tutti le lagrime. Dopo ciò ferventemente pregando da Dio pietà e merce in quel terribile punto, si volse al suo clero, e gli protestava che le opere sue procedevano da buon volere, ed eraco indiritte a santo fine; che se poi si fosse ingannato in qualche cosa da loro chiedea il perdono, e da Dio misericordia. Indi rassegnatissimo si raccomandava al Signore, e cercandogli ajuto in quell' ora estrema veniva confortato dal Viatico, e poscia con animo lieto riceveva l'estrema unzione, accompiando alle preci della Chiesa, le sue

drode e calde preghiere; e dopo questo rivollosi al ministro così gli diase. Sia filo progli che vi ri-cambii della carità usatami. Fratlanta in tutte deciseo della citti esponasi il Santissimo, ed i asgri broni con i replicati rialocotti chiamavano i fedeli alla commerciato per o agonizanta pestore. E già egli con la rassegnazione dei santi avas annunziado che in quella notte per lui tutto arabbe lerminato: circa lo cov eventiquattro vicina e spirare esordiva l'ultima perola: "Dam imetta in agonia, e non istette guari che dopo un'ora e merzo la pia anima placidamente volva al baccio di Dio, circondato da sacerdoti, e da firati che

piangeano e pregavano per lui. Cosl terminava i suoi giorni monsignor fra Giuseppe Maria Maniscalco, Priore ancora di S. M. delle Grazie e Regio Consigliere a Latere, nella sua novella ebiesa di Calatagirone il 10 aprile 1855; e nel morire, non dimenticava egli ta prima sua chiesa. In effetti col suo atto di ultima volontà, oftre all'aver disposto di ducati 3000 in pro di Gerusalemme, di altrettanti al convento di s. Maria degli Angeli in Assisi, di altri 3000 al convento del Ritiro di Alcamo, di 600 colta ricca biblioteca al convento di s. Maria di Gesù di Calatagirone, di 90 ai padri Riformati e 200 ai poveri della città medesima, come pure il calice prezioso al convento di Aracoeli in Roma , volle che i ducati 1300 circa che rimaneva a conseguire sulle rendite della chiesa avellinese, s'impiegassero pel prospetto della sua cattedrale (1).

(1) Per tale prospetto, surte delle novelle quistioni, si tempi del Maniscalco, coi comme di Avelline; circa il patronato della calledrale, e del modo como dones sottocersi, così dispose la spesa dell'opara, la Macsià del Re Signor Nostro, mella sua appenta. Magoiliche iotanto furono le sue esequie il il delto nel domo di Calaagirone, od esse non solo con l'intervente di tutto il clero secolare e regolare, ma anche di tutto il clero secolari e mittari del luogo, con immensa folla di polo je; enendogli il finerber elegio promunziato dal dotto canonico Salvatore d'Amico, che una alle corrispondenti inscrizioni, dettate dal chisrissimo professore Antonico Guerriero, vide toato la pubblica luce (1).

» Ministero e Real Segreterio di Stato dell'Interno, 2. ri-» partimesto, 4. carico, num. 2742 - Ilo resugnato a S. M. » il Re, N. S., i rapporti di lei in ordine alla vertenza suvta » tra il Reverendisalmo Vescovo di cotesta Diocesi ed il Comuna » di Avelliuo per le restaurazioni della Cattedrele, non che gli » uffigni del signor Direttore degli Affari Ecclesiastici all'oggetto » medesimo relativi, e la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato » del dì 6 del volgente mese al è degneta dichiarare di non esi-» stere su la detta Cattedrale drillo di Patronato nè presso il Comune, ne presso l'Ordinario Diocessio, comandando nel tempo » sterro che abbia luogo l'altima deliberazione decurionale amessa » sul proposito, in quanto e dover il Comune concorrere a metà » coll'Ordinario alle spese de restauri di quel Sacro Tempio. » rimanendo su di caso lo Stemma Comunale messori in memo-» rie appento di essere il Comune concorso alle spese di rifaa simpe, alle quait concorre anche ora quantunque non obbligata » at termini del Concordato con la S. Sede -- Nel Reat Nome » le partecipo questa Sorrana determinazione per sus intelligen-» 2s ad sso di risultemento - Napeli 10 giugno 1854. SALVA-» TORE MUSERA - Al signore , signor Intendente di Avellino. (1) Palermo pe' tipi di Francesco Lao 1855. Seguono la connete iscrizioni :

Supra permana temphi exterior,

0. QVI., Trambita, pre, vian
elizite, Gradyn, 17. Pacciere, giotte, evprents
PCL 181. Anna via elizacione, giotte, evprents
PCL 181. Anna via elizacione
Antietza. Accessia elizacione, non elizacione
QVIN. Pacole. Rorae. IVVI 18. ROCCLUP
PETTO, Elexay, Atypus, 187. Tante, elevitic

YEMBANDYM, EXCEPINYE BY. NYXC. PLOBINYE. TERV. CONTR. YOTA. MOSTS, PRAESEPTYME IN. COREITYM. AMPLELY

QVIBLOAT

Notiamo da ultimo ch'ebbe il Maniscalco a vicarii generali nel governo della chiesa avellinesa il lodato monsignor Adinolfi, il canonico Pietro Galasso; e prima di loro anche monsignor

### n.

# In tumuit fronte dextror sum.

TORRODO, MARTILA MARRICALDO
DOMO, GUEVA, ALEXANDRA
MINORYM, DYTI, BRANCELCI, SANUTOYM, GENERALI, MINUTAD
TAINYM, BERLINGERI, BRANCE, CALPATERONISHIS, DONTHICE
BANCEAN, MARARA, A. BRAYIH, TRIORI
MISSOCCITARANI, ORDINA, BANCTI, SANULGER, SQUTTI

DOMESTICA BRANCEL POOT. MAY, ENVOYS. SOLICA ASSISTENTS
SEG. ORDINES. PRANCEIC, BRINE, 1QTTS. COMMENDAYOR
REGIOQYS. A. LAYSE. CONSILIARED
TEO

irgorie, dertartate, arimi, ambletydine, mdayn, etavitate Allique, quamit, proteste Spritationido Raeredee, 171 Lagremes

HOSTILL PLACYLABIETS, BARRYTANE

# In tumuli fronte sinistrorsum.

A. THEOTH YEQUE, AD. DEVELON. ARTAYEM POLITIONES. EUVERIOREQUE. DOCTHIMAS ANGIOVE. ERRAMANYES. COLUTY (N. VERTYATE, PREQUIERIUS. PAREETYS). COLUCA

PRESENTA ACTEMA FREEDROPEIAN. CATHOLICA. BOLIDATAM. BATUNE STREEDROPEIAN. CATHOLICA. BOLIDATAM. BATUNE STREET. DETERMIT. SUITISSIME. TRADUCT BOTTAM. POSTEMOTS. TRADUCTAM. COMMISSE

AD. TYSNDA. BEGERN, MERSYE
AD. TYSNDA. BEGERNEYM: TROTHYKIASYM. TYRA
BARBOQYN. CORAN. CARDINALISM. COLLAGIO
JUSTATLIANA. HANYA, AULOTYIONE
NYMIOMAYE. ATRA, TUTODIAM. BEGERATYS. BECKESIY

RT. DMMEQUEA. REVOLVENCE MYLTEL ACADEMINI. ABSOLVE, ADSCRIPTES REMAPRICAM. ABGAILAB. COLONIAM KOBILE. ALYMONYM. INCITAMENTYM. INSTITUTE AB. HILTEL YOTERAT. RATHENTIAM. COMPLEYE

PARRENT. DED

# Raffaele Giannattasio di Solofra, dottore in ambo

### lV. In temuli adverse fronte deziro latere.

PER, OMNYE, DENIQYE, GRADYS VNIVERSO, MINORYM, PRANCISCALIYM, RODALATIO RYPHEME IMPERATOR, BLAYER EXEMPLES, PRANCEPTIONE, BALVERSHIME

ACCOUNTS OF THE SELECTION OF THE SECOND SECTION OF THE SECOND SEC

STATIM, BY, MURPHOR, REPURENT RACEATO
QVO, PHR. CANDINALE N. LAMBETSCHINDEN RACEATO
QRAGORIUM, ZWI, FOOT, MAR.
COM, TYRETWIRO, COMMETTE, EX. PRAESTLETS
ROSPITAM, DESTRUCE, ECCHMENT
PROIS CACTLO, AC, POSTIFICIA, COMMERGATIONS
LOCVELIATES

TANTYM. DECTS. EXPYGENT. SEPYLCHOUM V.

Laceo latere adversas frontis tumuli.

ES. SACRA. PREFICIENDA, DESTITUT. RYNQVAM ONREA. THESTA, DON'NI. TINEAM EXCOLENTISVE ANQUA LOSS. REPENDENS CLERICATYS, ENSTITUTIONS SANTAM. TECTAM. BESTAVIT

COMPETO, PARTIES

BONGS, HARFTS, QVYM. PRINEL. EXCIDENTS

DEFICILIABLE IN. PRESTRY M. REVERT

MRA. INAREDICESS. CRAFTAYE

M.BA. INARDECENS, GRAFITATE
CORNORTS, PANCTI- REPUGCHS, CVNTOBLAS, PRAEPOSI IN
ALMONIAP, MEST, QUOTARDS
ARDEM, ARLELINII, PONTESCALIM

PTA. TT. CONLATA. PECYNIL
INSTAUMANDAM. CYCATTY. PAIR. RYPENDYN. EXGRAVYE
TERRAR. MOYN. EXGREGATOS. OFF. MERYLERIARS. IVFY,
TERRAR. MOYN. EXGREGATOS. OFF. MERYLERIARS. IVFY,
TERRAR. A SELLER. EXPECTATOS. NOW,
ON MORE, EXPOLEN. PIFTATEM. A VOERE
EMM. CHRISTIANAM. ADVINGUAGAR
NOWILLIS. OPERITS
NAVITES. QUOTINGS. CONLATS

PIC. 23. PARATSI, PYLMONES, 17. LOVE, APRILES, MUDICLY

le leggi, cameriere d'onore di Sua Santità extra Urbem, e posteriormente vicario generale del vescovo di Terlizzi , monsignor Giovanni Costantini, e di presente di quello di Castellamare, monsignor Francesco Saverio Petagna, A metropolitano poi nella chiesa di Benevento l'eminentissimo cardinale Domenico Carafa de'duchi di Traetto, del titolo presbiterale di s. Maria degli Angeli alle Terme; nato in Napoli nel 12 luglio 1805, creato arcivescovo, ed insignito della sacra porpora nel 22 luglio 1844 da Gregorio XVI Cappellari , da Belluno. E qui aggiungiamo, che al detto Carafa è da attribuirsi, non solo il totale restauro dell'antico magnifico duomo di Benevento, dietro della visita fattavi dalla Santità del regnanto Pontefice Pio IX, il quale, come altrove dicemmo, mosse dalla reggia di Portici, nel 30 ottobre 1849 ; ma anche quello del proprio seminario, nel 1855(1); avendo pure, nell'anno medesimo, celebrato il primo suo diocesano sinodo che trovasi così pubbliento: Synonus dioecréana s. reneventanas re-CLESIAE AB EMINENTISSING ACREPERENDISSIMODO-MINICO MISERATIONE DIVINA TITULI S. MARIAE AN-GELORUM AD THERMAS R. R. E. PRESBYTERO CARDI-

> VI. Ad feretrum.

O. PASTOR VALE, ATOVE, ITERIM, VALE ST. A. SANGTORYM, REATVANE

QVA
OB. TOT. ET. TANTA, IN. DEWN. HOMINESQVE, MERITA
ARBUNTSNIME, NONG. BEVERE
BENEDIC. OVERS

PANCYL TVI

(1) Tanto sulla porta maggiore del prefato duomo, quanto nell'e-

zioni.

NALI CARAFA DE TRAJECTO ARCHIEPISCOPO, DIEBUS XXIV, XXV ET XXVI AUGUSTI GIODGCCLY CELEBRATA.

sterno di caso seminario . leggoni le seguenti marmores inscri-

Quella nel daomo:

Dominica ... EASILICA DEDICATA ANNO. MDCLXXXXII

DOMINICA EARAFA DE TRABECTO V.M. CARD. AB DIES

GYPS AND EMPERORMAGE THE CONTROL ASSESSMENT AS A POTENTIAL PROCESS A

CONDUCTOR AND ADDRESS AND ADDR

Le sitre nel seminario. Quella al lato destro:

PIO IX P. OPT. MAX.
CARD. ASCHEP, BENEVARYANYS
HAS. ASCHEP, BENEVARYANYS
HAS. ASCHEP VATVATAS COLLABORES
EXEMNATION OLLABORES
EXEMNATION OLLABORES
EXEMNATION OLLABORES
EXEMNATION OLLABORES
EXEMNATION OLLABORES
EXEMPLATOR

B. MOCCELY

BENEVENTI EX TIPOGRAPHIA CAMERALI ET ARCHIE-PISCOPALI.

Notiamo ancora che la immagine del Maniscalco serbasi nell'aula capitolare; ed il suo stemma si costituiva delle armi della sua religione, e di un mare e tre stelle (1). Fu egli poi alto e ben formato della persona, di aspetto imponente e grave. di fronte maestosa, di occhi assai vivaci, si che bastava semplicemente vederlo, per formarsene ciascuno il concetto di un uomo avveduto, e presto alle deliberazioni da prendere, non che sottile nelle investigazioni. Godè maisempre validissima sanità, ancora che grandi fatighe durate avesse. Retto nelle sue intenzioni, amatore della giustizia, nè mai si abbandono dell'animo nella inimica fortuna, come non si levò a superbia nell'amica; e la fermezza del suo carattere era tale da procacciargli scortesie anco dai beneficati. Nondimeno, sia quel che si voglia la opinione altrui , la morte disarma l'invidia, non la calunnia: la prima qualche volta è generosa, e soddisfa aincero tributo di lagrime alla virtir estinta: l'altra come jena vile e feroce, non contenta di abbeverarsi del sangue de viventi. scende pur ne sepoleri, per far crudo pasto de

L'altra nel cinistro :

200

MAJESTATS. CVA. VIDES. FRONTATAS
EXPOLITIS. LAPIDIDES
ELEGANTIAS. NV. OVID. DVASSET, OPERIS
EXONNANDAS. CVRAVIT
DOMINIC'S. CARAFA DE. TRAJECTO
(ARD. ARGIEP.
A. D. MCCCLY.

(1) Facero di lui più che oporata menzione, Ira gli s'Bri Giormia, que'ili della metropoli, cioè La Scimusa a la Fede, anno XV. VOI. XXIX. Isac. 172, pps. 4MA e sequen; L'Orundus, gornale polistico-letterario, anno XXIII, quan côt; ed li Giornala ufficiale di Scichia; non cia gli stit della Recele Seccele Economica del Prancipalo Ulteriore. e di tutto la Accademie cui ebbe il defunto l'attosione di appartenere. morli. Ma coloro, a cui tornava gradita la virtu. la scienza e lo zelo apostolico, ebber sempre in pregio la sua persona nei rincontri; e perciò nomini di lettere e di alto affare, i medesimi porporati, ira cui Mario Matlei, Fabio Maria Asquini, Gabriele della Genga Sermattei , e l'istesso Augelo Mai, non lasciarono di presenza onorarlo anche tra noi; ed egli d'altronde seppe corrispondere con le sue nobili maniere, e splendide accoglienze, e come di riverbero a quelle di già prodigate alla Santità di Gregorio XVI nel convento di Assisi, ed alla Maestà del nostro angusto Sovrano nell'altro di Tivoli: al primo cioè in occasione della visita fatta al descritto ricostruito tempio di s. Maria degli Angeli; ed all'altro nell'estraordinaria congiuntura dell'aprimento de' cunicoli pei trafori. fatti eseguire dal detto pontefice nel monte Catillo, a fin d'introdurvi le acque del fiume Aniene.

## LXVI. FRANCESCO IV GALLO - ANNO 1855.

Taluno poirà merarigliare veggendo che noi avendo dato opera a scrirere le vite dei vescori aredinosi che già furuno, ci facciam poi a narrare la vita dei presente pastore, tauto più che esso è nell'esordio del suo episcopato. Se noi di-cessimo parola istorica di Francesco Gallo come recoro di Avellino, potremmo essere addebiati o di adulazione o di essgerazione, e sminoire quindi averità del suo gioriso inizio nella pastura del gegge atfiliatogli; ovvero le nostre parole potrebber prendere aria di esortazione o di incitamento, e così adombrare in qualche modo il santo zolo che lo accende. Londo-, per non jucorrere in simi-

glianti note, parteremo di Francesco Gallo prima della sua assunzione all'episcopato, e ciò a solo motivo di compiere la serie de'vescovi avellinesi dalla fondazione della cattedra fino a noi.

Nell'amenissima Torre dell'Annunziata posta alla riva del mare, poco lungi dall'aotichissima Pompei, venne a luce nel 2 febbrajo 1810 da onestissimi parenti Mariano e Gaetana Leveque; e sebbene il padre intendesse al commercio ed al traffico, nondimeno diede opera che il figliuolo venisse nelle arti liberali con ogni diligenza disciplinato. E perchè fin dagli anni teneri mostrava potente inclinazione al sacerdozio, ed ingegno non comunale; essendo a rinomanza venuto il seminario di Nola per nomini egregii che uscirono dalle sue scuole, per le indefesse cure dei Lopez y Royo, dei Torrusio, e di altri eccellenti prelati, il padre, secondando questa vocazione, di anni 12 lo chiudeva nel seminario prefato, dove ricevé la prima clerical tonsura da monsignor Niccola Coppola della congregazione dell' Oratorio nel 1825, e tutti gli altri ordini fino al presbiterato, nel 15 marzo 1834, dal costui ben degno successore Gennaro Pasca. E fu quivi che maggiormente intese alle lettere ed alle scienze socre e profane; e qual profitto avesse egli cavalo dagli ammaestramenti di quei professori, ed in quanta reputazione fosse appresso quegli uomini venerandi per costumi e per iscienza, si comprese di poi. Di vero e per la bontà de costumi pe qualisegualavasi in fra gli altri, e per le cognizioni di cui mano mano andava tesoreggiando, venne dapprima nomioato a prefetto, di poi a maestro di belle lettere, e tenne questa cattedra dal 16 giugno 1840 fino al 14 marzo 1846: né qui è a dire della sua eru-



dizione, della chiarezza nello espircare difficiti merie, e della possessione dell'eleganze latioe messe al pareggio della italiana, oè del suo finissimo giudizio, dappoichè i saggi annuali dali dai suoi alunoi alla presenza dei migliori ingogai della metropoli dimestrano il suo alto valore in fatto di lettre latioe.

Oltra a questo continuato esperimento del suo sapere oelle cose profane, dava un altro più solenne nelle scienze chiesastiche e divine, conciossiaché nel 26 marzo 1846 venne assuoto alla parrocchia della SS. Annunziata nella stessa sua patria dopo aver sosteouto il concorso. Il Gallo pienamente corrispose alla universale aspettazione, ed il gregge ebbe sempre a commendarsi di lui, e specialmente ne' passati tempi di calamità e di penuria, essendo aocora iofervorato dello zelo del culto divino e della carità verso i poverelli, privandosi assai volte del necessario sostentamento e contentandosi di noa aola tunica come gli Apostoli. Infra le altre cose è notevolissimo ch'essendovi caro di viveri diede pane ad una iotera quasi popolazione nel 1847, e a sue spese porse alimento a tutti i bisognosi di quel comuoe. Ottre a ciò nel 3 febbrajo dello stesso anno, giorno del santo vescovo di Sebaste, compiendo egli il nobilissimo voto della sua mente, gettava, io mezzo ad un popolare giubilo, la prima pietra della sua novella chiesa parrocchiale : chiesa che per la sua vastità, magnificenza di architettura , vaghezza di stucchi e di ornati , non che bellezza di affreschi eseguiti dal valentissimo allievo della scuola napolitana Achille Jovine, non fa in detto comune al certo desiderare un tempio migliore; aveodovi il Gallo oltre al coocorso de' fedeli , erogata finora la somma non lieve di ducati 13826.

Ma non erano queste le sole opere monumentali che egli preparava alla patria sua: mercè le alte sue cure, i suoi magnanimi sforzi, la Maestà del Re Signor Nostro decretava che nel comune di Torre dell'Annunciata venissero accolte quattro delle Sorelle della Carità, onde queste coi precetti del de Paoli, quel santo di cui il Bossuet nell'età di anni sessantadue ricordava averne uditi i sermoni, il Fenelon di esserne stato il discenolo, e che il Sales scrivea essere uno de'più perfetti sacerdoti da lui conosciuti, avessero potuto occuparsi esclusivamente della instruzione delle figliuole del popolo. Vi arrivavano esse Sorelle nel memorando giorno 12 febbrajo del 1862, prendendo stanza nel già monastero da padri Celestini, e con esser mantenute a spese di quel comuse.

Nè a quest' ottimo fine mirava egli soltanto, ma ad altro più glorioso non rimanea di dirigersi . quello appunto della salute generale delle anime, Ed in vero da banditore indefesso della divina parola ascrittosi alla congregazione de preti missioparii di Nola sin dai 1836 (1), non manco di

T. II.

<sup>(1)</sup> Tale congregazione instituita venne da monsignor Viocanzo-Maria Turrusio, dopeché dalla chiesa vescavile di Capaccio Iraslutato rimose in quella di Nola nel 1804. Esso porta il titolo del se. Cuore di Gesti , e correboreta di regio assenso nel 5 settembre \$817, gode di tutti qual privilegii, facoltà ed indulgenze, che la S. Sede ha accordate alle tre congregazioni de coissionarii In Napoli ; e ciò per virtis del populicio restritto del 23 meggio dell'indicate anno 1817, monito pure di regio exequatur nei 12 agonto dell'anno medesimo. Le noe regole finalmente divise in 26 capiloti. V. Hu-GOLD PRIVILEGI ED INDULBRAZE DELLA CONUMERAZIONE DELLA VIA A-DENANTA DE VIETI BACOLARI SOPTO IL TITCLO DEL ES. CUORE EI GE-BU' BENTTA IN NORA SER LA SS. MISSIONI COL METODO DA TEMASSI

annumiate la parola medesima sì ne circostanti luggi, e a li altri della propria dioccei e fuori, segnatamente in quella di Benerento, e di na particolare nel Vitulanese, nel norembre del 1852. Net quale aringo somma lode senza dubbio meritosi ; dappocibel gii oracoli infallibili delle divine scritture ; i robusti sentimenti delle divine scritture ; i robusti sentimenti delle padri, te cere prouce delle sacre istorie , la sostazza formando del azo ragionare, in qual si vigeli generazione di uomini l'ammirazione e la stima gli prescuciarono; da, non che della anvità del suoi modi, se unolte pecerelle smarrite ritornaron di nuovo nell'orite di Cristo.

Ma tanto zelo, tanta virtù dell'uomo veramente apostolico, e formato secondo le leggi evangeliche. non potea al certo rimanersene più nascosta agli occhi degli uomini. In effetti, vacata la nostra chiesa per la traslazione del Maniacalco a quella di Cafatagirone nel 7 aprile 1854, degnavasi la prelodata Maestà Sua, nel novembre dello stesso anno. prescegliere alla sede avellinese il tanto benemerito monsignor Francesco Saverio Apuzzo di Napoli . vescovo titolare di Anastaziopoli , maestro dell'almo real Collegio de' Teologi, professore di Teologia dommatica nella regia Università degli Studii, presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione, già precettore di S. A. R. il Duca di Calabria, ed oggi arcivescovo della insigne metropolitana di Sorrento, Ma, non affacendosi il no-

NELLE MERRIME ED IN PINE LE BENERIZIONI. Napoli preaso Raffaele Mirando, 1848.

stro cielo alla sua complessione, rinuoziava egli la sede, e la Provvidenza divina volca che fosse sostituito nel 3 febbrajo 1853 dal Gallo.

Insignito questi della laurea dottorale in Sacra Teologia, e preconizzato dalla Santità del Sommo Gerarca Pio IX nel concistoro segreto tenuto nell'apostolico palazzo Vaticano il 23 del seguente marzo, il 25 di esso, come dalla propria Est-STOLA PASTORALIS AD CLERUM ET POPULUM DIOECESIS ABELLINENSIS (1), consagrato veniva nel tempio di s. Maria in Vallicella in Roma dall'eminentissimo cardinal presbitero del titolo di s. Aguese, Giro-Ismo d'Andrea, prefetto della S. Congregazione dell' Iodice; e ciò coll'assistenza di Lodovico Martini dell'ordine de Carmelitani scalzi arcivescovo di Cirra e vicario apostolico del Malabar, e di Urbano Bagdanovich dell'ordine de' Minori osservanti vescovo di Enropus ed amministratore della chiesa arcivescovile di Scopia; intervenendo anche alla sacra cerimonia, non solo un numeroso popolo, ma si bene de non pochi illustri personaggi, tra quali l'Eccellentissimo signor marchese Galiati di s. Giuliano, Incaricato di affari del Nostro Sovrano appo la S. Sede.

In seguilo di che, nel 30 dell'islesso meso di marzo, ascro si dolori della Vergine, per via del vicazio capitolare arcidiacono Francesco Savrioi Jandoli, prendera possessione della sua chiesa, e dichiaravalo insieme suo provicario generale; e questi non esiava nel medesimo di di anunziario con tenera e patetica normezzinore alla diocesi, esprimendo, in fito, e i tso attissimo giubi-

<sup>(1)</sup> Pubblicata in Roma pe'tipi di Folippo Cairo nel 1855.

lo, per avere evulo questa, dopo un anno meno 7 giorni di vedovanza di detta chiesa, un pastore, già troppo noto a tutti pe' suoi moltiplici etti di religiosa pietà, di beneficenza e cuore ben fatto. inchinevole a soccorrere i poveri, e di une inclinazione ed ettitudine tutta acconcia ad ordinamento di opere tendenti in isvariati modi e meniere a consolare il eimile profondato in misere enndizione, ed elleviarne la pene, e porgergli soccorsi, a sollevarlo dai petimenti, e nella via metterlo, che, non disperando più di sè e dell'esser suo, più facile e docile lo rende elle pratiche ed al culto dovuto al Sommo Iddio; siccome lo contestaveno encora le tante legrime versate dai suoi ementissimi concittadini allorche intesero di doverne far le perdita per essere stato egli assunto al governo delle ripetuta chiesa.

Con tali lieti e nobili anspizii metteva piede nella sua evventurata diccesi moasignor Francesco Gello nel giorno 8 maggio 1855, dedicato all'apparizione dell'Arcangelo s. Michelc . ed oltremodo memorando ne fasti della diocesi medesima. Ed io vero, incontrato del popolo il prelato un miglin e mezzo fuori della ciltà, volle egli elaccargli i cavelli dal proprio cocchio, e tra gli osenna ed il suono de sagri bronzi condurlo e mano al proprio episcopio, facendo pure sovente l'aere risonare del grido festivo di viva il Re, per l'ottima scelta fattene. Intanto per le dirette piogge incominciate dal mattino, non potè compiersi la sacra cerimonia prescritta dal rito. Fu perciò che condottosi in gran- treno alle 11 antimeridiane del giorno appresso il novello pastore alla cappella dei real Collegio, e ricevuto alta porta di essa dagli el-

lievi tutti e padri delle Scuole Pis, prese quivi le pontificali divise, e postosi sotto al baldacchino offertogli dalla città, alla testa del capitolo, seminario e clero secolare e regolare, non che altre religiose corporazioni, senne processionalmente condotto al duomo in mezzo a musicali bande, alla Guarnigione militare, ed altra foltissima schiera di popolo; a cui nella sua prima omelia diresse parele di pace, quella pace propriamente che Cristo stesso voleva sempre duratura tra gli uomini. Nel di susseguente poi fu sua prima cura di compiere i solenni funerali del suo antecessore : recandosi anche alle 7 pomeridiane nella sala accademica del seminario, ove la più parte de' convittori in seguito di un divoto plauso al novello domma dell'Immacolato Concepimento di Maria Vergine, non mancò con molti altri poetici componimenti di altamente lodare la inesauribile carità e le altre emipenti virtù di esso prelato. Al che secero tosto eco ne'giorni 12 e 13 maggio le alunne dello stabilimento delle Figlie della Carità, e quelle del Conservatorio di oblate; essendo pure intervenuti nel detto saggio del seminario tutti gli ordini civili e militari , la magistratura, e quante distinte persone vi erano tanto in Avellino quanto in tutti i comuni limitrofi, e ciò per invito ricevuto dal rettore canonico Pietro Galasso. Ma noi fra tutti i detti componimenti, crediamo qui riportare quello del signor Vitelli, pronunziato non appena ebbe egli posto il piede tra noi.

#### PER LA ELEZIONE

## DEL PARROCO D. FRANCESCO GALLO

A VESCOVO DI AVELLINO

NEL GIORNO DEL SUO INCRESSO NELLA DIOCESI

----

Pastor fetice on popolo
Or figil or l'é concesso.
Amair, e pensa, amandolt,
t les fu net giorne utesso,
Che poce a Dio cantarono
È pouer fede in le,
Paste.

Più oobil destine il cor ti predisac E degno di onori più grandi ti disse Nel di che una greggiat ti diede il Sigoor; Or questo ridente lietissimo giorno, Gli osanoa festivi che suonano ioforno, Mi dieca compiuto l'augurio del cor.

Di vita cel calle ti resse sapicoza, Guidàr te nell'opre giustizia e prudenza, Fu teco pictate che ogni alma beò. Pel povero accollo, per l'orfano accetto Il capo di mitra, di croco il tuo petto Fàr cioti, e il tuo come nel mondo suonò.

- Di gigli, di rosa li asperge il sentiero, Ti accoglie e festeggia un popolo intero, E pompa dispiega eu i pari non vi è. Eccheggian le squille, si abbellana i tetti, Su'volti traspare la gioia de petti, Unanime planso si lera per te.
- Ti allieta, o fedele catene d'amore Son quella che reca tuo nuovo Pastore Che in dono carissimo il Ciel ti largi. Conforta ei elà piange, rincora chi teme, Consiglio all'incerto, al giovane è speme, al Al porero è padre che geme ogni di.
- O salve o magnasimo eletto da Diol Del popol fa pago il voto il desio, Di santa letizia ti mostra forier, Fa sempra na duri la pace festiva... Ma pure rammenta la terra nativa, Soventa da lungi le volgi un pensier-

DOMENICO VITELLA

me were market and the second

Conceda feldio al suo pastore force per durre nelle fatiche gluriose, gli accressa la cartià che siode i ricina alle altre sue virtà per pasetre sempre il grogge del pane di vita, e per notatorito dalle instala dell' avversario comme, e gli addoppi ila pruderata no aspira; i lasciamo poi a chi vorrà proseguire la storia de nostri vesco di tramandare ni pusatoria dell' avversario comme, e con e di soni activa dell' avversario comme, e con e di contra della contra faluna, che come egli ve e diccesi, nella certa faluna, che come egli ve contra dell' contra della contra dell

Notiano da ultimo ch'esso Gallo ha a vicario generale montigue Luigi Crevelli puelas disomestico di S. S., e protonolario apostelion; el a dego metropolitano il endiushe acrevessoro Bomenico Carda della Spim, de duchi di Tructo: la sua ram è costituira da una colonbas, da un serpento, e da un gallo, in campo cileste: simboli di innoccaza, di praedenza el di vigilarza.

Pimo della Seria del Vencovi di Avellino



## SERIE CRONOLOGICA

# DE' VESCOVI DI FRIGENTO

GIA CONCATTEDRALE DI AVELLING

8e, nel discovene della chiesa di Avellica, essemmo pure le vite de suo pantori, ragina vuole che qui diciano qualche cosa di quella di Frigento, e di a compondi di coloro, che per più tempo degonamente la ressero; como quella che fu aggroche del 1818; spersado noi che tal lavoro vorrà vinescire parimente accetto aggi anatori delle patic cose, e come di maggior chiarimento alla strai accessiva di quella di titto la dego-

La città di Frigento, posta come a cavaliere sur 100 de monti più etti del Principalo Ulteriore, allo 101 mi radioi scorre il fume Albi, gode di un aero saluberrimo, di un sito delizioso e di un orizzonte pasi esterminato; talchè l'occhio non riposa casulle pianure della finitima Daunia. Credono alouni che avesse preso il nome di Frigento, a Frequentia Populi, come nota il Lupoli nel suo ITER VENUSINUM; n, come vogliono il Ferrario ed il Di Leo singolarmente nelle MEMORIE NEL SANnio Iapino, dai Populi Frequentinates ricordati da Plinio aver preso nome, o da ultimo, come pretende il Torcia nella descrizione de'fenomeni della sottoposta Valle di Ansanto, dal friggere quasi del monte in cui la città è posta, per esser il suolo tutto ferreo e vulcanico fino ai famosi Campi Taurasini (1). Senza distenderci però in molte parole intorgo alla sua etimologia, trovandosi la storia di più luoghi del regno spesso avvolta in densissime caligini; e senza entrar nella quistione se fosse l'antico Acculanum secondo il Cluverio, n Aeclanum, o se fosse riposta, nel luogo denominaln le Grotte in poca distanza da Mirabella, come can documenti dimostrava il Guarini (2), seguenda l'Olstenio, il Noris, l'Egizio, il Coleti, i padri Maurini, lo Scivetti, il Pratilli, il Wesseling, il teste riferito Lupoli; diciamo solamente che la prima memoria che trovasi di Frigento nelle pubbliche carte è quella in vero dell'851, epoca dell'instrumento di divisione de' principati di Salerno e Benevento, tra Radèlchi e Siconolfo, dopo le loro anguinosissime contese, obe tanto afflissero il regno medesimo: Inter Beneventum et Consigm, dice l'additata divisione, eseguita in una

<sup>(1)</sup> V. il detto autore pella sua Rezarjone della "ultima anuzioba dell'ustripi acciditta nel mest di acceto del 1779. Napoli, appo medalino.

<sup>(2)</sup> V. le me RICERCHE SULL'ANTICA CITTA' DI ECLA-NO. serconta edizione corretta ed accretciuta del medesimo autore. Napoli, della stamperia reale, 1814, pag. 43.

sola notte e per opera di Lodovico Il imperatore, sit finis idipsum staphilum ad Frequentum, ubi ex antiquo XX milliaria unt per partes (1). E perciò fin d'allora veniva questa città riconosciuta col nome di Frequentum ; anzi , come aoggiunge il Sarnelli nelle Menoair chonologicha un've-SCOVI ED ARCIVESCOVI DELLA S. CHIRSA DI BENAVENre (a), anche tempo innanzi, cioè nell'839, non nell'anno appresso, come altri sorissero, quando dal vescovo di Benevento Orso, venne quivi da Frigento traslatato il corpo di s. Marciano, e da Nola l'altro di a. Diodato, perchè si serbassero nella cattedrale.

Il tempo preciso poi, nel quale Frigento decorata venno di sede episcopale, egualmente ignorasi; e, benché l'Ughelli (3) dicesse della città medesima : Populosa , divesque fuit , sed ter-

<sup>(1)</sup> Delle espetuta divisione, ne ebblamo pure memoria nel capitello della famosa colonga terminate in Montevergine ; rosso. na interessanta monumento de'merzi tempi, in cui da una punle scorgons: la teste ed i piedi agteriori di un cervo, e dell'altra il pesto. E ciù par simboleggiera non solo il kurro del designato coufine di Sant'Angelo ai cervi, ma forse ancora per dipolare l'eguala estensione e signorio de due Durati, siccome attestano gli storici. Questo marmo è pregevole altrest, per vedervesi ecolpiti in nua dalle facciate i sunnomiasti principi Longobardi a cavallo, brandendo ben lungue aste, ed in battaglia tra toro. Cingono poi apada e corazza, portando oi piedi le staffe : uso ignoto s'Romani , e nella sola atà barberica introdutto , come questo monumento l'addimentes. Songono finalmente pall'ouposta Caccieta due Appegrifi che bevono unuti in uo midesimo vase, perchè fossero pubblica e perenno testimonianza della già accuita pace. V. annotazioni apposte all' Esugio FUNCARE DELL'A-BATE PILIPPO BIANCO di Mercoghapo, da sui pubblirato io Napola pe'tipi della Sibilla, nel 1837.

<sup>(2)</sup> Pag. 46.

<sup>(3)</sup> ITALIA SACRA con le addizioni del Coleti , vol. VIII . pag. 284.

remotus vi an. 986 prostrata, ut Ostiensis in Chron. scribit, ac bellorum injuria penitus desolata, habitatoribusque vacua intuentibus so prasbet inconstantis fortunao oxemplum; etenim cum priscis nostrae salutis temporibus ipsa inter eas urbes merito comumerari possit, quae Christi fidem amplexas fuerint, et Episcopali dignitate exornatao . Leonis IX pontificatu ; pur tultavia dalla lapida del suo duomo, abbiamo queste parole : CATHEDRALEM HANG FREQUENTINAM . EC-CLESIAN AECULANENSEN GLIN DICTAN..... HUC AR AECLANO OR IULIANS HAERESIM INEUNTE SECULO V TRANSLATAN. Per lo che, stando alla lettera di tale inscrizione, abbiamo, che all'incominciaro del V secolo, la chiesa di Eclano venno trasferita in Frigento; e ció per la cresia di Giuliano. In effetti il Muratori (1) in ragionando del Alq, cioò un anno dopo che papa Zosimo falminasse sentenza contra gli errori di Pelagio e Celestio, e come eretici li facesse espellere da Roma da Onorio Augusto in allara in Ravenna, così tra le altre cose dice: « Tuttochè poi più fulmini si fossero scagliati contra l'eresia di Pelagio, a questa più che mai ostinata resisteva e si dilay tava. E spezialmente verso questi tempi insorse n difesa d'essa Giuliano Vescovo di Eclano. s città vicina allora a Benevento, la cui sedia fu poi trasferita a Frigento. L'infaticabil santo A-

<sup>3</sup> città vicina allora a Senevento, la cui secha iu p poi trasferita a Frigento. L'infaticabil santo A-3 gestino contra di costui, e contra di tutta la 3 setta seguitò a comporre vari libri; e i Ve-5 seori Africani raunati nel Concillo di Cartagine

soddisfecero allo parti del loro zelo in condan-

<sup>(</sup>I ANNALI D'ITALIA, sol. III, pag. 61.

a parla ed estirparla. A questo medesimo fine O-1 norio Imperadore probabilmente mosso dal Romano Pontefice, uni la sua autorità, con inviare a di q di giugno di quest'anno ad Aurelio Vescovo di Cartagine la costituzione da lui pubblicata nel precedeate anno contro Pelagio e 1 Celestio 1. Deposto intanto Giuliano, e cacciato via d'Italia con altri eresiarchi, così continua il famoso istorico: « In quest'anno, cioè A23, il santo Pontefice Celestino nacció d'Italia l'eresiarca Celestio, e i Pelagiani suoi seguaci. fra mali Giuliano indegno Vescovo di Eclano, che ritiratosi nella Cilicia presso Teodoro Vescovo Mopsuestano personaggio anch'esso infetto d'opinioni ereticali , scrisse poi contra santo Agostino in favor di Pelagio ». E finalmente lo stesso Muratori in parlare degli sforzi usati dal detto Ginliano per ricuperare la perduta sede Eclauense, cosi si fa a conchiudere: « Narra eziandio s. Prospero sotto quest'anno, val quanto dire 43q. > che Giuliano, famoso partigiano dell'eresiarca > Pelagio, rincrescendogli d'avere perduto il Vescovato di Eclano, tentò furbescamente di rimettersi in grazia di Sisto III Pava, con finersi ravveduto de' suoi errori. Ma scoperta la frode da Leone Diacono, che fu poi nel seguente anno creato Papa, fu rigettato da Sisto con plauso di tutti i Cattolici (1). p

Dal giá detto chiaramente soorgesi che la cattedra frigentina prende in qualche guisa epoca crta da quella di sopra indicata; non travendo noi, come vedremo, altro vescovo prima di s. Mar-

<sup>(1)</sup> Lusgo citato, pag. 71, e 105.

ciano, quello appunto creato dal riferito Leone Diacono, cioè s. Leone Magno, che ebbe il pontificato nel 440, e mori nel 461. Ma dopo s. Marciano. eletto nel 440 o 441, non troviamo pel corso di sei secoli e più altro vescovo di Frigento: tranne uno ricordato dal Sarnelli (1), e mello stesso, che, come a suo luogo faremo osservare, intervenne nel concilio provinciale di Benevento nel 1061, ed un altro nominato dall'Ughelli (2) nel 1082; e così poi di mano in mano i loro successori fino al 1466, quando ebbe luogo la prima riunione della chiesa frigentina all'avellinese, Quanto al detto vuoto di sei secoli, e per lo quale auche il rammentato Ughelli si fa a notare dopo di s. Marciano: Caeterum per sexcentos annos Frequentini Episcopi omnino desiderantur, lo stesso Giustiniani si fa ad osservare nel suo Dizionano RAGIONATO DEL REGNO DI NAPOLI, in parlare di Frigento: 4 Io non saprei come pel corso di VI seoli non ritrovasi poi memoria di altro vescovo Frigentino , n almego sino al 987 quando ria mase rovinata del terremoto ad avviso di Leone Dostiense (lib. II, cap. XI) che scrive de Ap riano et Fricento partem destruzit, ma bensi nel sccolo XI come già si disse »; e qui l'Autore riferisce le sue ultime parole al vescovo nominato come sopra dall'Ughelli nel 1082. At che rispondiamo che ciò potè avvenire : e per le incursioni de' barbari sotto Alarico, Genserico. Teodorico ed Attila, i quali distrussero per la più parte i sacri luogbi, profauarono i templi, vedo-

<sup>(1)</sup> Luogo citalo, pag. 80,

<sup>(2)</sup> Luogo citato, pag. 288.

varono le chiese de'proprii pastori, e posero a sacco ed a fuoco i borghi e le città; e per gl'incendii degli archivii; e perchè i romani pontefici, veggendo per le cagioni prefate vedovale le chiese irpine, affidavan queste per circa tre secoli ai vescovi heneventani : il che ci vien contestato non solo dagli annali della Chiesa, ma similmente dai registri del Vaticano e bolle de'riferiti pontefici , non che dalle parole della lettera stesso dell'arcivescovo beneventano al vescovo di s. Agata de Goti, propriamente al clero e popolo della città medesima prima della sua consagnazione : lettera che, riportataci dall'Ughelli (1), così comincia: Postquam hostilis impietas diversarum civitatum peccatis promerentibus multas Italicas desolavit Ecclesias , contigit plurimis elapsis annis eas propriis Pontificibus frustrari. Sed cum Apostolica censura sacro moderamini Beneventanorum Praesulum constitueret aubernandas, ne reliquiae plebium illarum nullo pastoris moderamine gubernante per invidiam fidei hostis callidi raperentur midiz.

Al che si aggiunge, che per le posteriori guerre l'etromoti, direntat Frigento scherno dell'avversa fortuna; meutre, come assicura il Di Boo (a), saccheggiata anche dai Saracini nell 3a5, dorè poi mano mano riunante priva di abitatori, ond chbo a dire l'Annalista Salemilano nell'altro tremundo di 900, cioè poco dopo di quello del 986 o del-anno appresso ricovatori dall'Ostiense: Circuite de perambulani civilatem, et unulum inventi habi-

<sup>(1)</sup> Luogo citato, pag. 345, (2) Vol. V. pag. 208.

tatorem, nisi quemnam lupum; imperò la chiesa di Frigento venne incorporata n quella di Quintodecimo, e così rimasta sino ad altri migliori suni destini. Tale postra opinione è sostenuta dall'autorità del Pratilli , il quale appunto crede, di essersi la sede di Frigento verso lo scorcio del X secolo noita all'altra di Quintodecimo; e nel XII secolo correndo Quintodecimo la medesima sorte venne incorporato a Frigento; sebbene ció sia accaduto nel secolo XI, dappoiché in questo secolo incominciano n ricomparire i vescovi di Frigento. Le ragioni poi sopra le quali riposa la sua seutenza, riducousi a tre : la prima è l'orribile tremuoto descritto dall'Ostiense, che distrusse in gran parte Ariano e Frigento: Paltra la bolla emanata da Leone IX nell'anno V del suo pontificato, cinè 1053, riferita dall'Ughelli e dol Di Meo (1), in cui parlasi della chiesa di Quintodecimo: e l'ultima di non rinvenirsi memoria alcuna de'vescovi frigentini fino al aecolo XII.

È qui giova osservare in quanto a Quistolecimo, che divirtuta la suddetta città di Eclaso dall'imperator Costanzo nel secolo VII, quando invase l'agro beneratano i questa, dios l'absta comanolli (s), per la solita dirana metamorioni, cangiù tra altri comi; perse cicè quello di Quintodecimo, dalla colona militaria di miglia XV da
Benevesto i come che darò fino al secolo XI, allorquando Quintodecimo rovinò parimente, come
Prigento, per guerre e tremonto. Ebbe l'altro di

<sup>(1)</sup> Il primo nel vol. VIII, pag. 78; e l'altro, nel VII de'auos Annata, nag. 253 > cor.

ANNAIA: prg. 333 \* ceg.
(2) Avilca topografia istorica del negro di Napoli, pati il.
des. 328.

Acquaputida, perciocche i cittadini campati dalle rome fermavano loro stanza un miglio distante in ua luogo pantanoso, e perció Acquapatida. Da ultimo nominossi Mirabella da un castello nelle sue vicinanze eretto dai re normanni per difenderla. In quanto alla stessa Quintodecimo, sappiamo ancora dal Bullanium selectum sanctae beneven-TANAR ECCLESIAE, che comincia dall'anno 668, e termina all'altro 1698, come pure dal più volte citato Ughelli (1), che Giovanni XIII nell'innalzare la sede di Benevento a metropolitana nel 969, ira le altre chiese suffraganee assegnate all'arcivescovo Landolfo, favvi quella di Quintodecimo: Episcopos consecrare, dice il pontefice, qui vestrae subjaceant ditioni , scilicet sanctae Agathae , Abellini, Quintodecimi, Ariani, Asculi, Bibini, Vulturariae, Larini, Telesiae, Aliphi, confirmamusque tibi etc., e con la facoltà ancora ad esso arcivescovo di poter consagrare de' vescovi in quei luoghi ove già erano: Iis in locis in quibus jam fuerant: il che fa vedere che Eclano dopo abbattuta, ristorata, e cangiata anche di nome, riacquistò poi la sua cattedra episcopale; e perciò Quintodecimo nominata non solo nelle bolle di conferma agli arcivescovi beneventani, di Giovanní XIV e Gregorio V, negli asni 984 e 998; ma anche in quelle di Sergio IV, Benedetto VIII, Leone e Stefano IX , del 1011 , 1014, 1053, e 1058. Al che si aggiunge che in un concilio provinciale beneventano del 1698, il vescovo di Avellino , nel sottoscrivere col titolo di Vescovo di Frigento, prende ancor quello di Acquaputida e Ouin-

Vol. VIII, pag. 52 e seguen.
 T. II.

todecimo; dal che sembra che Acquaputida succedata a Quintodecimo, come questa città ad Eclano, ebbe pur essa per qualche intervallo il proprio vescovo; e che non potendovisi forse più sostenere o per la picciolezza e povertà del luogo, o per la insalubrità dell'aere, o per qualsivoglia altra ragione, fu ben presto soppressa ed aggregata a Frigento. Che Acquaputida o Acquaputrida poi abbia avuta una eattedra vescovile , l'abbiamo dal Sarnelli (1) che così si esprime : r Fu nesta città ancor essa Sede Vescovile, a cui è verisimile, che unita fosse Quintodecimo. venuta meno, o abbandonata per lo fetore delle n mofete di Ampsanto, che forse colà il vento niù frequentemente portava ; onde il Mercatore s'ina troduce così parlante al Vescovo Eclanense, o a di Oniplodecimo Giuliano : Te verissime Amnsanctinae scaturiginis, corregionalis tuae teterrimus foeter inflavit ). E percio, anche nella Tavola Cronologica esistente nel palazzo arcivescovile di Benevento, tra le antiche chiese suffragance di essa metropolitana, scorgonsi pure delineate le chiese di Quintodecimo e di Acquaputrida. or Mirabella; e Benedetto XIV nel concedere delle novelle insegne ai canonici di quest'ultima terra. con la sua bolla del q febbrajo 174q, tra le altre cose così si espresse : Cum praefata Terra, cioè Mirabella, quae ob multiplicem suae antiquitatis dotem, ejusque Aedificiorum structuram et omplitudinem antiquae Cathedralis nomine decora-

tur, etc.
Certa cosa è, che la prima volta che compa-

(1) Luogo citato, psg. 239.

risce ne' sinodi provinciali beneventani la sottoscrizione di un vescovo frigentino, è quella appunto del 1061; e da quest'epoca possiamo credere come riattaccata la serie de vescovi di Frigento; cioè più di un secolo innanzi della famosa porta di bronzo della metropolitana di Benevento, fatta dal cardinale arcivescovo Roggiero; in cui tra i suffraganei scorgesi pure il detto vescovo frigentino. Notiamo ancora che la sua cattedrale trovasi sotto la invocazione della Vergine, e di s. Marciano, suo primo vescovo e patrono; e che il suo Capitolo si compone di dieci individui, tra cui un arcidiacono, un arciprete con cura di anime, un primicerio un penitenziere ed no teologo essendo i tre primi soltanto dignità, e gli uffizii de' due ultimi, instituiti nel 1753, e 1793: come pure di avere il numero di dieci altri canonici sopranumerarii . detti perciò di second'ordine . de' quali due son di padronato dell'arcidiacono, due altri coadjutori dell'arciprete, e di loro rispettiva nomina, quattro di pertinenza del detto capitolo, ed i rimanenti di dritto particolare. I canonici capitolari per virtù della bulla di Benedetto XIV del 21 giugno 1741, corroborata di regio Exequatur nel 27 seguente luglio, vestono cappa magna come quelli di Avellino ; e gli altri almuzia di color violaceo, sedendo pure in uno stallo diverso nel caro.

Avendo fin qui discorso di Frigento e delle vicissitudini che pati col, discorrere de'secoli per cagioni naturali e civili, ci facciamo ora a ragionare di quei vescovi che vennero a nostra memoria.

### I. S. MARCIANO - ANNO A40.

Da nobili e chiari parenti nascea egli verso lo sococio del IV secolo nella Morea, penisola della Grecia, a così appellata da Pelope figinolo di Taatolo; ed che lutti quei doni che un di doveano renderlo cotanto spettabile ne fasti della Chiesa. In effetti metti di vita i detti genitori, spogliosi tosto del ricco suo retaggio, e datelo a poveri, vene in Italia; o re giunto si diresso alle nostre celebri contrade, e tra' monti di Frigento menò vita povera e solitaria.

Vi rimanea per qualche tempo, operando anche di non pochi miracoli; quando, chiamato a reggere la chiesa Canosina il celebre Lorenzo, seco mepollo in Roma, e quivi ammiratane parimente la santità Leone I, che tenne il pontificato dal 440 al A61. l'ordino vescovo di Frigento. Investito adunque del carattere episcopale nel 440 o nell'anno dono, resse per lungo intervallo la cattedra frigentina, mentre troviamo di essere volato al cielo . nel 14 giugno 496; stando al governo della Chiesa universale, Gelasio I, ed a quella di Benevento, Epifanio. Il suo corpo venne solennemento traslatato in Benevento, dall'altro suo rescovo Orso, e collocato con altri corpi di santi sotto l'altare massimo della cattedrale. Il che fu per volere di Sicardo figlinole di Sicone, quegli de'principi Longobardi che tratto propriamente capitolazioni di pace coi Napolitani nell'836 (1). Rimase il detto corpo in Benevento fino a che le contese co' Greci

<sup>(1)</sup> HISTORIA PRINCIPUM LANGORANDONUM.

e Saraciai non incominciassero, mentre fu altore, per cautela e sicurezza, tutte le sacre reliquie tradicrite vennero in Montevergiue, ove anche oggi in rioche urne si conservano, e tra esse è par quella clea casa delle casa tella haccoreta e vescoro s. Barciauo. Il suo cranio finalmente e centro della calvaria, vencesa ind duomo di Frigento; e di in vista di tale preziosissima reliquia, serbata in grande ostensorio di argento, Paria si rasseran, cessano i furbini, e lo spirito delle procello per la sua intercessiono si place. In somma da quei cittulanio ggii grazia si ottiene, e la comme fiducia non rimane puoto delaso. Parlaco di s. Marcano parecchi serillori, tra cui l'Ughelli ed il Ferrari, e quest'ultimo nel suo Carracous Saucronux.

La sua festività celebrasi nel di 14 giugno, in cui nyvenne la sua morte.

### II. N. . . . . . - ANNO 1061.

Se bene di questo prelato ignoriamo il nome, chè noa viene neppure indicato dall'ughelli ne've-scori frigentini; puro sappiano dal Sarcelli (1), che avute luogo il prime concilio di Niccolò II il 105g, nella chiesa di s. Pietro fuori le mura di Benevento, i citerremen egli nell'altro celebrato nella metropolitana dall'arcivescovo Uldarico, nel giugno del 1061. E cou lui oltro al vescori Dodone e Bernardo, il primo vicario, l'altro canceliere del totto potefice, anche i suffraganei di Civitato, Florentino, Larino, Montecorvino, Bojano, Telese, Alfic, a Bovino; nel quale ultimo concilio fu spe-

(1) Pag. 80.

cialmente trattata la causa del vescovo di Dragonara, suffraganeo pure di Benevento e di Amicoabate di s. Sofia; causa ch'ebbe termine sotto l'altro necivescovo s. Milone, nel concilio tenuto il I di aprile 1075, restando le due chiese controverse a s. Sofia.

### III. ENGELLINO -- ANNO 1082.

Troviamo memoria di lui in usa della tante danazioni fatte da Dragone, da Roberto, e dal Coste Ruggiero al monsstero cassinesa della Ss. Trinisi di Venosa; e propriamente in quella dell'ultimo del 1084; intervenendo egli come testimone nello instrumento. Il quale monsstero fa dichiarato abbadia da Niccoló II nel 1058, nppena asceso al sogioi positifico.

## IV. N. . . . . . - Anno 1119.

Di quest'altro ignoto di nome, e neanche ricodato dall'Ughelli, sappiamo dal Sarnelli (1) che sotto il pontificato di Calisto II, untamente ai voscovi di Moutemarano e di Ariano, nache suffraganet', intercune eggi alla solemo trasteziono decorpi de ss. Marciano, Doro, Polito, Prospero, Petice, Cervolo-Sefaton, rivenuti in Beneronio nei 15 maggio 1119; la qual traslazione fi eseguita nella metropolitana a'ry dello sesso mese dall'arcivescovo Landolfo II, il quale compi sua carriera mortale nel 4 del secuente acosto,

(1) Pag 91.

### V. GIOVANNI I - ANNO 1142.

Ouesto vescovo, secondo nota l'Ughelli (1), visse ai tempi d'Innocenzo II assunto al pontificato nel viamo nominato in due donazioni, riportate dallo stesso autore, di Guglielmo figlio bastardo del duca Ruzgierosignore di Frigentu, del castello di Gesuatdo ed altri luoghi, l'una del mese di maggio 1142, fatta della chiesa di s. Croce in Frigento, e dell'altra di s. Quiriaco , volgarmente s. Quirico in-Paterno, dietro assenso del medesimo vescovo; e l'altra di luglio 1145, in cui esso Guglielmo col titolo di Toparcha di Frigento (2), tenendo col figlio Elia curia in Paterno, in presenza del medesimo Giovanni, di Salomone sno stratigò, di Ervero Agullone, di Mercovaldo suo milite, di Giovauni Borrello giudice, di Guglielmo Capuano suo visconte, e Graziano suo cappellaco, nelle manidi Orso Leone rettore della chiesa di s. Pietro in Paterno, da lui già coocessa al monastero della Ss. Trioità di Cava, conferma più beni donati da Vito Tolomerio ne luoghi decomicati Cantriano e Vado di Sala posti anche in Paterno. Troviamo pure notizia del presente vescovo nell'uffizio e leggenda di s. Prisco cremita in Mirabella, scritta a carattere gotico in pergamena, dell'epoca dell'invenzione del suo corpo nel 1145, come nota il

Section of Constitution of Con

<sup>(1)</sup> Vol. VIII, pog. 288.
(2) Toparcha è voce greca, e giusta il-Vessio altro non ai-

galfira che Regionis praesectus, cioè siguore e capo di aca piccolo siato.

Sarnelli (1); ma noi col Di Meo crediamo pochi anni innanzi, come dalle seguenti parole della pergamena: Temporibus itaque Innocentii Venerabilis memoriae Papae, et Joannis Frequentinae sedis episcopi ; e più oltre: His itaque peractis, Archipresbyter ad Frequentinum Episcopum Joannem convolavit, et gestae rei ordinem intimare curavit. Il corpo del santo fu rinvenuto tra le ruine di Quintodecimo presso Acquaputrida, oggi Mirabella; e l'arciprete Alferio in allora era sottoposto al vescovado di Frigento: l'Ughelli circa tale invenzione così esprimesi: Sed nec silentio obruendum quod Joanne hoc Praesule, sub Innocentii II pontificatu in veleri civitate jam diu sola aequata Quintodecima antiquitus nuncupata, nunc Aqua putrida Frequentinae Dioecesis inventum est corpus s. Prisci (2). Tanto ci viene parimente contestato dalla lapida apposta al costui deposito, la quale è come appresso:

CORPF. S. PHICI. CONFESSORIS

N. PETERI. CUITATE, CYLITATE, CYLITATE,

SUB. INNOC. 11. ET. IOANNE

PREGETENINO. EPISCOPO. DUFINITY'S

REPERTEN. ACP'S. PYILOAE. CYAE

NYNC. MIMABELIA. TRANSLATYM (3).

VI. GAUGUNTO — ANO 1170.

Intervenne egli nel concilio Lateranense celebrato sotto Alessandro III nel 1179, e con lui

<sup>(1)</sup> Pag. 95. (2) Vot. citato, pag. 290. (3) V. il citato Guarani, pag. 71.

aucora diciassette altri suffraganei di Benevento; tranne il metropolitano, per esserne quella chiesa vacante al riferire del Sarnelli (1). Questo concilio fu il III di tal nome, e fulminò la condanna dei Valdesi; stabili poi parecchi canoni per la riforma della disciplina, circa la simonia, la usura, la poligamia, e l'avarizia de'chierici. Questo Giaquinto crediamo essere stato quel vescovo, che sotto Lucio III , come altrove notammo, iotervenne alla solenne consagrazione della chiesa di Montevergine nel di 11 novembre del 1182, il che vien confermato dalle seguenti parole dell'Ughelli: Fortassis hic ills est Episcopus Frequentinus, qui cum aliis Praesulibus interfuit consecrationi Ecclesiae Montis Virginis anno 1183, nomen tamen in chartula consecrationis non exprimitur (2).

## VII. ACAPITO - ANNO 1180.

Professò egli la regola benedettina nel monastero della Ss. Trinità di Cava, e per le sue virtù fu assunto alla cattedra frigentina, giusta l'Ughelli, al torno del 1189, come ricavasi dalle cronache dell'ordine medesimo. Sappiamo poi dal di Meo (3), sull'appoggio dell'archivio cavense, che Agapitus div. fav. clem. Frequentinae Sedia Episcopus, a richiesta di D. Ruggieri signor di Castelvetere e Taurasia, dono all'abate Benincasa la chiesa di s. Barbato nel territorio di Taurasi, dichiarandola esente da ogni giurisdizione; e l'atto disteso

Pag. 102 e seguen.

<sup>(2)</sup> Vol. citato, pag. 295.

<sup>(3)</sup> Luogo citato, Vol. XI, pag. 28.

de Pellegrino Scriba. An. D. Inc. MCLXXXII.

An. B. Inc. MCLXXIII.

An. A. Inc. MCLXXIII.

An. A. Inc. MCLXXIII.

An. A. Inc. MCLXXIII.

An and Analysis addiacone e medica, Pietro abate di s. Marciano, e Tolomemo giudice di Frigento. Soggiunge lo slesso autore (1) che il medesimo Agapito nel 1 193 dieb cinci usa bolia, con la quate confermado al benincasa la nominata chiesa, la esenti con justiparto prorecchiad da ogni giuridione; oltre al monte ano MCXCIII. IND. XII, si soscrivono lo sun no MCXCIII. IND. XII, si soscrivono lo sun on MCXCIII. IND. XII, si soscrivono lo storio del con con control con

#### VIII. MARTINO - ANNO . . . .

Di cottui altro noe asppiamo, se non quanto ci riferiese l'Uglelli; cio di avec governata la chiesa frigantina, prima del 1200: Martinus ante emina 1200 Frequentinam regebat Ecclesium, cantera ignorantar (2). Se quindi egli vivea prima del 1200 è da riteoresi esser quegli appundo ridevato sulla porta di bromo dell'arcivecuvado di Benerento; che dice il Sona (3) di essersene dal Sarnelli precisata l'epoca ael 1199. Che verso tale auno fu la porta medesima costruita, ci vien confernato dalla magnifica inscrizione apposta in quella metropolitana nel 16 maggio 1692 dal cardinale arrivescovo (Draini, daponi Benedetto XIII: nel ri-

Vol. citato, pag. 74; ove è detto Agabito, per Agapito.
 Luego citato.

<sup>(3)</sup> FENN INTORICO CRONOLOGICO SULLA CITTÀ DI MONTFINARANO, peg. 87, N quoi dalla ripografia di Reffacle Miranda 1816.

starare egli il tempio di che è parola e consagratio, coi si espresse: Marmoreo prospectu, el aerei valoi exornovit Cardinalis Regerius Archiepiteo-pui XFI sacculo circiter duodecimo. Da ultimo totamo che sulla cenoata porta tra i 23 sulfraga nei beneventani, sorogesi questo vescovo frigentino, con pallio e creci, alquanto più ristrette di quelle che sono nell'altro dell'arcivescovo: il Vipera al proposito così fassi a conchiudere (1): pera al proposito così fassi a conchiudere (1): pera da proposito così fassi a conchiudere (2): quantinens. « Adplatae Goldmonn, Montimorrani, Arianens., etc. ut in Valois ipsius Cathodratis aenea sculpta notant.

### IX. GIOVANNI II - ANNO 1234.

Prescelto egli dal capitolo frigentino a suo pastore, venne la sua nomina formalnente rigettata da Gregorio IX, perchè non latta nei modi canonici. E perciò questo pontelice dirigendosi con lettera de' 10 giugno 193.6 a Ruggiero canonico della stesa chiesa di Frigento, come delegata opsoitico lo incarica a far devenire il capitolo ad una novella scelta; come il tutto ricavasi dai registri Vaticani.

### X. GIOVANNI III --- 1252.

Da arciprete della chiesa beneventana, lo troviamo assunto da Innocenzo IV alla cattedra frigentica, nel 1252; cessaodo di vivere, quasi con-

<sup>(1)</sup> Cronologia reiscoponum et archiepiscoponum metropolitimat reclesiar benevestanae, quorum extat memoria, por. 89.

temporaneamente allo stesso pontefice: Obiit, nota l'Ugbelli, extremie ejusdem Pontificis diebus. Di lui fa anche menzione il de Nicastro, nella sua opera Benefentama Pinacottesca (1).

## XI. GIACOMO I. --- ANNO 1254.

Fu egli concittadino di quel fra Matteo di Acquaputrida, che, come in altro luogo avvertimmo, dato il suo nome all'ordine scrafico, fu cappellano maggiore di Giovanna I, e vescovo di Telese nel 1345; In effetti, dopo il breve governo del predetto Giovanni, il troviamo dallo stesso Innocenzo IV prescelto a suo successore nella chiesa di Frigento, il 1254; c, perchè eletto nell'anno medesimo in quella di Benevento Romano Capodiferro, il pontefice non lascia con lettera data in Napoli il 3 novembre, ove ritrovavasi appresso i disturbi di Federigo II e la morte di Corrado suo successore, di raccomandarlo al proprio metropolitano: Quem, cioè Giacomo, siccome riferisce l'Ughelli (2), electo Beneventano commendat Innocentius IV., in epist. Dat. Neapoli III non. Novembris, anna pontif. XII., ex reg. Valic., ep., fol. 184.

Il successore poi del detto Giacomo, sappiamo dal medesimo Ughelli, essere stato il vescovo, del cui nome trovasi la iniziale B. Perchè egli era aderente d'innocenzo IV e di Alessandro IV, venne dal re

<sup>(1)</sup> Psg. 109.

<sup>(2)</sup> Luogo culato.

esiliato, e ritiratosi in Sicilia, non mancò Alessandro di vaccotoandarlo al vescovo di Siracosa perché in uno di quei monasteri fosse alimentato em no chierico e due servi. La lettera di quel papa che fu il proteggitore de' buoni , uoo specchio di pietà, e padre de poveri, non ostante che l'Italia si vedesse miseramente dilaniata dal partato de Guelfi e Ghibellioi, è della data del A febbrajo, anno II del suo pontificato, che dice l'Ughelli essere stato il 1257; noi invece crediamo l'anno precedente, dappoiché il nominato Alessandro nel conclave tenuto in Napoli , ove mori Innocenzo IV . gli successe nel 12 dicembre del 125A (1). Prese finalmente le redini del nostro reame, nel 1258, il per quanto saggio magnanimo e' valoroso , tanto sventurato principe Manfredi, piacque a costui, come a conforto delle passate disavventure, di decorare il vescoro frigentinu del titolo e possesso della baronia di Onintodecimo, Mirabella, ed Acquaputrida, che dice il De' Franchi (2) in quel torno fiorenti; ma essi in vero altro non furono che lo stesso luogo, come altra volta notammo; mentre ripetiamo, distrutta Edapo, dalle sue ruine nacque Quintodecimo, e dopo questa Acquaputrida, oggi Mirabella, tro-Vandosi pure in un istrumento del 1348 nella bi-

(1) Depo l'exquisi i accidinali ritorraziono alla casa, che fi al Patto delle Vigare (i papitalo din Momini Parti d'escrit), abre plato delle Vigare (i papitalo dino Momini Parti d'escrit), delle Rossico del Corton, ci nesso chittari per Napolitato agli delicro na successore il Vescoro di Osta e Veletra, il quale messito in successore il Vescoro di Osta e Veletra, il quale messito in successore il Vescoro di Osta e Veletra, il quale messito in successore il Vescoro di Osta e Veletra, il quale messito in successore di Vescoro di Osta della dell

8

blioteca beneventana, detto In nomine Domini. Amen. 1348. apud Mirabellam Acquaputrida nominatam etc.

Di quest'altro, di cui ignoriamo egualmente il nome, noi troviamo menzione nel Catalogo de' PA-STORE PRIGERTINE PRIMA E DOPO DELLA SIUNIONE DELLE DUE CHIESE DEL 1466; propriamente quando parlasi del processo fatto in danno della memoria di Bonifazio VIII. Ed in vero nate questi in Anagni da Loffredo Gaetani col nome di Benedetto, indi cardinale, poi pontefice successore di s. Celestino V, nel conclave parimente tenuto in Napoli, in Castel Ngovo , il 24 dicembre 1204; si ruppe con Filippo il Bello re di Francia, e dietro varie accuse fu tradotto anche innanzi al concilio di Lione. Ma non contento di ciò il sovrano, dopo la morte volle pure insultarne la memoria, facendo condiscendere Clemente V, il che, come dice il Muratori (1) fu cagione dell'orrore di tutta la cristianità, a far ricevere altre accuse, però falsissime, contro del detto Bonifazio: e tra coloro che deposero nota il citato Catalogo, esservi stato Niccolò canonico della cattedrale di s. Angelo de' Lombardi, come quegli che sotto il pontificato del detto s. Celestino, cioè nel 1294, avea inteso da Bonifacio mentre era cardinale, e perchè al seguito del vescovo di Frigento.

<sup>(1)</sup> ARRAEL D'ITALIA, vol. VIII, pog. 36.

#### XIV. GENTILE - ANNO 1300.

Questo vescovo, che troviamo riportato dall' Ugelli (1), con la semplice iniziale G., e che dice egli morto nel 1306, G. Episcopus sedis hujus defunctus est anno 1306, sappiamo dal riferito catalogo de' pastori frigentini di essersi chiamato Gentile, e di essere stato anche non poco vessato da Giovanna della Marra vedova di Niccolò Gesualdo, signore della terra dello stesso nome; conclossiachè possedendo ella Frigento per ragion di antefato avea spogliato il vescovo di talune case, e quantità di grani; perciò commessa la causa a Loffredo vicerè del Principato nel 1302, come dal registro let. G., fol. 222, ed avendo osservato Carlo II la ingiusta persecuzione che soffrivasi dal vescovo medesimo, prese sotto la sua real protezione la chiesa di Frigeuto, come ricavasi dall'altro registro del 1305 e seguente, fot. 195, dal Ciarlanti (2) egnalmente citato, allorchè discorre delle chiese di Consa e di Valve, nggi unita a Sulmona. Ricaviamo in fine da altro patrio scrittore (3), di essere stato il detto Niccotò I di tal nome, e V signore di Gesualdo, avendo procreato colla mentovata Giovanna tre figlie; Giovanna cioè impalmata a Bertrando visconte Lantricense, quell'istesso che, morto pel 1335, volle esser sepulto col figlio primogenito in Montevergine, come dalle inscrizioni apposte ai rispettivi tumuli : Roberta in prime proze con Giacomo di Capoa figlinolo di

<sup>(1)</sup> Luogo citato.

<sup>(2)</sup> Memorie istoriche ppi Sannio. lib. IV, cop XXII, pag. 370.
(3) Y. Calone, Memorie Gestaldine, pag. 57 e seguçu.

Bartolommeo Gran Protoiolario del regon, el in secoude nozze con Bragone di Merlotto; e Margherita con Giovanni di Sun, che noi crediamo figlio di quel Roberto discendente di Louigi di Sun, che venulo in regno con Carlo I d'Angio, stabili san dimora in Arcellino, e, per prodezze forse operate in guerra, aggiunse al cognome quello di Belta Bana.

## XV. RUGGIERO n'ARMINIO MONFORTE - ANNO 1307.

Vacata la sede frigentina, siccome di sopra abbiamo notato, nel 1306, vi veone egli eletto da quel capitolo: ma, ricevulane scienza Clemente V. si diresse questi al vescovo di Bojano, allora Guglielmo Berge, perchè trovandolo degno lo avesse confermato. Tanto bassi dai registri Vaticani, come dalla bolla col Datum Avenione . XIV Kalendas Martii, anno Pontif. II, Salutis 1307; cioè 16 febbrajo 1307. Questo infelicissimo pastore, di cui l'Ughelli tace la patria, e che fu vittima forse del suo zelo, rimase spento per le sacrileghe maoi di Ruggiero di Bonito, milite ariacese; sotto il pontificato di Giovanni XXII, che successe al detto Clemente nel 7 agosto 1316, e morì nel & dicembre 1334. Sappiamo in fiue dai continuatori del Bollandi , di essere stato avellinese, ed appartenuto all'illustre famiglia d'Arminio Monforte, che come altrove notammo diede anche, nella persona del celebre fra Fulgenzio dell'ordine agostiniano, un vescovo alla chiesa di Nusco nel 1669; come pure di essere stato il Ruggiero coetaneo e consenguineo del B. Giovanni d'Avellino, nomo apostolico e ben degno figlipolo del gran palriarca

d'Assisi, nato da Giovan Giacomo d'Arminio Monforte e Tommasina di Capoa, come raccogliesi da una laminetta riuvenuta nel auo sepolero, nella chiesa di a. Illuminata nella Valle dell' Umbria; o del quale il prelato scrisse parimente la vita, come da queste atesse parole de cennati continuatori deuli Acta sancronum del Bollandi (1), Vita B. Joannis Arminii Monforte, Patricii Avellinensis civitatis in regno Neapolitano, dicti a Ponte-latrone ex vico civitatis in quo sita erat domus, in oua habitabat, ad calcem pero additur: Extracta est praesens Vita, ex eis quae de rebus suae patrias scripsit Rogerius Avellinensis ( qui, ut ipse dicit, erat ex eadem familia Arminiorum ) Episcopus Frequentinensis, cujus Mss. servantur inter scripturas familiae ejusdem, apud D. Matthaeum Arminium Monforte , Patricium Avellinensem at Lucerimum. Male sibi consulunt Avellinenses, quod talis viri de rebus suis Commentarium non festinent in lucem proferre, priusquam irrecuperabiliter pereat. In effetti un tal vaticinio si è del tullo miseramente avverato, mentre per la condannabile incuria dei nostri maggiori, l'opera del Ruggiero per quante diligenze da noi si fossero fatte, non è punto comparsa alla pubblica luce; e quel ch'è peggio il nostro paese si vede privo di una storia, che forse nelle cose de mezzi tempi, avrebbe in molt'altro potuto influire alla sua gloria. Quindi, se non ci è dato di dir cosa del merito della storia medesima, pure, per far cosa grata ai nostri concittadini, riproduciamo almeno la vita del detto beato, da lui bellamente scritta.

Yol. H. Die undesima junii, psg. 487 e seguen.
 T. II.

## VITA B. JOANNIS ARMINII MONFORTE.

Ex Mss. Rogerii Episcopi Frequentini, consanouinei et conevi.

I. Natus est B. Joannes ex ilkuetri et patricia familia civitatis Avellini, anno Millesimo ducentesimo quinquagesimo, ex patre Joanne Jacobo Arminio Monforte, et Thomasma de Capua : cumque parentes sui copiosis divitiis abundarent ; nuttus relictus est locus, quo infans egregia posset educatione clarescere. Verum juvenis in armorum potius, quam in studiorum palaestra semetinsum exercuit: sed canente experientia potius quam Vate , NULLA FIDES PIETASQUE FIBIS QUI CASTRA SEQUUNTUR, crudeliter in adolescentiam grassabatur, et multis se facinorum scele-ribus impiabat: quorum illud est advertendum magis , quod cum pater suus, pro reaedificatione. Cathedralis ecclesiae Avellineusis, igne jam combustae, legato Blasii germani fratris, multas etiam copias, ex propriis adderet pecuniarum, aegre tulit id Joannes, et in patrem ipsum odia pertinaciter exarsit : omnibusque viis . ne pater suns tam pio operi sumptus illos, quos dicebat sibi sublatos, consumeret, satagebat.

11. Sed uno Ordinis Minorum Religioso, esi qui dili Francicci socii fiere, illuc adventante; ipsum Joanuis puice adili, et regavit, ut finam Dea ouverum, a scelerius, più permacinious, removeret: idque servo Christi tam felicite successif; ut non solum pomilieus factus praterius vitae valedizeril, sed mundo remutivaeril, et sacrum qiudem sancii Francici Ordinem

si ingressus: lique taulum in probationis ama projecti, ut ad Professionen admissus, suepius genuflexus in platea civitatis, inter frequentiores concursus, dearquini obrutus, alta voce proctamaerit: Quem vidisiis peccalorem Circs, sequinii poculiscien. Hustrem uniferem, quae visi vitam sanctam, spe matrimonii, jam in principio sane converseioni disuadobolt, ita est suis ferventibus precibus et exemplis hortatus; ut monasterium S. Silvias impresa, sponsam se

Christo praebuerit. III. Sanctam Crucem, exemplo Patris sui Francisci sic dilexit, ut insam in corde habuisse impressam aliqui dixerint. Oculos ravissima modestia et mortificatione vix e terra subduxit. Corpus jejuniis, vigiliis, cilicia, et flagellis continuo affligebat. Assiduar ad Deum preces effudit, et atiquando, nedum mente, sed corpore in caelum extollebatur. Sed incredibile est quanto divini amoris affecta, pectus illud arserit et quam sibimetipsi viluerit. Fama sanctitatis ejus ita crescebat ; ut ad eum plurimi , consolationes caelestis (ut dicebant) recipiendae causa, diverterent. Quod ille degre ferens , Dominum rogavit , ut tales a se , vilissimo homine, honores amoveret; dicens, nihil aliud amare quam pro Christo contemni. Itaque a superioribus ordinis ( ut suis precibus satisfacerent) in Umbriam missus est, certo praesagio, quod umbras etiam esset illustraturus.

IV. Tuderti talis ab omnibus ei reverentia et obedientia delata est, ut homo lamquam e caodo demissus haberolur. Multos curavit infirmos, signum Crucis adhibent pro medicina quapropter

ad insum cujuscumque generis homines confluebant : qui cum eum orationibus et contemplaționibus suis vacare non permitterent. Deum est enixe precatus, ut gratiam miraculorum a se retraheret. Hoc tamen non obstante, nomen Beati publice, nedum ob miracula, sed ob virtutes singulares, a populis est adentus. Tandem mortem suam imminere cognoscens, diutius per annum integrum in orationibus morabatur ; et austeritatem vitae jejunia, vigilias et ceteros actus poenitentiae, quo minores erant sui cornoris nires, majori conatu est amplexatus. Comque caelestibus grațiis a Christo Domino , ab ejus sanctissima matre Maria, et a suo Patre Francieco . recreatus in suis inifirmitatibus esset: diem clausit extremum; ejusque corpus tantae clarita-tis post obitum illuxit, ut ad Dei laudem, et ad sui devotionem cunctos attraxerit. Sepultus est Beatus Joannes in Ecclesia S. Illaminatae. Tuderti in Umbria: ubi etiam nunc miraculis claret. Obiit die undecimo Junii, anno millesimo trecentesimo decimptertio, actatis suas anno sexagesimo tertio.

## XVI. PIETAO --- ANNO 1343.

Rimasta per più tempo vedova la chiesa frigentina per l'uccisione del proprio pastore: Diu propete hoi nidiquum facinus, come ci assicura l'Ughelli (1), Ecclesia ista, vacua pastore fiuit; vi troviamo poi sotto il pontificato di Clemente VI Roger, un tal Vietro nel 1343, canonico e no-

<sup>(1)</sup> Luogo citato.

sijo della metropolistana di Benevanto, E stoto, come soggiange gi melesima autore, della mencione soggiange gi melesima autore, della mencione fattana in un instrumento del 24 gennajo, tadione XII, dello siesso anno: instrumento tetrata appunto delta eleziona di altro notajo della detta metropolitana, fatta di appinto nella persona del canonico ed abate, Tommaso Mercuria, Corsolone, della città medesima di Beoveratto.

### XVII. CRISTIANO -- ANNO 1348.

Fu egli dapprima vescovo di Civitate, di cui scorgonsi i miseri avanzi vicino il fiume Fertore nella Capitanata, e quindi di Frigento nel 1348; e tale traslazione fu operata parimente da Clemente VI; morendo poi il prelato nell'anno medesimo.

XVIII. FRA EUSTACHIO DELLA RICCIA - ANNO 1348.

Onesto vescovo, di cui fe mensione egadamente VIghelli (1), quando serisse F. Eustachius, cet Eustasius, seu Statius Nicolai de Riccia, în come si è reduto figlio di Nicolai del Riccia, în come si è reduto figlio di Nicola della Riccia, a dell' ordice eremitano di s. Agostino; succedendo al precedente, per volere dello atesso Clienente VI, nel 10 dicembre 1348, val quanto dire abbilo dopo da san morte. Troviamo inoltre di essere eggi intervento come testimone in uo instrumento di agregaziono, della chissa di s. Pietro di Stala nello perinenzo di Montefusco, alla cappella di s. Barticolommeo a postolo; e tatalo per opera di Sisfano

(1) Yef. VIH, pag. 295.

patriarca Costantinopolitaco, ed arcivescoro di Benevento; ergendori poi quest'ultimo, col coosenso del suo capitolo, la collegiata solto il mederimo titolo, nel 13 febbrajo del 1350. Mori finalmente il vescoro Eustachio, all'assicurare del rammentato Ughelli, nel 1370: Obiti ammo 1370.

# XIX. GIACOMO II - Anno 1370.

Lo troviamo tra i vescovi di Ariaco, successore di un tal Diocisio, dell'ordine degli eremitani di s. Agostico, ed anch'egli frate; ma senza indicarci l'Ughelli la religione cui si appartenne. Rileviamo di essere stato, sotto il pontificato di Urbano V , traslatato in Frigento cel 16 gennajo del 1370: XVII Kalendas Februarii 1370. Sappiamo da ultimo, di essere interveguto nel concilio provinciale celebrato in Benevento, da Ugone II nel 137A : concilio di cui aoche altrove tenemmo parola; o come nota il Sinonico Beneventano, avuto pell'anno innanzi, e da quello stesso arcivescovo, che concesse ai canonici di s. Spirito di detta città l'almuzia con cappuccio, a somiglianza di quella de' canonici della metropolitaca, diversa però nel colore; ed a quest'ultimi, l'abito jemale, detto lo Scapezzone; nero con gran cappuccio, e lunga coda, avente pure, sotto di esso, uoo scapolare di paonolino hianco, appellato, il Sericotto. Abito adoperato dai canonici medesimi fico al 1607, quando con bolla del 10 aprile e per opera dell'altro cardinale arcivescovo Arigonio, ottennero le cappe come de canonici di s. Pietro in Roma (1). Ag-

### (1) V. Seruelli pag. 126 c 148.

ginaglamo circa il ripetuto concilio, di esservi interrenuti, oltre di Giacomo, Nicolò, recoro di Arellino; Tommaso, di Vollurara; Costantino, di Montsoorvino; Bartolommeo, di Bovino; Nicoolò, di s. Agata de Goti; Simone, di Fioreotino; Giovanni, di Trevioo; Domenico, di Ariano; ed Antonio, di Montemarano.

# XX. MARTINO II. - ANNO 1399.

Di costui altro non sappiamo, che di essere statoelevato al vescovado di Frigeato nel 1399, val quanto dire sotto l'apostolato di Bonifatali X; e morto sotto l'altro del suo successore Innocenzo VII, nel 1405, come Ex Ità. Obtigat. riferito dall' Ughelli (1).

## XXI. GIOVANNI IV. CARAGGIOLO -- ANNO 1405.

Fu egli applitano, e nato in una famiglia, elle per grandeza di stati, titoli e dignità, non fu ad altra del reguo seconda. Venne egli pronosso al astra del reguo seconda. Venne egli pronosso al vescovado frigentuno el 27 giugno 1467, cioà nell'anno stesso che il suo illustre congunno Corrado Carnectolo fu da Inoceenzo VII, creato cardial presbitero del tiolo di s. Grisogono: fu il poporato medessimo aretivescoro di Nicosia, patriare Gradenna e e amerario di s. Chicsa. Trovismo finalmente, in 10s. Provix., di aver compiuto seso Giovanni suo corso morate in Roma sotto Martino V Colonna il 1424, e di esser quivi ri-massi sepolo.

<sup>(1)</sup> Luogo étisto, pag. 296.

### XXII. GASPARE --- ANNO 1424.

Nacque in Perugia, città della Toscana neconnini dell'Umbria, e professata la regola di E. Benecletto, fu abate di s. Giovanni all'Eremo. Poco tempo dopo, per l'avrenuta morte del Caracciolo, fu da Martino V eletto a vescoro di Prigento nel de agosto 1,248. Resse la sua chiesa circa anni 31, quando giunto alla decrepitezza come dal 155. Pro-95s., mort nel 1,555.

# XXIII. BATTISTA VENTURA O BONAVENTURA-

Fu canonico napolitano, come in altro luogo natammo, ed immediato successor di Gaspare di Perugia nel 97 settembre 1455. Avendo governatacon saggezza e prudenza per lo giro di quasi anni 11 la chiesa Irigentina, e morto nell'atta avellinese il vescoro Fuccio nel 1456, piacque alla santità di Paolo II nel 9 non 7 maggio dell'anno medesimo, unire entrambe solto del suo regginet; e perció intitolossi il Ventura nelle proprie lotte. Epiricopus Abellmensia et Frequentinensia. Cessò egil di vivere nol 142s.

# XXIV. GABRIELLO SETTARIO O SETARIO --

Morto Il Ventura e governate in progresso le dette due chiese da tre altri pastori, cioè Antonio Pirro o de Pirro, il cardinale Bernardino Carvajal, ed Antonio de Caris o Caro; ed a costui succeduta

- Digues by Googl

il Settario nel 26 ottobre 1507, essendo stato eggi prima vascom di Nardò, o otto consenso, permise Giulio II nel di 11 febbrigo del 1510, che be chiese sieses renissera novilamente segregate, e perciò ritenne a se la frigentina, dando l'attra ca Giuvan Francesco Settario suo nipole, a patto però cha uno di loro morendo, si fassero di nuovo riminie sotto del supersitte posto si consecuto deivode consensiente, cioè il ripituto Gabriello, come dica consensiente, cioè il ripituto Gabriello, come dica consensiente, cioè il ripituto Gabriello, come dica clesta dissoluta fini a Frigentina, et data finiti Joanni Francesti, hac tanno cuti, hac tanno cutti time, ut uno ex ipuis decedente, interimenti ren ut su supersitti Praesule, della prime proventus, vacciona nepoti reliquit Frequentinam sodem, ut cata referenti Constatorialia.

## XXV. FRA ANGELO MADRIGANA - ANNO 1530.

Mencato il dello Cabriello Seltario nella cattedra rigiestina, a rimasta questa a norma del patto sabilito per la seconda volta congiunta a quella del superstite pione Giovan Francesco e, mento ache quest'ultimo nel 1516, gli venne surrogola nell'anno medessimo il Madrigana. E perciò lenon egli la chiese di Arcilino e Frigento fino al 1520, quando parimente col suo concesso, non maco Leone X nel 18 marzo per altra flata dissuririe, e tanto, come songgiunge lo siesso Ughelli (2), cioè Madrigana, assensum praebuti dei 28 marco di 1500, del 1500 del

<sup>(1)</sup> Vol. VIII, pag. 200.

<sup>(2)</sup> Luogo citato, psg. 201.

retur a Frequentina, quam sibi retinuit, eadem conditione ut ex recessu, vel decessu sui, nel Sylvii successoris iterum uniretur, quod per mortem ipsius, factum est. Tanto avvenne verso il 1529, per essere morto in questo torno esso Madrigana , che, come ha notato l'autore , serbò a se la chiesa di Frigento. Si vide poi questa a'tempi di Silvio Messalia cisterciense, perpetuamente unita all'altra di Avellino; e così rimasero le cose, come da principio si avverti, fino al Concordato del 1818; quando colla bolla De Utiliori del 27 gingno, volendo la Santità di Pio VII dare una novella circonscrizione alle diocesi del regno, la concattedra frigentina venne soppressa, e del tutto apnessa aff'avellinese; e Domenico Novi Ciavarria nell' inizio del suo episcopato cominciò ad intitolarsi : Episcopus Abellinensis et Frequentinensis.

Pina della Berlo da Voscovi di Frigoni

# DESCRIZIONE

DE LUOGHE

# DELLA DIOCESI DI AVELLINO

PLISCHARDATE SÉ RENAO STATO ANTICO COMB. NEL MODERNO

La diocest di Avellino ha per confine dalla parte orientale quelle di Ariano, s. Angelo de' Lombardi. Lacedonia e Nusco, dalla meridionale l'archidiocesi di Salerno, dalla occidentale quelle di Nola e Montevergine, e finalmente dalla settentrionale l'archidiocesi di Benevento : negli andati tempi, cioèprima della soppressione della concaltedra frigentina, era essa di assai minore estensione, Oggi però viene costituita da trentatre paesi, come nell'inizio dell'opera accennammo; oltre della città sua sede episcopale col villaggio Picarelli, essendo l'altro villaggio di Valle sottoposto tuttavia alla dincesi di Montevergine, Nullius. Quindi abbiamo eredato a proposito descrivere tutti i paesi che costituiscono detta diocesi, rendendo così nel miglior modo compiuto il nostro qualunque siasi lavoro, Ed in ciò fare abbiam tenuto a guida non solo accurati scrittori, ma anche lo stesso archivio della diocesi avellinese; eseguendo il tutto per ordine alfabetico, a vantaggio singolarmente del nostro lettore-



#### I. AJELLO.

È comune di 3.º classe, posto nel circondario di Atripalda, distretto di Avellino, da cui dista non più di a miglia, ed è situato su di una amena e ridente collina. Fu già feudo della famiglia Caracciolo Rossi de principi di Avellino, trovandosene memoria sin da tempi antichi, segnatamente nel 1045, quando i principi beneventani donano in Agello. Ha una Chiesa arcipretale di epoca si remota, che i vescovi di Avellino assumeano il titolo di arciprete di Ajello, come da vetuste carte; per lo ohe riscotevano essi direttamente le decime, e vi mantenevano a loro peso nn vicario curato, il quale nello spirituale li rappresentava. Rinvenghiaum del pari che si la chiesa del villaggio Ospedale, e si l'altra di Bellizzi, erano soggette all'arciprete di Ajello, il quale somministrava sagramenti; anzi sino al 1754 abbiamo che l'arciprete medesimo ricevea da ambo i carati di esse per ciò un tributo. Finalmente aappiamo che la chiesa di che trattasi, dichiarata venne di regin padronato, nel 4 maggio 1793; alla quale chiesa furono annessi due benefizii, di s. Maria delle Grazie in Prata, e di a. Maria della Neve in Sorbo. Ha Ajello due altre chiese, una sotto la atessa invocazione di s. Maria delle Grazio, e l'altra di a. Sebastiano: tre confraternite laicali, dette di a. Maria del Carmine, a. Carlo Borromeo, e Purgatorio, ed un monte frumentario. Enumera in fine sei benefizii, cioè di a. Giuseppe, di patronato della famiglia Galluccio, dell'Immacolata Concezione della famiglia Gaeta, di s. Francesco di Paola de'signori Urcinofi, di Cesiale, di s. Biagio della famiglia Riceiardelli, dolla Passione del fu Domenico Riceiardelli suo fondatore, e di s. Tommaso d'Aquino, della famiglia Rapolla. La sna popolazione è di presente in anime 13:31 p.on invaenedosi la terra medesima nominata nella numerazione de' fuochi della nostra provincia.

# II. ATRIPANDA.

Questa terra posla in una quasi pianura, scorrendovi per mezza il fiume Sabato, che trae sua origine e nome dalla vetusta Sabazia, i cui maestosi zuderi tuttora veggonsi presso Serino : è comune e circondarin di a.º classe, nel distretto di Avallino, donde non dista cha poco plù di nn miglio, serbandocene egualmente memoria nella sua cronaca Falcone Beneventann. Essa a sentimento degli storici, quanto ai suoi primordii singolarmente, credesi surta all'approssimarsi del 1060. risalendo le notizie nelle carte di quella età; e si vuole che dapprima fosse nominata Trupposido perchè edificata nel fondo di un cittadina avellinese, per noma Truppoaldo Esacco d'accosto propriamente alla chiesa ove riposavann e riposann tuttora i corpi di s. Sabino, Romoln, ed Ippolistro; di vero il Sacco (1) ragionando di Atripalda segnatamente dice : evvi « nna Confessione , n sia » Sotterraneo nella Chiesa Collegiale, nye riposa a il corno di san Sabian Martire prima Vescova n di Avellino, ed in cui si ammirano una statua a di San Michele Arcangelo, ed una testa di una

(1) V. il citato suo Dizionario grognafico-istorico-fisico del regno di Napoli.

a statua di Santa Maria Maddalena, a E tornando alla detta fondazione di Atripalda, ch'ebbe luogo come di sopra notavasi verso il 1060, sogginngiamo che ciò ebbesi a ricavare da una donazione eseguita a pro del monastero della ss. Trinità di Cava da Guglielmo signor di Truppoaldo appo Avellino, nell'aprile del 1174; e che fosse stato eguaimente avellinese il detto fondatore, gli storici medesimi lo ritraevano da altro instrumento dato nel 1070. Non vi mancano di vantaggio altre carte. per effetto delle quali confermasi la esistenza della rammentata famiglia Truppoalda, ed in particolare dell' istesso tempo del 1070, serbata nell'Archivio della cattedrale di Avellino, con farci appunto parola in essa del riferito Esacco Truppoaldo. Ha poi della molta verisimiglianza che il nome del luogo di che ragionasi , da Truppoaldo acambiato venisse in Tripaldo, e poscia nell'altro di Atripalda, quale oggi appunto conserva. Altri finalmente deducono che tal terra avesse ricevuto il nome da Tripaldo : luogo appunto ove giustiziavansi i rei, e quindi espressamente vietato agli ecclesiastici il potervi accedere, come dal can. XXXIII del Concilio Antisiodorense, ragunato a tempi di Pelagio II, che tenne il proprio apostolato nel 578: Non licet Presbutero, dispone il mentovalo canone, nec diacono, ad Trepalium, ubi rei torquentur . stare.

Altri finalmente da Atrio di Pallade, da Atra palude, e da fiume Tripaldo la vogliono appellata. Ma senza più andar per le lunghe, diciamo col Mastriani (1),

Dimonanio Geografico-storico-civile del regno dell' due mulle. Napoli pe' tipi di Rafficie de Stefeno e Socia 1837.

tovandosi pure le sue parnie del juito consone con quelle del Di Meo ne'suoi annali, ed anche altrove de noi riportate, che Atripalda e nel 113a era a no piccolo vico ed i sacramenti vi si portavago a d'Avellino, ed in essa città si andavano a bat-) terrare i bambini. Alessandro III dopo il 1150 1 ordinò al Capitolo Avellinese, ch'essendo in Tripaldo cresciula la populazione vi avesse destinato un prete per l'amministrazione de sacrarocati, e osì vi fu posto il Sacro Ciborio; e non prima s del 1585 ebbe la propria parrocchia. 2 Oggi la patria dei Rapolla, degli Aogioini, dei Bellu. dei Daniele, dei Ruggiero, e di tanti altri illustri personaggi, yanta una magnifica chiesa collegiata a tre navate, ristorata e di molto abbetlita nel 1852 con denaro del comune, cui si appartiene il padronato, con novello ed armonico organo, e quadro del titolare e patrono del luogo, a, Ippolistro martire che fa prete avellinese; opera quest'ultima del Volpe, il quale nelle sue opere prende sempre di quelle del Zampieri. E qui notiame ancora che la detta collegiata venne fondata da mnnsignor Passerini fin dal 23 dicembre 1508, e munita di proprii statuti nel 1715; ed in origine di soli sei canonici . tra cui due dignità . cioè l'arciprete con cura d'anime, ed un primicerio, e poi, come di presente, pervenuta al numero di 20; val quanto" dire tredici così appellati di massa, e gli altri sette sopranumerarii, e lutti decorati di cappa e coda instar Cathedralium, e quest'ultimo distintivo, cioè la coda abbreviata, veniva impetrato dalla S. Sede da roonsiguor Maniscalco nel 1850. Enumera inoltre Atripulda varie altre chiese di dritto padronato di famiglie parlicolari, un conservatorio di donoe

monache sotto il litolo di s. Maria della Purità ed un convento di pp. Alcantarini eretto a spese del comune per quei dell'ordine francescano nel 1580. e dato ai medesimi Alcantarini, nel 1670; avendone avuti pure prima della generale soppressione nel 1800, due altri, uno cioè di pp. Domenicani, c l'eltro di Agostiniani, propriamente quelli di s. Giovanni a Carbonara, come ci ricorda il riferito Sacco, più ha nove confraternite laicali, sotto le invocazioni del ss. Sagramento, dell'Immacolata Concezione, dello Spirito Santo, di s. Maria del Carmine, di s. Monaca, di a. Maria Maddalena, della ss. Annnoziata, del Rosario, e della Natività det Signore; non che dne monti, l'uno frumentario. e l'altro pecuniario, il primo instituito da monsignor Latilla nel 1764, e l'ultimo nel ripetuto anno 185a, per le diligenti cure dell' Intendente della provincia, signor commendatore Pasquale Mirabelli Centurione; e finalmente cinque cappellanie, tra eni quella sotto de' titoli del Crocifisso e di s. Ippolistro, tutte di padronato, come ricavasi dai registri di curia, de Corpi santi. E ciò basti di Atripalda per la parte ecclesiastica; quanto poi alla civile e letteraria, aggiungiamo del pari che essa oltre ad una accademia avuta col nome degl' Incerti nel XVI secolo, e nella quale fiorirono e si distinsero non poco segnatamente in fatta di Poesia il p. m. fra Reginaldo Sgambati dell'ordine de' Predicatori, Filippo Cicconi, Leonardo Antonio Parziale, Pietro de Vico o Vivo, Donato Antonio Manente, Lodovico Terralavoro, Tommaso Antonio Marena, Giovan Vincenzo Angioini, Giovannantonio Tutto, ed altri, tra cui lo stesso monsignor Bartolommeo Giustiniani, come nella sua vita di-

eemmo (1). Fu feudo ancora non solo della famiglia Orsini signora di Nola, ma de Boccapianula, de Monteforte, de Scillato, de Marzano, e dei Caracciolo Arcella (2), che l'ebbero col titolo di ducato: e quest'ultimi, come ci assicura il Ciarlanti, per virtù del cambio fatto con la celebre famiglia, Lomellino, del contado di Vespolati in Milano: essendo stati essi eziandio, oltre di Avellino, padroni dello stato di Serino, delle signorie di Lancusi, Acqua Mela, Saragnano, Montefredano, Salsola, Candida, ed altri più feudi, come in altro luego notammo. Atripalda la troviamo da ultimo censita nel 1532, per fuochi 548; nel 1545, per 620 ; nel 1561 , per 658; nel 1595, per 513; nel 1648, per 905; e nel 1669, per 493, e dicesi insieme con i proprii casali. Ora i suoi abitanti ascendono al numero di 4680, i quali vivono molto agiati per un frequentissimo mercato settimanile. che vi si tiene nel giovedì, per le diverse tiero che vi ban luogo nel corso dell'anno, e per le fabbriche di rame, carta, e gualchiera, animate dalle fresche e abbondevoli acque del Sabato.

### III. BELLIZZI.

· Va tra' comnni di 3.º classe, ed il solo nel distretto di Avellino, aggregalo al costui circondario, e dal quale nen dista che miglia 2. Sorge pei il ano picciolo abitato su di amena collina e lungo la consolare de' due Principati, credendosi

Albert Control

<sup>(1)</sup> V. pure l'altra scrittane dell'abate Michele Giustiniani, e già altrove da noi citata, pag. 96 e seguenti.

<sup>(2)</sup> Sono in stesso che Rossi innouss citati, mentre come agun sa i Caraccinio si distinsero in origine la Rossi e Sprazzeri, T. II. 24

370 dai patrii autori essere stato luogo di diporto degli antichi Avellinesi, e perciò detto le Bellezze, oggi Bellizzi. È certo però che nell'acquisto fatto dalla Regia Camera della città di Avellino nel 1586. da Marino Caracciolo Rossi duca di Atripalda, si disse e e con la Città il Casale nominato le Bel-» lezze, e li fuochi spettanti alla Città, che sono n in Parolisi, e Manicalciali (1) n; e quindi apparlennesi al principe di Avellino; e perché cotal p rincipe, tra le sue più alle prerogative, avea ancor quella di nominare de suffendatarii, rinvenghiamo tal terra data pure in baronia a Pompeo Micaldi, morto nel 3 maggio 1640, non che Lorenzo Balzerano, del pari mancato ai vivi nel 24 settembre 1725, ed altri; tutti di cospicue famiglie avellinesi : essendo stati ancora quei di caaa Balzerano , baroni delli Fici. Ha una arcipretura curata di patronato del sindaco e degli amministratori della chiesa di Costantinonoli , che è il titolo appunto di quella della terra di che trattasi; come pure un benefizio sotto il titolo di s. Giuseppe, di patronato degli eredi di Angelo Imbimbo, ed una congrega con un monte frumentario, fondato nel 1750, oltre ad na altro nel 1846. venendo appellata la prima del Purgatorio. La sua chiesa finalmente è in costruzione, avendosi voluto col braccio del popolo di molto ampliare ed abbellire dall'odierno zelantissimo arciorete, signor Pellegrino Valente, nel 1854; e speriamo di veder tosto secondati i suoi nobili sforzi; essendosi egli a tanto adoperato e con i soccorsi implorati

<sup>(1)</sup> V. Do'Franchi, Brieve notizia de'stati vari d'Avellino, psg. 33.

direttamente al Re Nostro Signore, e con i residai di delti monti frumentarii. Ci resta a uotare similmente che la terra istessa nel 1595, venne censita per fuochi 28; nel 1548, per 33; e qel 1569, per 25; cootando oggi una popolazione di anime 9,98.

#### IV. CANDIDA.

Essa, perchè è situata sul dorso di alquanto erta collina, domina colle sue amene pendici, dodici paesi, che sembrano farle onorata corona; e sono Pamlise, s. Potito, Salsa, Sorbo, Chiusano, Montefalcione, Serra, Prata, Pratola, s. Barbato, Mapocalciati, Atripalda. - È comune di 3.ª classe, ed aggregato al circondario di Chiusago nel distretto di Avellino, dalla quale città è lontana miglia A. Il suo abitato è diviso in due rioni, che distinguonsi da quei naturali, coi nomi di Candida vecchia e nuova; non essendo il primo che un antico casiello, con tre porte, due dalla parte occidentale, e l'altra dalla settentrionale, come dai miseri avanzi che presenta; castello in cui dimorò pure il celebre Ser Gianni Caracciolo nel 1/126, esercitando non solo sopra Candida il mero e misto impero . ma anche sulle altre terre di Chiusano, Castelvetere . Montaperto, e Villa Parolisii in Principatu Ultra (1). In questa parte del paese, scorgonsi pure i ruderi della sua primiera chiesa, che sembra essere stata capace di più di 300 individui; evvi, poi, la così detta torre campanaria; parimente

<sup>(1)</sup> V. Giustiniani, Dizionamo geografico-ragionato del re-

179 antica, e di male architettata costruzione. Fu feudo ancora della famiglia Caracciolo Arcella, principe di Avellino, e prima di essa di altre non meno chiare del regno; come Filangieri, per la unale successe il dollo Ser Gianni qual marite di Caterina; Cardona, e Magnacervo, che l'ebbero, col titolo di baronia; avendovi avuto del pari quest'ultimi un magnifico palagio conceduto in cofiteusi di presente al signor Gaetano de Marinis dello stesso comune. Ha poi una chiesa collegiate sotto l'invocazione della Vergine Assunta, eretta a spese del pubblico nel 154o, e ridotta como dal marmo al suo ingresso, a miglior forma nel 3769; venendo uffiziata da otto canonici, che vestono rocchette e mozzetta violacea; tra cui l'arciprete ed il primicerio, il primo presentato dal Re, e l'altro nominato dall'Ordinario diocesano, come dalla bella del 1533; essendovi pure altri canonicati di regio patronato, ed il benefizio de'ss. Basilio e Barbato di Mirabella aggiunto al detto arciprete, il quale è similmente curato di Candida. Presenta questa inoltre due altre chiese sotto do titoli di s. Maria del Carmine e della Neve, ed una cappella rurale sostituita alle tante altre antiche all'arrivare del paese, detta del Cimitero, perchè in essa formato nel 1806, in surroga dell'altro posto innanzi alla matrice chiesa; come pure avea un ospedale di poveri e pellegrini, e due case regolari, di Agostiniani cioè stabilitavi nel 1366, e de'pp. di Montevergine : a' quali ultimi sono stati poi nel 1851 sostituiti quelli dell'ordine de Riformati della provincia di s. Angelo di Puglia. Enumera in fine due confraternite laicali appellate di s. Maria del Carmine e Sette Dolori : e questa per opera dell'actipres Carmine Adinolfi di Avellino, nel 1846, el sue regole, corroborate di regio assenso, nel 18 norembre 1848; cel altrettauti unoni framentaria finadati nel 1674 el 1764, il primo anche col 160 del Carmine (1), non che un benefizio sempleo sotto il tilolo della Passione, di patronato della famiglia d'Amore, e due altri di s. Maria del Carmine e s. Maria della Neve, i luno di patronato della famiglia d'Amore, deu altri di s. Maria del Carmine e s. Maria della Neve, i luno di patronato della famiglia perimente sempline, socia indicavari la famiglia cui ai appartiene. Questa terra troviamo di essere 184a assant nel 135 per finoch 39, del 183 per 166, del 185 per 185 p

### V. CAPRIGUA.

La sua situazione è in amena e ridente collina, perciò il suo fiabbricato scorgesi ovunque come obelico egiziano, avente in cinna la sua vasta antica casa feudale, donde domina simultaneamente Avelluo e Benevento. E oggi commed di 3.3 classa el circondario di Mercoglumo, distretto di Avel-

<sup>(</sup>i) A tall due monji il predouto arcipreto Adiroffi ne la volta aggiungeri in terra, come dell'i instrumento di fondazione dei 10 nivembre 186, di, per auter Pietranioni udel Sorio di Avinco. 10 nillati, hendre quili ndi 13 di Gentra 1853 il 10 nos aparta in constituti anche qui di nil di 30 dicenta 1853 il 10 nos aparta transcetta a luniro e decreto maggiore delle nongrega de los cartes intrancento a luniro e decreto maggiore delle nongrega de los cartes dell'i poteri a proprie space, e colla dule di lomni 10 di grano. Letra però che diagno nole umote sono consociale uni mentiovato instrumento, e correlado, micha di talle già altri arbitrati di reduccione, co correlado, micha di talle già altri arbitrati. Visioni monità interiore, colle morte descripto.

lino, distando dal primo miglia cinque, e dall'ultimo tre : e circa il suo territorio, troviamo questo confinante ad oriente con Montefredano, a mezzogiorno con Avelling, ad occidente con Summonte, ed a settentrione con Grottolella; avendo pure nn villaggio, denominato s. Felice. Interno alla fondazione della terra ond'è parola, è da osservare cho essa è antichissima; e, se vogliamo stare a' nostri patrii storici, essi affermano di essere così appellata da Cara Pila, per trovarvisi stabilito na sepolereto d'illustri e distinti personaggi avellinesi. In effetti ci assicurano che al di sotto del marmo esprimente un uomo ed un giovinetto togati, oggi esistente nella matrico chiesa di Capriglia, leggesi cana pira, e che in seguito da quei del luogo aggiualo erasi anno m. c.xvi guir inventa CARAPIGLIA - « Pile, i medesimi dicono inoltre, » erao le colonne mortuarie che si apponevano ne » sepolori, » E finalmente in sosteguo ancora del già detto, allegasi pure la iscrizione mortuaria innalzata ad nu augustale abellinate, parimente inrastrata nel campanile di detta chiesa, ed altre di simil genere ivi riuvenute, e riportate dal Pionati. Ma anche senza stare al 1166, che dicesi agginuto al surriferito marmo, noi scorgiamo la esistenza di Capriglia in tempi precedenti, ed in particolare net 955; quando iu una carta di quest'enoca che conservasi nell'archivio della Cava hassi cho Castelmando, detto Cicerone figlio di Orso, donò ad Andrea la quarla parte de proprii beni in Banco. accosto Avellino in Caprilia, in vicinanza della stessa città, ed in altri luogbi, col peso però di fargli dopo morte il settimo, il trentenale, e l'anniversario, e dare soldi quattro per l'amma sua;

Anno XVII. Pr. D. Landolfi, et XIII ann. Pr. D. Pandolfi filii ejus, mense. Beni che soggiunge poi il Di Meo (1) di esser caduti ai monaci del medesimo menastero; citando anche egli altrove, una secunda carta intorno a Capriglia di Avallino del q68. La terra istessa può vantarsi di aver dati i natali a Giovan Pietro Carafa nel 1475, non nell'anno dopo come dice il riferito Pionali; che fu arcivescovo di Chieti, fondatore de Chierici Rezolari, oardinale di S. R. C., e finalmente pontefice col nome di Paolo IV nel 1555, morendo nel 1550. Diceyamo, ed è di quosta opinione pure il medesimo autore, che potea vantarsi, mentre non del tutto assodato se ivi ebbe nascimento secondo il Foresti, ovvero in s. Angelo a Scala giusta il Platina; essendo stati tali luoghi un tempo feudi di sua casa. Posteriormente Capriglia apparteune alla illustre casa d'Aquine e famiglia Macedonio col titolo di marchese, essendo stata quest'ultima ed anche col medesimo titolo signora di Ruggiano sin dal 1624, e di Grottolella con quello di duca , dal 1646. La sua chiesa è arcipretala . sotto la invocazione di s. Niccola di Bari : come pure di molto ampliata e migliorata a speso dal comune e de Luoghi Pii nel 1835. Sono poi in tale paese due confraternite laicali sotto de titoli del Carmine, e Monte de morti, ed un monte frumentario, oretto nel 1764; non che varie cappolle rurali, tra cui quella di s. Maria di Costantinopoli e s. Sebastiano. La sua populazione nel 1532 venne tassata per fuochi 89, nel 1545 per 107, nel 1561 per 125, nel 1595 per 163,

(1) Vol. V, pag. 317.

nel 1648 per 140, e nel 1669, perchè scemata dalla peste del 1656, per 39.—Oggi ascende a 1429, compreso il suddetto villaggio di s. Fetice, che ha pure una chiesa soccorsale dipendente da un coadjutore di Capriglia.

### VI. CESINALE.

Questa terra, che da oriente confina con s. Stefano, da mezzogiorno con Serino, da occidente con Aiello, e da settentrique con Atripalda, al cui circondario ella si appartiene, è comune di 3.º classe, e dista da Avellinu capoluogo del suo distrettu miglia due. Ha un'arcipretura ourata di patronato del reverendissimo capitolo di Avellino, e della famiglia Bello di Atripalda, succeduta forse questa all'altra Simeone, con la quale venne a transazione il capitolo medesimo per l'alternativa di nomina. dietro l'ultimo instrumento di rinunzia della parrocchiale chiesa di s. Ippolistro di Atripalda, del 1 5 giugno 1585 (1). Ha pure tre confraternite laicali sotto le invocazioni di a. Rocco, Ss. Sagramen. to, e s. Silvestro, e finalmente due benefizii, l'uno di a Rocco di patronato di diverse famiglie Urcinoli, e l'altro della Schiodazione della famiglia de Sanctis: ed un monte frumentario instituito nel 176A. Si fu feudo della famiglia Caracciolo Arcelta principe di Avellino, e la sua popolazione tassata nel 1505 per fuochi 124 : ora ascende al numero di amme 1304.





<sup>(1)</sup> Bellibons, Raggerages della città d'Aveltino, fib. 1, pag. 73~e~segnes.

#### VII. FORTANASONA.

Apparteneasi un tempo alla diocesi di Frigento, da cui non dista che miglia tre ; è comune di s.º classe nel circondario di Mirabella, distretto di Ariano, provincia di Avellino, dalla quale poi è iontana miglia 17, e dal capoluogo del detto suo distretto o. Credesi edificata da Longobardi, e secondo Leone Ostiense (1) miseramente distrutta nel 987 . quani con tutt'i suoi abitatori. Ricavasi da antiche carte essere stata così appellata, dalla salubrità del suo aere , e dalla fertilità de suni campi : Eo loci sit Terra ipsa constructa, ut st ceria amaenitatem , agrique fertilitatem , jure , meritaque pulcherrimum , verumque Fontiarosei nomen videatur obtinere, - Di vero assai ridente é la sna postura su di un falso piano, d'aria temperata, ed il suo territorio abbondantissimo di granaglie, e confinanta da oriente con Gesualdo, da mezzogiorna con Paterna, da occidente con s. Angelo all'Esca, e da sottentrione con Mirabella. Da tale terra vuolsi aver preso nome la celebre famiglia Fontanarosa, come anche avvenne per quelle d'Aquino, s. Severino, Marzeno, Morra, ed altre più cospicue del regno, le quali dal dominio delle terre lore soggette presero il proprio casato (2). Ne registri di Carlo l' Hhustre del 1328 si fa cenno di due scritture appartenenti a questa famiglia; in una si fa parola di Roberto Fontanarosa, che uel 1120 si recò in guarra sotto Ruggiero duca di

<sup>(1)</sup> Leb. 11, cap. 11.

<sup>(2)</sup> V. Campanile, DELL'ARMI OVERG INSEGRE DE'NOBILI, p. 236.

Paglia e Tancredi suo figlio conte di Lecus, con Anosotto il accounti a nell'altra dello stesso anno sotto il medesimo duca si fa il novero del barcoi del reggo indervocoli in guerra, e contast Gipeliomo Pootsoarcos, geoero di Laudone Ammiranti, o Ammirando, siguore di Paduli, s. Lupo, Valle di Teless, e Montemalo, il quala coccorse con 7 soldati e 10 acressiti (1).

Fu feudo, come dagli stessi registri, di Bartolommeo e Roberto Fontanarosa, non cha di Elia di Gesualdo, che con altre terre la possedette per qualche tempo, indi di Lionello o Lionetto Gasualdo, da ultimo della famiglia Di Tocco Cantelmo Stuard, de' principi di Montemiletto. - È da notarsi inoltre cho fra gli antichi privilegii, come dal registro 1308, ebbe Footaparosa quello di avare otoè suoi cittadini Pascua communia cum Cripta Maiuarda (a); come pure di avere una chiesa arcipretala sotto il titolo di s. Niccola di Bari, ed una badia egualmente ourata, nella chiesa di s. Maria a Corle, oggi divenuta di regio patronato; e similmente una terza chiesa sotto la invocazione di s. Maria della Misaricordia, del tutto ricettizia incumarata, abbenebè la Macstà del re Francesco I, con suo rescritto de' 28 giugno 1826, a proposta dell'ordinario diocesago, avesse risoluto di rendarla numerata, cioè in sei porzioni maggiori, ed altrettaote minori, e coll'andar pure tra le prime l'arciprete come principal digoità, e l'abate curato coma seconda; indossando tutti rocchetto ed almuzia con cappuccio di color rosso, merlato di armel-

<sup>(1)</sup> Lo stesso aminre, pag. 118; e Vilair, Storia della regia Citta' di Amiano e sua dioresa, pag. 336.

<sup>(2)</sup> V Gustmiani, citat. Dizionanio.

lino come la insigne collegiata di s. Giovanni Maggiore in Napoli. Divisa accordata loro dal vicario capitolare di Frigento Pasquale Mannella nel 10 maggio 1783, e dietro suppliche umiliate alla maestà del re Ferdinando IV nel 24 del precedente aprile. Più enumera Fontanarusa tre confrateruite laicali sotto de titoli della Ss. Annunziata e s. Giovan Battista, dell'Immacolata Concezione e s. Michele Arcangelo, non ohe Ss. Rosario; oltre ad un monte framentario eretto da monsignor Latilla nel 1764, e sette benefizii appellati del Ss. Salvatore di padronato della detta confraternita dell'Annunziata, di s. Michelo Arcangelo di padronato della famiglia Penta, di s. Maria del Carmine della famiglia Schettino, di s. Maria di Loreto della famiglia Rubiuo, di s. Bartolommeo del principe di Montemiletto, di s. Croce della famiglia Beatrice, e di s. Vincenzo Ferreri del harone Raffaele Mattioli. La terra in disamina finalmente la rinvenghiamo tassata nel 1532 per fuochi 127, nel 1545 per 161, nel 1561 per 193, nel 1595 per 314, nel 1648 per egual cifra, e nel 1669 per 209. Ora la sua popolazione perviene al numero di anime 1718.

### VIII. FRIGENTO.

Non catante che di questa città più tinanni avessimo diffusamente parlato, pure per non alsaciare un vuolo tea i comuni, che oggi forunne la notra diocesi, non manchiamo anche qui di farne brevissimo cenno. E periò diciamo, ch'essa sorgo su di uno degli reti monti dell'antico Sannio-Irpino, e poco lungi dalla famosa Vallo di Ansanto, confinante qui oriente cue Castelbaronia, de mezoconfinante qui oriente cue Castelbaronia, de mezo-

giorno con Paterno, da occidente con Gasualdo e Grottaminarda, ed a settentrione con un bosco che da lei prende noma, ed altrimenti detto di Migliano : al di sotto del quale scorgesi appunto la prefata Valle. Ha un comune ed un circondario di g.º classo, nel distretto di s. Angelo de Lombardi, da cui non dista cha miglia 7, e dal capoluogo 2a. Ebba a se una cattedra Episcopale sino al 1466, quando aeque principaliter venne aggreesta all altra di Avellino, così rimanendo per anni AA; si vide poi nal 1510 di bel nuovo separata. Riacquistato il proprio pastore, non aado luugi che avasse avuto la sventura di perderlo nuovamente; dappoiché nella conferma del 1520 si soggiunae. che quel vescovo il quale fosse sopravvivuto, reatar dovea al governo di entrambe le diocesi. Tanto avverosei per Avallino al cui prelato rimase in perpetuo unita la obiesa di Friganto, e perciò nelle sue bolle novellamente e'intitolò Epiecopus Aballinenzie et Frequentinenzia. Col Concordato finalmente del 1818, la diocasi frigentina restò soppressa, a quindi interamenta legata all'avallinete. Questa città, di cui lo stesso Marino Freccia ebbe a dire populosa divesque fuit, il che debbe intendersi prima delle tante sue guerre e tremuoli, e aegnatamente di quello più a noi vioino del 1688, che rovinò l'autica chiesa edificata da e. Marciano auo primo vescovo, giusta l'Ughelli; è posta alla spianata della città medecima, essendo in eeguito a spese del capitolo restaurata, il quale fini di abbattere l'aniscopio, cha rimase poi per poco consito. Tale oittà fu non solo oporata della presenza di Leone IX nel 1040, ma anche d'Innecenzo II e dell'imperator Lotario nel 1137, come ci as-

sicurano il Giovio ed il Guicciardini: e da ultimo pelle accanite guerre tra Manfredi ed Alessandro IV nel 1255, secondo il Muratori (1), vi si fermò il celebre generale delle truppe pontificie e cardinale del titolo di a Maria in via Late. Ottaviano degli Ubaldini .- Fu essa faudo dalla famiglia Gesualdo, poi di quella Filangieri, e quindi della casa di Avellino Caracciolo Rossi, e perciò è spettata a'suoi secondogeniti, principi ancora di Torella .- La chiesa cattedrale di Frigento è sotto la invocazione della Vergine e di s. Marciano vescovo, specialissimo patrono della città, ed è uffiziata da 10 canonici capitolari, comprese le tre dignità, cioè di arcidiacono, arciprete curato, e di primicerio; ed altrettanti sopranumerarii. Vi sono inoltre altre chiesa con tre Confraternite laicali sotto de' titoli del Sa. Sacramento, Rosario, e da' Morti : un monte frumentario instituito da monsiguor Latilla nel 1761, ed un altro pecuniario per le cure dell'Intendente della Provincia signor cavaliere Gactano Lotti , al presente Consultore di State, installate nel 16 ottobre 18/6: e finalmento cinque benefizii , il primo cioè assai pingne di s. Bartolommeo, un lempo goduto dal dotto abate Michele Giustiniani, morto verso del 1680, e per le cure di monsignor Scapegata annesso alla sagrestia del duomo, mercè bolla da' t 5 gennajo detto aono, munita di regio assenso nol 26 gennajo 170 8; tre di regio patronato sotto de'titoli di s. Giovanni al Mercalo, di s. Pietro in Albie e ss. Silvestro e Cipriano, del ss. Salvatore, ed il quinto di s. Croce di padrogato di Fabin Ciampo, e del quale fa in-

(1) ARRABI B'ITALIA, vol. VII, pag. 264 a seguen.

vestito l'insigne istorico e canonista, monaignot Carmine Tomanos Posscucie della medesima citori, creato poscia vescovo di Trevico, come in altro laogo notammo. Frigento nel 1538 fa tassato. Per fuochi 65, nel 1536 per 95, nel 1566 per 148, nel 1556 per 148, nel 1556 per 148, nel 1569 per 158, nel 1569 per 1589 per

### IX. GESTALDO.

È esso comune di 2.ª classe pel circopdazio di Frigento, dalla cui diocesi una volta anche dipendea, distretto di s. Angelo de Lombardi, dal quale dista miglia 8, e da Avellino capo della provincia 21. - Autorevoli scrittori lo vogliono edificato presao il torno del secolo VII, da un tal Gesualdo di stirpe longoharda, ma nativo di Benevento, ajo e balio di Romualdo I duca di questa città .-- Il suo fabbricato è posto a ridosso di nua collina, e l'aria che vi si respira è salubre : di questo paese tenne lodevole menzione l'egregio abate Giacomo Catone, ano naturale, nelle Memorie Gesualdine; dalle quali rilevasi pure la serie de suoi signori, e varit di loro ancor principi di Venosa, e conti di Conza; e segnatamente un Guglielmo Gesualdo, che ebbe a auffeudatario Odo I di Bonito nel 1141; un Elia Gesualdo, che soggiunge il Di Meo ne' suoi ANNALI (1), di aver procedulo all'arresto della im-

<sup>(1)</sup> Vol. XI, pag. 53 e seguen.

peratrice Costanza in Salerno, e di averla spedita al re Tancredi in Palermo nel 1191; un Niccolò Gesnaldo assai accetto a Carlo II d'Angiò, il quale, in confirmargli la sua signoria nel 1200, gli testrfica la propria gratitudine per i buoni uffizii resi al padre dal di lui genitore, non meno che per le iogenti somme prestategli nel 1266 per lo acquisto del regno; e finalmente un Luigi Gesualdo, che impalmata Isabella Ferrella, la quale acquistò nel 15Ao dal Grao Capitano Consalvo di Cordova la signoria di Venosa, fu padre di sette figlinoli, tra cui Alfonso, che fu poi cardinale, vescovo di Albano e di Ponto, e quiodi arcivescovo di Napoli nel 1506. E perciò i feudatarii stessi, e dopo loro anche i principi di Piombino, Fondi, e Torella, delle case cioè Ludovisio . Sangro . e Caracciolo. che tennero egualmente il dominio di Gesualdo, vi aveaco un forte castello, che formava la loro ordinaria dimora; castello che per la solidità delle sue fabbriche e per la cura che vi spendeano i proprii sigoori fa ancora vaga pompa di sè, ed è nella sua interezza, tra' molti del Principato Ulteriore. tranne il piano superiore che presenta qualche fenditura per l'orreodo tremuoto del 1658, che cotanto afflisse e desolò i luoghi della nostra provincia e della Basilicata : castello finalmente che posto nella parte più emicente del paese, in tempode' guerreschi attriti baronali, e delle successive dominazioni straniere, accenna al certo a non pochi fatti : del pari che gli altri tutti dello stesso Priocipato Ulteriore, io diversi punti dissemioati e dispersi. Si tengono in Gesualdo quattro fiere, e sono tra le principali della provincia, le quali han luogo in luglio, agosto, settembre, ed ottobre, oltre



ad un mercalo settimanile nel martedì, ed altra fiera in ogni 25 marzo. La sua chiesa madre serba moltissime reliquie di santi, ed il corpo di a. Fortunato martire, traslatato da monsignor Novi Ciavarria nel 1835. Ha due insigni collegiate, delle quali, come vedremo, ignorasi l'epoca della fondazione ed erezione, sotto de titoli di s. Niccola di Bari principal patrono del luogo , e di s. Antonino martire, che vestono le medesime insegno di s. Giovanni maggiore, tranne l'arciprete, che, per singolar privilegio, indossa la cappa instar Cathedralum. La prima è composta di undici individui, due dignità, cioè il detto arciprete con cara di anime ed un primicerio, e nove canonici, cinone di prim'ordine e quattro di secondo : l'altra è composta di nove , quattro cioè maggiori , tra' quali un abate curato, o cinque minori. Dagli statuti di dette collegiate, riformati d'ordine di monsignor Procaccini nel 1715, ricaviamo che non è a memoria d'uomo la loro fondazione ed erezione; non essendosi rinvenuto documento alcuno ne negli archivii, ne nella curia.- E di vero la loro antichità e preeminenza su tutte le altre corporazioni ecclesiastiche della soppressa diocesi di Frigento, l'abbiamo dai sinedi de passati rescori, e singolarmente da quello di monsigaor Leone nel 1748; le quali collegiate erano le sole che con croci inalberate, in simili congiunture, entravano processionalmente in quella cattedrale : e quando pella stessa l'Ordinario celebrava la solenne messa del sinodo, l'arciprete gli facea da diacono. La medesima cosa è da osservarsi intorno alla loro chiese. mentre per quella di s. Niccola, che un tempo avea anche il suo succorno con l'altare del Presene, oggi

di siogolar maesti e bellezza, avente pure un superbissium quardo delta cena di N. S., ed un ungalico battistero di marmo; rilevasi dai mentovatiti
attuti essere stata forse fondata ed cretta daglitirisi signori del luogo, o da altri successori e benefatori ampliata e restaurata, come dalle languar
segnatamente del 1533 e 1629, in cesa crette, e
dall'altra del 1766 sulla porta maggiore.

L'altra chiesa collegiale di s. Antonino martire di forma gotica è del parl antica, e vedesi dipinta ne'muri ; ma, perché posta fuori dell'abitato al luogo detto Le colonne, e minacciante imminente ruina, si credette opportuno dall'abate, ed altri del collegio, uffiziare nell'altra chiesa di s. Maria della Pictà, cretta e dotata, come dalla iscrizione corrispondente, dal principe di Piombino Niccolò Ludovisio nel 1642, in suffragio dell'anima di sua consorte Polissena Mendozza; il qual passaggio scgui col consenso del feudatario e del comune, e con l'approvazione di monsignor Torti Rogadei, come dal suo deereto in s. Visita del 24 maggio 1731, riportato dal suddetto Catone. È notabile ancora in esta terra una terra chiesa sotto la invocazione di s. Maria degli Afflitti, costruita nel 1612, e dichiarata da monsignor De Rosa nel 6 maggio 1800 coadjutrice delle dette due parrocchie , come dagli atti pure, di s. Visita. Non bisogna trasandare poi che erano in Gesualdo un bellissimo monastero de'pp. Celestini, che vuolsi edificato da un vescavo dell'Ordine, e due conventi di Domenicani e Cappuccini ; e quest'ultimo avendo corsa la stessa sorte degli altri due soppressi nel 1807 e 1809, fu però il primo nel Principato Ulteriore ad essere ripristinato al ritorno ili Ferdinando I da Sicilia, nel 1815:

T 31.

le superstiti chiese sono ammirabili per bellezza dell'architettura, sceltezza di marmi nella più parte degli altari, e maestria di pennello in alconi quadri, segnatamente quello di s. Tommaso d'Aquino net ss. Rosario, non che per le ottime autiche statue che posseggono; ed il tutto è opera, come dai rispettivi stemmi, non solo della pietà e munificenza de principi Carlo Gesnaldo e Niccolò Ludovisio, nipote di Gregorio XV, ma benanche di varie principali famiglie che vi stabilirono delle cappelle gentilizie, fra le quali Danuscio ora estinta. Enumera inoltre Gesualdo un moute frumentario per sollievo de bisognosi, instituito da monsignor Latilla nel 1764; come ancora due confraternite assai antiche, sotto le invocazioni dell'Addolorata e de Morti, non che del ss. Rosario : e finalmente tre benefizii di regio patronato, cioè di s. Giovanni a Baccone, s. Onofrio, e s. Caterina. Ci resta egualmente a notare che la terra medesima nel 1532 venne censita per fuochi 227, nel 1545 per 30g, pel 456; per 343, nel 150; per 424. nel 1648 per lo stesso numero, e nel 1669 per 204; scemando iu tal guisa più della metà a causa della peste del 1656. Ora la sua popolazione monta a 3268 anime.

# X. GROTTAMINARDA.

Terra anche un tempo della diocesi di Frigento, da cui è lontana miglia 4, ed oggi comune di 2,ª classe nel circoudario che prende il nome da lei medesima, nel distretto di Ariano, da cui dista miglia sei, e dal capoluogo della provincia, Arellino, miglia 19. È silanta lungo la cososlare

delle Puglie, in una pianura di aria quasi buona. Di lei troviamo memoria in tempi da noi alquanto remoti. Di vero oltre a un suo autico sautuario sotto il nome di s. Maria di Carpignano, posto circa miglia due lungi dall'abitato, appartenente all'Ordine Teutonico, sappiamo di essere stata fendo della nobilissima famiglia d' Aquino , e ne fu primo signore Andrea : dopp Ini Landolfo, il guale trovando nel 1220 che la terra di Grottaminarda con la sua baronia era sottoposta al dominio ed omaggio della contea di Gesualdo, pensò bene supplicare l'imperator Federico II, perchè lo togliesse da tale dipendenza, ricevendolo sotto del proprio dominio, e questi non manco di secondarlo: casi ancora di melti altri dell'istesso cognome. che tennero pure la signoria di Bonito, Metito ed altre terre della nostra provincia; non omettendosi essere stati ultimi feudalarii di Grottaminarda quei della famiglia Coscia, che col titolo di ducato tennero anche la terra di Paduli, e tra loro i primi si furono Baldassarre e Raffaello padre e figlio Coscia, germano e nipote del celebre cardinale Niccolò Coscia di Pietradefusi, il quale col suo nuncupativo testamento del 5 gennajo 1753 chiamò pure a suo erede il detto Baldassarre. E qui è a notarsi, che il medesimo Baldassarre acquistò anche da Ippolita Spinelli e Luigi Sanseverino principessa e principe di Bisignano, si le terre di Buonalbergo e Montemale, e sì il disabitato feudo di Montechiovi, o Chiodi, come dallo strumento per notar Orazio Maria Cretari di Napoli del 20 marzo 1727.

Tornando a Grottaminarda, e risguardandola ura nella parte ecclesiastica, diciamo che aveva un tempo due collegiate ed altrettanti conventi di rego-

3888.

lari, le prime aventi i titoli di s. Maria maggiore, e s. Michele Arcangelo, e gli altri appartenenti ai pp. Domenicani e Carmelitani; ma ora altro non rimane, che la sola riferita collegiata di s. Maria maggiore, foudata ed eretta a petizione del signore del luogo Gaspare d'Aquino, del clero e del popolo da monagnor Ventura, o Bonaventura, nel 24 mar-20 1478; della quale collegiata fecero parte l'arciprele pro tempore ed i sei cappellani che custodivano il surriferito santuario di a. Maria a Carpignano o Crispignano, come da antiche carte. Fu dappoi aumentala a dodici nel di 8 agosto 162A. ed ai einque aggiunti, con rarissimo esempio, di proprio peculio furono assegnate le rendite, dallo istesso arciprete di Grottaminarda, e protonotario apostolico. Giovan Niccola De Belluciis, i detti canonici dapprima furono decorati di mozzetta violacea, poscia di almuzia di color chermisi orlata di ermellino, e da Ferdinando IV nel 1800 di cappa instar Cathedralium .- E qui in rapporto alla detta antica collegiata di a. Michele Arcangelo è a notarsi, di aver avuto pur essa annessa l'odierna badia sotto il medesimo titolo, di padronato similmente della rammentata famiglia Coscia, ed oggi, perchè colpita dalla legge eversiva della feudalità, ai appartiene alla Real Corona, Facciam rilevare in fine, che la terra in parola venne tassata nel 1648 per fuochi 340, e nel 1669 per 92; come pure di essere stata del tutto rovinata, dallo spaventevole tremueto del di 8 settembre 1604, con la morte di i o suoi abitatori; e poi mano mano riedificata ed abbellita, presenta oggi una popalazione di anime

### XI. LUOGOSANO.

Questa terra appellata anche Lucusano, Locosano, Locossano, e Lo Cossano, è di origine antichissima, e vuolsi aver rioevuto tal nome perchè edificata per ospedale dagli autichi Sanniti (1). E tanto è vero che vanta una remota fondazione, che abbiamo nel 703 un monastero sotto il titolo di s. Maria di Locosano, confermato con altri Inoghi da papa Stefano all'abate Attone nel 752; nell'83 a. una Chiesa di s. Felice vicino al monastero: e finalmente nell'898 un diploma del principe Radelgisio, per rogum di Garichisia sua diletta sorella, col quale al proposito Adelperto conferma il ripetuto monastero di s. Maria di Locasano, colla Fratta di s. Felice, nel modo stesso ettenulo ginridicamente dall'altro ahate Majone (2). Sorge talo paese su di curinenta collina, di aria assai salubre. alla distanza di miglia sei da Frigento, alla cui diocesi appartenensi .- È oggi comune di 3.º classo nel oircondario di Paterno, distretto di s. Augelo de Lombardi, provincia di Avellino, dal quale è lontano miglia 10, ed altrettante dal capoluogo del detto distretto. Luogosano ha inclire una chiesa arcipretale sotto la invocazione di s. Maria maggiore, ed altra di dritto patropato della sua antica Università, una confraternita laicale sotto il tilolo del ss. Rosario e Sacro Nome di Gesu, un benefizio di s. Antonio, s. Niccola e s. Francesco di patronato delle famiglie Braccio e Pacillo, ed un monte

<sup>(1)</sup> V. Sacro citato Dizionanio.

<sup>(2)</sup> V. Di Mos netriferiti Annall, vol. II , pag. 217  $\epsilon$  388, come pure i Vol. IV  $\epsilon$  V.

frumentario eretto nel 1837. - Troviamo ancora di essere stato feudo della famiglia Pedicini di Benevento col titolo marchesale, e prima di essa di quella di Fontanarosa; e c'induciamo a crederlo, poichè rinvenghiamo un Roberto, Gerardo, ed altri fratelli Fontagarosa, che nel 1300 per pretese sul Castello di s. Maria di Lucusano inferirono delle molestie ad Andrea Vulcano Rettore del luogo. per la possessione del medesimo (1); abbiamo infine un Jacopo o Giacomo Filangleri conte di Avellino, e signore pure di Luogosano e di Paterno, come a suo. luogo vedremo. - Da ultimo notiamo che questa terra pel 1532 tassata venne per fuochi 48; nel 1545, per 66; nel 1561, per 68; nel 1595, per 129; nel 1648, per 93; e nel 1669, per 38: conta al presente una popolazione di anime 980.

### XII. MANOCALZATI.

È equalmente comune di 3.º clease nello atesso circe equalmente comune di 3.º clease nello atesso fabbricato è poato su di un piano c-nto da colfine, e l'aria che vi si respira è salubre. Questa terra, sorta seccado i ferriscie di Bellabona nel territorio Avellinese (3), trovasi anche appellata Manicati, e nelle antiche care Maleseltocati, come da un istrumento del 1:038, che serbasi nell'archivio della Ss. Trinità di Cara; dal qualle si trae, e ne fa pure ceuno il Di Moo (3), che a Gemma figili di Giocamon Legiratio, nel secondo giorno delle

<sup>(1)</sup> Il citeto Campanile, alla pag. 119. (2) Ith. I, reggue. VI, pag. 42.

<sup>(3)</sup> Annali, vol. VH, pag. 189.

nozze, viene assegnato il Morgingaf dallo sposo (1) per nome Amato, chierico, figlio di Sellitto di Malecalceati di Avellino. La troviamo baronia di Candida, da cui fu smembrata nel 1465, con l'altra delle Serre, oggi Serra, e data ad Antoacilo-Poderico; leggendosi in alcuni atti presentati in Camera nel 1522. Casalis Manicalzati de Baroma Serrae, Sappiamo finalmente dal Giustiniani (2). che nel 1575, sotto il governo di Filippo II d'Austria, i 3º fuechi del distrutto casale di Salsola. trapiantati in Manocalzati, furono venduti dal Fisco a Domizio Caracciolo duca di Atripalda; da chi pell'anno aporesso furono rivenduti alla famiglia Poderico, per il prezzo di duc. 2000, Che Manicalciati sia stato uno de' fuochi spettanti alla detta città di Avellino, l'abbiamo notato nel far cennodell'altro comune di Bellizzi; propriamente nella compra fatta di Avellino dal principe Marino I nel 1586, figlio appunto del riferito Domizio Caracciolo duca di Atripalda; aggiungendo noi soltanto di essere stato Manicalciati posteriormente aache feudo della nobilissima casa Di Tocco principe di Montemiletto; e, come soggiunge il riferito Bellabona (3), acquistate coa altri dritti dal principe Giovan Battista dal nominato Marino I, di cui fu genero. La sua chiesa arcipretale è sotto la invocazione di s. Marco Evangelista, ed è molto autica, essendo stata in origine una rettoria curata

<sup>(1)</sup> Era um donazione che fucera il marito alla moglia, alia de post noctem musiciem, trovatala però vergine; ma non potera oltrepassare la quarta parte del beni. Leg. 1, hb. 2, del re Luterando.

<sup>(2:</sup> V. il cilato ano pizioyano.

<sup>(3)</sup> Lib. I. ragging. VIII. pag. 58.

593 di patronato della prefata famiglia Poderico; e bellamente restaurata col favore della popolazione. dietro la soleune Missione eseguitavi da pp. di s. Vincenzo de Paoli nel 1826. La chiesa medesima è collegiale fin dal 1572, ed è servita da 10 canonici. 6 di così detta massa, e gli altri extra; e tra' primi vanno compresi l'arciprete con cura di anime, ed il primicerio; vestendo tutti mozzetta violacea con cappuccio, e con una insegna tutta particolare alle spalle, val quanto dire un gran nastro dell'istesso colore e di figura sferica ; per distinguerli, forse, dall'antica divisa de canonica della cattedrale di Avellino. Ha inoltre due confraternite laigali sotto de'titoli di s. Maria del Carmine e Ss. Concezione; come ancora una cappella. rurale sotto il nome di s. Vito Martire di padronato della famiglia Accomando, edificata da Ciriaco seniore nel 1808, ed inaugurata dall'Ordinario diocesano nel 1822: ed altra antica cappella all'ingresso del paese detta del Cimitero, fondata nel proprio suolo dalla estinta famiglia Aitoro : da ultimo vi è un monte framentario eretto nel 176A da munsignor Latilla, e tre benefizii appellati di s. Tommaso d'Aquino, di padronato della famiglia de Matteis , di s. Maria di Loreto della famiglia Duardo, e di s. Maria in Cielo Assunta, de'signori Picone. Ci resta a notare che la tassa de fuochi nel 1532 fu per 64, nel 1545 per 77, nel 1561 per 83, nel 1595 per 119, nel 1648 per 88, e nel 1669 per 66. Conta oggi una popolazione di 1575 anime.

XIII. MIRABELLA.

Di quest'altra rinomatissima terra, patria del



profondo archeologo e valente letterato Raimondo Guarini, antore singolarmente delle Rickacan sur-L'ANTICA CITTA' DI ECLANO, da lui novellamente pubblicate pel 1814, ne abhiamo in più luoghi fatto un qualche cenno, e specialmente quando avenmo occasione di trattare della episcopal cattedra della città di Eclano, e delle altre di Frigento, Quintodecimo, ed Acquaputrida. Ora però in conferma del già detto, a dimostrare sempreppiù l'antichità della terra medesima, crediamo riportare le parole istesse del Giustiniani, consagrate nel suo Diziona-RIO GEOGRAFICO RACIONATO DEL RECNO DI NAPOLI. Egli nel rincontro cosi si esprime : a Mirabella si » vuole surta dopo la distruzione di Acquaputri-» da, città vescovile, eui era unito il vescovado n di Quintodecimo, venuta meno, o abbandonata » per le Mofete di Ansanto. Si dice aucora che chianata avessero la nuova città all'asserire del Ciar-» lante, per le vittorie ivi riportate da' Sanniti, » quale autore vuole Mirabella molto antica. Che Acquaputrida sia rappresentata da Mirabella. » poco lontana da Quintodecimo, ai ha dagli atti a dell'Invenzione del Corpo di S. Prisco : Ad cin vitatem Aquae putridae, quae non longe ab » urbe Quintodecima sita est. Si ha pure da un a istromento registrato pella Biblioteca Beneven-» tana, che ha per principio: In nomine Domi-» ni - Amen. Anno 1348 apud Mirabellam An quaputrida nominatam. n E noi aggiungiamo che nel 1740 l'immortale Benedetto XtV accordando le novelle insegne ai canonici della sua spettabilissima chiesa, del tutto uniformi a quelle di s. Giovanni maggiore in Napoli, con bolla de' q febbrajo, così ebbe a dichiarare: Cum praefuta

Terra, cioè Mirabella, e parole anche in altro luogo riportale; quae ob multiplicem suae antiquitatia dotem , ejusque Aedificiorum atructuram et amplitudinem antiquae Cathedralis nomine decaratur, etc. Sorge Mirabella tra ameni colli e ridenti vigneti, ed il suo caseggiato di giorno in giorno rendesi più bello: è a poca distanza dal Calore, il cui ponte a diciassette archi sulla consolare della Puglie, forma l'ammirazione del passaggiere. È di presente comune di 2.º classe, e capoluogo del circondario, distretto di Ariano, provincia di Avellino, essendo lungi dal primo miglia 10, e dalla sede dell'altra 16; come pure da Frigento sua primiera. diocesi, 5. Ha una chiesa collegiale ed insignita, sotto la speciale invocazione di a. Maria maggiore, ed è offiziata da 11 canonici, tra'quali un arciprete, e due altre dignità, cioè il primicerio maggiore, e minore; oltre a sei sopranumerarii, con divisa e stallo diverso nel coro: quattro pubbliche chiese, tra cui una della Ss. Annunziata servita da sei cappellani; un convente di pp. Alcantarini, e prima della generale soppressione degli ordini religiosi, anche ve n'era altro de' Minori conventuali di a. Francesco, da costui eretto e fondato nel 1223. una a quelli di Apice, Montella ed Avellino; ed oggi addetto a regio giudicato e casa comunale. Speriamo di vedervi di breve pure allogate le Figlie della Carità; a norma del progetto artistico del signor Carmine Biancardi del 14 luglio 1855, e delle disposizioni testamentarie del cavaliere Filippo Ciancinlli di Napoli, il quale morto senza discendenti, procurò tanto bene anco al comune di Somma. Vi sono inoltre quattro confraternite laicali, appellate del ss. Rosario e Vittoria, di a. Priaco, suo prolettore, di a. Sebastiano, e di s. Bernardino; due monti frumentarii instituiti da monsignor Latilla nel 1764; un'abbadia actto il titolo di s. Biagio, già appartenente a' monaci Cassinesi, ed ora al real Tesoro di a. Gennaro in Napoli; il suo altare dovrebbe essere di mollo migliorato, e mantenuto con altra decenza, attese le pingui auc rendite; una cappeltania della Concezione di padronato della famiglia Campagna, e due benefizit di regio padronato, distinti co' nomi del Ss. Corpo di Cristo, e de ss. Andrea e Marco. Fu feudo della illustre casa Orsini de duchi di Cravina e principi di Solofra, e prima di essa la riovenghiamo signore ggiata parimente da Guindazza e da altri, tra cui i Naccarella nobili del sedile del Campo in Salerno, i quali l'ebbero col titolo di marchese a'tempi di Filippo IV , agli 8 luglio 1633. E qui notiamo ancora che sin da' tempi de' Normanni. Mirabella vaotò un ben munito castello, eretto nel 1124 da Guglielmo il Malo, per ordine di ano padre, come dalla iscrizione che fu rinvenuta tra' rottami del patazzo ducale nel 1771, posto nella spianata dell'odierno mercato, e per volere del real Governo trasferita in Napoli. La tassa finalmente de' suoi fuochi, e la più antica che noi rinvenghiamo. si è quella del 1532 di 252, l'altra del 1545 di 322, quella del 1561 di 331, del 1595 di 472, del 1648, della stessa cifra, e del 1660 di 232. Oggi perviene la sua popolazione al numero di 5818 iodividui, ed in istato sempre crescente di floridezza.

### XIV. MONTEFORTE.

Queslo paese sorge tra erti monti e tra fitte bo-

scaglie di castagno, dappresso alla consolare che da Napoli mena nelle Puglie, è oggi comune di 2.º classe, e sede circondariale della stessa classe, nel distretto di Avellino; da cui dista miglia quattio. Vuolsi vantare una origine di molto remota, ma noi per la prima volta ne troviamo fatto cenno in una bolla di Celestino III del 1197, sendo abate generale Gabriele morto nel 1200 (1); con la quale bolla mette la congregazione di Montevergine parimente sotto la protezione della S. Sede, e ne conferma i beni ed i privilegii, tra'quali di non prestar decime, di potere a porte chiuse uffiziare, celebrare in tempo di generale interdetto, e non volendo o potendo il proprio vescovo, cioè quello d'Avellino, dare l'olio santo, riceverlo da qualunque altro Ordinario. E però abbiamo da'monumenti storici essere questa terra una non dello ultime del nostro Principato, segnatamente a'tempi dell' Angioino Carlo I, che la infendò a Guido da Monteforte padrone di Nola, col titolo di conte (2): a'tempi del re Renato della stessa casa d'Angiò, il quale lasciando Napoli assediata dagli Aragonesi, parti per mettersi alla testa delle proprie truppe acquartierate parte negli Abruzzi e parte nella Puglia, e pervenuto a Bajano deviò dalla relta strada, prendendo l'altra di Montevergine, e così evito Monteforte, ove avrebbe trovato resistenza (3). Rinvenghiamo inoltre che sotto Ferrante d'Aragona, I suoi abitanti altamente si opposero alle vittrici armi di esso Renato, il quale, in avvicinarsi alle loro mura, fu costretto a restare per più giorni presso le stesse, inespugna-

<sup>(1)</sup> V. Di Meo, vol. XI, pag. 110 e seguen. (2) V. Costanzo, Scotta DE, REGNO DI NAPOLI.

<sup>(3</sup> f uogu citato.

bili e per il sito e pel valore degli abitanti, con molto suo danno ed onta: sotto Carlo V venduta a Niccolò della illustre casa Loffredo, e propriamente nel 1539 (1), famiglia proveniente dalla Normandia . che fu signora egualmente di Gaeta , Capaccio , Potenza , e tra le molte altre terre c castella , ebbc pur Trevico col titolo di marchese, come Monteforte, non che il principato di Cardito in Terra di Lavoro (2). La chiesa madre di Monteforte è di antica fondazione, tanto che il suo arciorete era il primo ad occupar rango dopo il clero avellinese, ne passati sinodi diocesani; siccome appare da quello singolarmente di monsignor Brancaccio del 1669, e dall'altro di monsignor Leone del 1748: al che si aggiunge che la primiera matrice o collegiale era poco lungi dall'abitato, sotto la invocazione dell'Assunta, e costruita circo il 1400, a tre navi di bel disegno, con magnifico campanile, abbattuta dal tremuoto del 1805; e poiche le forze del collegio non corrispondevano alla ana ricostruzione, ne fu edificata altra più angusta, che, rimasta incompleta, sarà forse addetta a camposanto, com'è in disegno. E qui giova nntare che per cffetto dello stesso tremuoto cadde in ruina la congrega di s. Giuseppe sita a non molta distanza; e rimasto così il collegio senza chiesa, e la congrega senza locale, il primo dimando all'altra del Ss. Sacramento permettergli l'interina uffiziatura nella chiesa di s. Niccola di Bari che l'era annessa, e l'ultima di voler essere incorporata a quella stessa del Ss. Sacramento, siccome col fatto segui. Posteriormente la congrega

<sup>(1)</sup> V. Giustininoi, citato Bizinxano. (2) Aldımarı, luogo citato, pag. 537.

del Ss. Sacrameoto con convenzione superiormente approvata cede la chiesa di s. Niccola al Collegio. ch'è considerata come la prima parrocchia sotto il titolo de ss. Niccola e Martino, la qual convenzione ebbe luogo nel 1837, la sua costruzione giusta la comune tradizione avvenue nel 1633. In quanto poi all'altra chiesa di s. Martino, patrono principalissimo del luogo, crediamo egnalmente notare che essa è eziandio parrocchiale, e tenuta come ausiliaria della prima, sul riflesso che questa tiece a curato l'arciprete , e l'altra il primicerio; ma con sono nel fatto che disticte e separate fra loro; chiesa che posta nella parte più erta ed esposta del paese, col suo vago campaoile, e coo le scrollate mura del castello, bellamente ed interamente lo domina. Come abbiamo da antiche Japide, surse essa verso il 1241, più aotica quindi della chiesa madre, e dobbiamo credere essere stata la prima, anche perché divisa in 3 navi e posta in prossimità del diruto castello.

Ma prima di far cocoo delle altre chiese di Monteforte, e de suoi stabilimenti, couvien notare intoco come da suoi stabilimenti, couvien notare intico, come da suoi statuli approvati du moosignor Vicedomini cel 1590, e da parecchi vescori successori in senta vistia; e della Manstà di Ferdinando IV corroborni di regio asseoso cel 14 merajo 1874, e chianto a stretti con tempo, e di numero coo Sorraco rescritto del 24 febbrao 1827, e chiantato a stretta osservanta da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affar Ecclesiastici, nel 21 giugon (345 è composto d'iodividul maggiori e mioori, tra prini compresi l'arciprete e di primicerio, i quali hauna par-

ticolar cura d'anime, oltre degli altri che sono sopranumerarii, senza insegna, che impetrata loro da monsignor Maniscalco alla S. Sede, attendesene il regio Exequatur. Altre chiese sono in Mooteforte, cioè quella sotto il titolo della Ss. Anouoziata, eretta oel 1517; di s. Michele Arcangelo verso il 1300, e che vuolsi essere stata in origine l'antica parrocchia, abbandonata dappoi per la edificazione dell'altra dell'Assunta, coo obbligo però di celebrarvisi tutte le festività della Pasqua di Resurrezione, il quale cessò, L'altra di s. Caterina è noo meoo antica, di patronato del detto collegio; e finalmente quella degli ex-Domenicani, eretta da Battista Loffredo e Diana Caracciolo, marchesi del luogo, col nome di s. Maria della Sanità, e data a' padri medesimi nel 1758. Oggi tale convento con la chiesa sono addetti ad Orfacotrofio Cardito; eretto con la eredità del principe di Migliano e marchese di Monteforte , Lodovico Loffredo, nel 1842. Inoltre tale paese enumera sei confraternite laicali sotto le invocazioni dell'Immacolata Concezione, della Ss. Annunziata, s. Maria del Carmine, del Rosario, di s. Michele Arcangeto, e di s. Giuseppe; un antichissimo e ricco Ospedale; e tre benefizii sotto de' titoli dell' Incoropata, s. Tommaso, e s. Biagio, il primo di patrounto della famiglia Ferraro , l'altro Loffredo, e l'altimo delle famiglie Forne, Gemelli a Santorelli; e finalmente noa cappellania della famiglia Gesualdo, di cui ignorasi la decominazione. Da ultimo è a notarsi che questa terra venne tassata nel 1532 per fuochi 162, nel 1545 per 263, nel 1561 per 244, nel 1595 per 274, nel 1648 presso che per lo stesso numero, e nel 1669 per 246.



Oggi la popolazione ascende alla cifra di 4209 anime.

### XV. MONTEFREDANO.

Ouesta terra siede, come rocca inespugnabile, sul culmine di erta e ripida collina, ed ha un acre purissimo : è comune di 3.ª classe, nel circondario di Atripalda, distretto di Avellino, da cui dista miglia 4, e dalla prima 3. Fu anche detta Montefredane, ed oggi comunemente Montefredine: no tempo, fu feudo della famiglia Caracciolo Arcella. principe di Avellino; e prima di Luigi Gesualdo, il quale, per avere impalmato Isabella Ferrella. assunse il titolo di barone di Montelredano (1). Ha upa chiesa arcipretale autichissima, non avendosi memoria della sua fondazione; da quei del luogo, però, credesi eretta a' tempi di Giovanna II. e del Gran Siniscalco Caracciolo, pei tanti bene-fizii da costni largiti al luogo, di eui fu pur signore, per gli sponsali avuti con Caterina Filangieri. contessa di Avellino, nel 1418. In origine talc chiesa ebbe nome di s. Maria della Neve, e poi del Carmine; alla quale fu pure aggregata una collegiata di cipque canonici, e nel 1607 aumentala ad otto; fondata da Niccolò Pulzone nel 6 dicombre dell'anno medesimo, come dagli atti del notajo Salvatore Bayaro di Montefredano; e riconosciuta dalla Maestà del Re N. S. con rescritto del 21 dicembre 1842; e perciò de'detti canonici. i primi sono di massa, tra cui il primicerio, e gli altri extra, perchè di patronato particolare, ed banno tutti la insegna accordata coi beneplacito

<sup>(</sup>i) V. Il citato Aldimari, a pag. 267.

ancora del capilolo avellinese, come dalla sua conclusione del 4 marza 1747, mentre l'avevano essi come perduta, per la morte de predecessori nella peste del 1656, consiste in una mozzetta violacea con cappuccio, ed è comune all'arciprete, il quale avendovi cura di anime ha seco due coadintori: e per il real dispaccio di Ferdinando IV de' o luglio 1774, percepisce ancora le rendite delle soppresse parrocchie di s. Niccola e s. Agnello, per to che è dispensata quella popolazione dal pesodelle decime prediali. Ha Montefredano altre chieso satto la invocazione di s. Maria di Costantinopoli. con abadia dell'illustre famiglia Scevola: più due confraternito laicali sotto de' titoli della Vergine Addolorata e Monte de' Morti, non che del Sacro Cuore di Gesù: finalmente un monte frumentario eretto nel 1764, e tre benefizii appellati di s. Maria Mater Domini di regio padronato, di s. Carlo Borromeo dell' antica Università, e di s. Maria Assunta in Cielo dell'Ordinario diocesano. In quanto poi ai snoi fuochi, abbiamo che nel 1532 era la sua tassa di 114, nel 1545 di 141, nel 1561 di 153, nel 1595 di 228, nel 1648 di simil numero, e nel 1669 di 58, essendo la sua popolazione di molto scemata con la predetta peste det 1656. Ora conta 1010 anime.

#### XVI. PAROLISE.

È detto ancora Parolisi; e nelle antiche carte Parolisio, come da una bolla di Cetestino III del 1197; il quale mettenda sotto la protezione della Santa Sede la congregazione di Montevergine, le conferma i melli beni, e tra gli altri quelli pos-Tr. 11. 402 zednú in Candida e Parolisio (1); e perciò in parlare altra volta di Ser Gianni Caracciolo, che si ebbe il mero e misto impero nel 1426, notammo che in allora appellavasi Villa Parolisii, in Principatu Ultra. È comune di 3, classe, e fa parte del circondario di Chiusano, distretto di Avellino , donde è lontana miglia 4 e mezzo, e dal primo uno e mezzo. Amena n'è la situazione, perchè posta in luogo tra colline, e di aria molto temperata, notando il Bellabona (2) di essere stata, come Manocalzati, edificata su i confini dell'antico territorio avellinese. Fu aucor feudo della famiglia Berio , marchese di Salsa; ma prima ando compresa non selo nella contea, ma anche nel princinato di Avellino, essendone stato signore il mentovato Ser Gianni, e Marino I Caracciolo Rossi; l'uno unitamente alle terre di Chiusano, Castelvelere, Montaperto, Candida, e Tufo (3): l'altro per virtù del più volte citato acquisto della città di Avellino nel 1586. Ha Parolise un'arcipretura curata di regio padronato, la cui chiesa è sotto il titolo di s. Vitaliano; ed altra chiesa sotto la invocazione di s. Rocco, di patronato della famiglia Laudisio, come ancera una congrega sollo il titolo di s. Maria delle Grazie, ed un benefizio del pio Monte de' Morti, di patronato particulare. Nella tassa del 1532 presentava esso fuochi 54, in quella del 1561 70; e nell'altra del 1669 27, forse perche aveva anche sofferto nella peste la sua popolazinne. Di presente ascende al numero di anime 711.

<sup>(1)</sup> Di Meo, Annaia, vol. XI, pag. 110 e seguen.

<sup>(2)</sup> Luogo citato, pag. 42. (3) V. il mferito Aidanari, fib. III, pag. 233.

PATERSO 405

#### XVI. PATERNO.

È compne di 3.º classe, e sede di un circondario di egual classe, nel distretto di s. Angelo de' Lombardi, provincia di Avellino, distando dal primo miglia 8, e dall'altra 12 : un tempo fu soggetto alla diocesi di Frigento, da cui é lontano miglia A. La terra in parola, nominata pure nella situazione del Regno Patierno, è posta come a centro della provincia, e scorgesi sulla pianura di una quasi non erta collina, confinante con Villamaina, a. Mango, e Luogosano, e bagnata dal vicino Fredane : il quale scorrendo per i campi di s. Ouirico de Serroni e di s. Felice, va a gettarsi nel Calore, e questo nel Volturno verso Capua. La sua origine è antica, mentre, daudosi quo sznardo ad un inventario di Paterno, formato nel secolo XV, hassi che la terra medesima è a mol to » remota, ed antica la sua origine. » A ció a ggiungesi, che malgrado fosse il paese più esteso di quando vantava i suoi numerosi casali . pur initavolta non iscarsa esser dovea la sua nono lazione; mentre ricavasi da antiche scritture, di essere stato Paterno populatissimo fino al 1656, cpoca infelice e funesta, per la peste che lo a fflisse. Ed in vero, troviamo che il suo primiero fabbricato era di forma ovale, e da ogui bauda chiuso da muri, come dagli avanzi che in qualche parte si scorgono, ed avente due porte: e lo ricavismo dal rammentato inventario, che segna la data del 1484. r La terra di Paterno é ben circ ondata de nora e rivellini, con due porte ben guarnite di mascature e chiavi, » I casali poi ascendevano al numero di undici, oggi tutti distrutti, e la loro esistenza veniva contestata da altro inventario di Paterno, che si conserva nell'archivio verginiano; dove distintamente leggonsi tanto i loro nomi. quanto i luoghi e titoli delle corrispondenti chiese che vi erano : il primo appellavasi di s. Pietro, il ptù grande tra tutti, posto alla distanza di un miglio quasi dal paese, ed aveva un monastero sotto il titolo del Principe degli Apostoli, donato da Guglielmo aignore di Gesualdo a' pp. della Ss. Trinità di Cava nel 1141; la sua chiesa maggiore era intitolata a s. Caterina, v. e m.: il secondo di a. Andrea sito in una pianura, e non molto lungi dal precedente, con una chiesa, sotto la invocazione di a. Maria del monte Carmelo; ed in questo casale, alla fine dell'andato secolo, si discoprirono le mura di una torre assai ampia, di figura ottagoga, a grosse pietre lavorate a scarpello, e connesse tra loro con fermagli di ferro : il terzo di a. Damiano, un mezzo miglio quasi distante dal paese, con chiesa parrocchiale sotto il titolo del medesimo santo : il quarto, con magnifica chiesa di s. Lucia, denominato Serra; alla distanza di un quarto di miglio da Paterno, verso oriente : il quinto dello Cerrelo, ossia Le Boane. meno di un miglio discosto da Paterno, e la sua chiesa sotto la invocazione di santa Prassede : il sesto della Nocelleta, un miglio circa lontano da Poterno, con chiesa dedicata a s. Maria della Sanità: e per essersi riuvenuti tra'rottami delle sue abitazioni molti ossami, istrumenti ed uteusili di ferro, non che un Cristo di metallo, credesi essere stato il casale rovinato da orrendo tremuoto: il settimo del Gando, egualmente loutano da Paterno,

con chiesa sacra a s. Maria delle Grazie; il suo fahbricato presenta le vestigie di parecchi vichi divisi tra foro: l'ottavo era detto s. Quirico, un miglio quasi distante da Paterno, con chiesa sotto la invocazione di questo saoto, coo Grancia de' pp. Verginiaci, ai quali fu donata dal detto Guglielmo signore di Gesualdo, nel 1142 : il noco dicevasi di s. Felice, poslo in simile lontananza da Paterno, con chiesa del medesimo santo, e della quale veggonsi solo le fondamenta : il decimo di a Maria Assuota, comunemente s. Maria a Cauna, poco lungi da Paterno, e di non molta estensione , con antico mooastero di religiose Beoedettine cassinesi, giusta la costante tradizione, dipendente dalla sa. Incoronata di Puglia, e poi passato si mentovati pp. Verginiani, nel 1242; rimanendo tuttavia io piedi la sua chiesa, con pingue badia di regio padronato: l'un decimo finalmente, detto il Convento, per un piccolo monastero de Minoria conventuali sotto il titolo di s. Maria dolla Pace fondato dopo il 1564, e soppresso nel 1635; e qui notiamo, che per tradizione vuolsi essere stato cel recinto di Paterco un convento di s. Francesco. la cui chiesa rifabbricata, fu addetta a coogrega sotto la jovocazione de' Morti. Tale può dirsi lo stato di Paterno, e suoi casali, oegli andati tempi, ne quali era noa dogana, ed no così detto Seggio, per la riunioce del popolo, in affari straordinarii, e di aoa amministrazione: il qual seggio fu interamente demolito verso il 1724, in cui edificossi la maggiore navata della chiesa madre e la principal porta con atrio, cui venne poi sostituita la corrispondente scala di pietra d'intaglio nel 1774.

Di presento Paterno, come notaramo di sopra, si

The many

è molto ampliato ed offre nella maggior parte oftimi fabbricati da stare a fronte a qualunque altro di città : enumera esso quattro borghi , quello cioù delle Taverne; l'altro dell'Angelo; il terzo al sudest detto dell'Acqua de'Franci; e l'ultimo la Croce, nella parte orientale, il quale è traversato da una strada assai retta, e spaziosa. La sua obiesa madre . oggi arciprelale , è posta nel sito più eminente, ed è di non medioere struttura, divisa in tre navi, e lateralmente ha otto cappelle, oltra l'altare massimo; il quale per gli statuti del 1715 approvati da monsignor Procaccini, avea una lapida alle spalle, che ricordava essere stato consacrato da uno de'suoi antecessori, il qual si fu Arcangelo Madrigana, nel 20 agosto del 1522, larida che riportiamo, come sta fedelmente trascritta ne'detti statuti serbati in curia :

AND DOWN! 1573 DIE PIGEIMA MONA MEN-SIS AGUSTI DEGLIME INDICTIONS CONSEGNATIVA PUT 1000 ALTABE AN HONOBEM DEI ET S. NICOM ABREMIS ET S. NICOME PER REPREDENDISMUM AT THEN DOMINUM ARCAGELEM EPIGEORUM APELIN-RANSEM ET PEGEVERTIMENSEN ET CONCESSI ET-SITANTEUS ALTABE ROC INDUCENTIALS PRAPETUAS QUADRICITA DIERRU TOTIES GOOTIES.

La chiesa in parola fu riceltizia innumerata sino al 1896; quando una risoluzione Sovrana, di tal anno, riformata nel 1831, la dichiarava riceltiria numerata; in cinque porzioni maggiori cioè, ed otto minori, compreso l'arciprete porzionabile maggiore, unica diguità. E qui è a notarsi del pari, che fino callo sicaso anno 1896, i socerdoti di Palerco per turno, val quanto dire uno per settimana, non lasciavano d'indivesare la stola nelle

pubbliche cerimonie, esercitaodo in tal guisa l'uffizio di parroco ; costume introdotto, sio da quando distrutti i già descritti casali, i parrochi ed i rettori di quelle chiesa si ebbero a coovenire in siffatto modo. Enumera inoltre Paterno altre chiese, tre confraternite laicali denominate del Monte de Morti, Ss. Sagramento e Rosario, ed un monte frumentario eretto da monsignor Latilla nel 1764. Conta poi sei benefizii, cioè di s. Maria a Canna, dello di sopra, di regio patronato, di s. Maria di Loreto di padronato dello famiglia d'Amato, di s. Maria delle Grazie della famiglia Modestino, altro sotto lo stesso titolo della famiglia Martini, di s. Giovan Battista della famiglia Sara, e di s. Michele Arcangelo di Antonietta Carafa de' principi di Chiusano. Fu feudo della stessa famiglia Carafa, duca d'Andria e conte di Ruo; e prima assai de Carala, della famiglia Gesualdo, e finalmente dell'altra non men nobile, de Filangieri; ed è perciò che i feudatarii medesimi vi ebbero ben munita torre o castello, come anche appare da queste parole del ripetuto inventario: ( Nel mup rato costrutto di delta terra, cioè Paterno, è na torre grossa, nuovamente fatta, il che cera tameote prova di essere stata distrutta altra voln la, con cisterna dentro, bombardiere e finestre a caocellate, a Notiamo da ultimo che Paterno nella tassa del 1532 venne commerato per fuechi 161, in quella del 1545 per 195, nel 1561 per 263, nel 1505 per 308, nel 1648 per 200, e nel 1669 per 69 a causa della peste del 1656. Ora la sua populazione ascende al numero di 2003, e, ripetiamo, non proporzionata al suo fabbricalo-

## XVIII. PRATA.

Questo paese è posto su di un colle bagnato da! Sabato ; per lo che l'aere sue è umido, e poco salubre : confina esso da oriente collo stesso finme, da mezzogiorno con la strada consolare obemena alle Puglie, da occidente con Pratola, e da settentrione con Altavilla. Va tra' comuni di 3.º classe nel circondario di Montefusco, da cui dista miglia A. e da Avellino suo capo distretto e provincia miglia 5. Antichissima è la erigine di questa terra, e si apparteneva a Guglielmo d'Abinalia di Avellino , signore ancora di Montefredano allorche fu messa a sacoo e a fuoco da Ruggiero I nel t 134, unitamente ad Altavilla , detta allora Altacoda , a testimonianza di Falcone Beneventano, nella sua cronaca. Ne tempi posteriori fu feudo di altri ilfustri personaggi, tra'quali di un Guglielmo ed Antonio Pagano ; di un Langille Filangieri , socondegenito di Giacomo, o Jacopo conte di Avellino; e dopo di lui, Riccarde sue fratello; di un Francesco Gargano, pobile di Aversa; e finalmento di un Francesco Zampagna, nobile di Ragusi, poiche estinta la famiglia Gargano nel 1775, e devoluto il feudo alla Real Corona, ne fece egli acquisto nel 1792 con titolo di barone; a cui è succeduto nel 1854 in tutti i beni per virtù di testamento, e come affine in linea feminile, l'altro distinto personaggio anche di Ragusi , Niccolò de Gradi, capitano del Reggimento Marina di Sua Maesta l'imperatore d'Austria. Ha Prata una chiesa arcipretale, retta di presente dal zelantissimo Pasquale Grillo, bastantemente antica. Di remotissi-

aby Google, المراجعة

ma data è ancora l'altra della Ss. Annunziata, posta fuorì l'abitato, con titolo abbadiale del vescovo di Avellino, per esserne atate le rendite incorporate alla mensa, -- Questo tempio è di barbara costruzione, e presso ad una grotta, che ci ricorda i primi tempi delle persecuzioni del cristianesimo. se pure non vogliamo credere, che gli avanzi dello sue antiche colonne di granito fossero appartenenti a qualche altro tempio del paganesimo, essendosi ne anoi dintorni rinvenute delle monete imperiali e vasi di argilla, che serbansi nel nostro museo (1), La detta grotta o catacomba una alla Ss. Annunziata è sempre visitata dagli stranieri, e vi si ammira un hel dipinto a fresco della Vergine titolare. Nella congrega del as. Rosario finalmente, 70 anni or sono, non sappiamo con quale discernimento, venne posta a pietra sepolerale una magnifica lapida rinvennta della Ss. Annunziata; dalla quale fanida ricavasi l'antichità e la pobiltà

(1) Questo museo, oltre a taluni marmi, fra'quali una bellissima testa di Cicerone rinvenuta fra gli avanzi del foro dell'antica Avellino, offre una guantità di monete urbiche, imperiali e romane anche qui trovate, de vasi tialo-greci nella più parte commendabili per la scellesza de soggetti dipinti. Si osservano ancora dej vasi egiziant e delle iscrizioni sepolerati, unitamente a delle idre, degli scili , de ciati , delle trulle , delle olle , dello anfore, delle diote, delle coope, de lecrimatoris, e degl'idoletti assai notabila. Vi ha del pari di varie statuette di bronzo e di argilla , riovenute les le ruine del tempio della des Melite presso la Valle di Ansanto. Offre pure elmi , scudi, lance , braccialetti ed altri attrezza malitarj. Sono notabila da ultimo dieci giavellotti , ed un parazonio, essu cintura militare, alla quale andava appera una spada corta e senza punta , distintivo particolare de' tribini militari negli eseredi romani. Il musco in perole con non hevi spese e feliche comment a sorgere in Avellino nel 1828, e diversi guernali archeologica e letterarii ne han fitto cenno.

and the same by

la nobiltà della terra medesima, e lo splendore della famiglia Pagano, di cui abbiamo fatto cenno.

Circa la detta chiesa arcipretale aggiungiamo, che essa è oggi sotto la invocazione di s. Giacomo apostolo, non elero ricettizio innumerato, il quale indossa insegna minore, cioè rocchetto e mozzetta, simile a quello di Avellino; la quale insegna fu concessagli da Sua Maestà il Re (N. S.), con decreto de' 27 marzo 1849, e con bolla dell'Ordinario diocesano del 1 seguente giugno. Esistono inoltre in Prata tre confraternite laicali; la prima sotto la invocazione della Immacolata Concezione e s. Niccola di Bari, munita di regio assenso nel So agosto 1762; l'altra del ss. Rosario e a. Domenico nel 28 febbrajo 1763; e l'ultima del Carmine e s. Giuseppe, nel 3o genuajo 1767: come ancora due monti, l'uno di pegni, e l'altro frumentario: il primo fondato dal nominato barone Francesco Gargano, come dallo istrumento per notar Angelo Meluccio di Prata de' 10 novembre 1618, confermato dall'altro per lo stesso notajo del 22 aprile 1622; e l'ultimo eretto da monsignor Latilla nel 1764 : finalmente un benefizio sotto il titolo di s. Maria del Carmine, di patronato della famiglia Fasulo, Ci resta a notare da ultimo che Prata nel 1532 fu tassata per fuochi 92, nel 1545 per 103, nel 1561 per 114, nel 1595 per 131, nel 1648 per quasi lo stesso numero, e nel 1660 per 76. Ora conta una popolazione di 2340 anime.

### XIX. Paatola.

È comune di 3.º classe, e tiene a sè aggregalo l'altro della vicina Serra: va compresa nel circon-

لأثنا يابون إستسوم معشرين رابوع أأأنا أأساب

dario di Montemiletto, distretto di Avellino, provincia di Principato Ulteriore, dal cui capoluogo dista miglia 6 : tala terra è posta sulla consolare delle Puglie alle sponde del Sabato, di aria quindi umido; e lo stesso suo nomo addimostra chiaramente esser derivata da Prata, e conseguentemente di apoca assai posteriore: di fermo non era essa sino al 1750 che un aggregato di taverne, con fabbrica di vetri di proprietà del principe di Montemiletto Leonardo V Di Tocco Cantelmo Stuard, da ahi furono edificate tredici case per i lavoratori di quella fabbrica, o addetti ai molloi anche di sua proprietà. Dalla mentovata epoca in poi e per i vantaggi arrecati dalla surriferita consolare, formata dall'immortale Carlo III Borbone, il suo piorolo fabbricato addivenne angusto, per lo che fu d'nopo cominciare ad estendersi, e quindi si videro sorgere nuove abitazioni; e cresciutavi la popolazione fu anggio cousiglio dello stesso principe edificarvi a proprie spese una corrispondente chiesa pel 1762, che portata a compimento nel 1772 venne solennemente consagrata alla Vergine Addolorata dall'eminentissimo cardinale arcivescovo di Benevento Francesco Maria Banditi,

Tale consagrazione avvenue per le mani dell'arcivescovo di Benvento per essere la giurisdizione spirituale di Pratola promiscua, cioè metà appartenonte alla detta architicossi , e l'altra al vescovo di Avellino; o quindi per virtà del reat dispaccio de 38 giugno 1744, o per particolari convenzioni, come altrove dicemma, passate ira i duo Ordinari nel 25 del seguente agosto; il curato vien provreduto in egni caso di vacanza altrenattiamente da entermati; cdi l'Sacco parlando

رفاقت مالت

di questa terra: così si esprime: « Ha soltanto una Chiesa Parrocobiale, la quale si provvede atternativamente dal vescoro di Avelino, e dalp l'arcivescoro di Benevento.

Ha Patola appena un monte frumentario, retilo came pareccii, altri nel 1764 da monsignor Latilla, senza che finora avesse fondata una conretarenta lacione, a costo alia ripettua chiesa. La sua popolazione, finalmente, accende a 1950 anine, ed inclusa Serra, suo rillaggio aggregato con real decreto de' 4 maggio 1811, giungo all'altro numero di 21.50.

### XX. ROCCA S. PELICE.

È anche comune di 3.ª classe, ma nel distretto di s. Angelo de Lombardi, dal quale dista miglia 2, da Avellino sá, e da Frigento sua antica diocesi 6. Questa terra, che in talune carte dell'archivio della Regia Camora trovasi anche appellata Rocchetta S. Felico, sorge alle faide di un monte, ed è di aria poco salubre, conficante con Guardia de Lombardi, Villamaina, s. Angelo de Lombardi e Frigento: ha nel mezzo del suo abitato una rocca, o fortezza di viva pietra; da cui trasse principalmente il suo nome; ma circa la sua origine , piuno degli antichi scrittori della storia corografica delle postre contrade ne fa cenno, tranne il Santoli naturate del lungo, nel suo libro De Mephiti et Vallibus Amsancti; il quale autore pretende essere stata nel di lei sito la velusta città di Eclano; fu perciò che il chiarissimo abate Raimondo Guariai, nelle sue dotte ed elaborate ai-CERCRE SULL'ANVICA CIVIL' DI PCLANO (1), COSÌ Chin

(1) V. la citata acconda edizione, pag. \$1 e seguen.

ad osservare: « Il signor arciprete Vincenzo Sann toli conteggiando sulla efimera distinzione tra Aeculanum, ed Aeclanum, ha credato di poa tar fissare quest'ultimo in Rocca s. Felice sua patria, contentandosi di rilasciare a Mirabella a l'onore di Eclano. Ma il fatto sta che tutt'i marmi esistenti luttavia in Mirabella (e non sono p piccola eosa pè per namero pe per mole) ci a danno costantemente l' Aeclanum , e l' Aecla-» nenses del signor Santoli, e in nessuno che io mi sappia l'Aeculanum, Dunque non vi è dia stinzione tra Acclamum ed Acculanum: o quando anche vi fosse, Aeclanum sarebbe per Mira-» beila , e non già per Rocca s. Felice. » Onindi è che questa terra non altrimenti surse che ai tempi de'Longobardi. In effetti la prima menzione di Rocca s. Felice, la rinvenghiamo negli Arratt del Di Meo (1), e propriamente nel 1125; quando in questo anno, egli dice, Adamo di Rocca a. Felice, con licenza del vescovo di Frigento, dono la chiesa di s. Cesario a a. Guglielmo da Vercelli, e da costui fu eretta in monastero. Sappiamo ancora che asceso al trono l'immortale Federico II nel 1197, e domato egli il dispotismo de' baroni co' quali pure il figlio . l'imprudente Arrigo erasi collegato; a contemperare l'asprezza paterna, e far trionfare insieme la clemenza, permise che quest'ultimo cangiasse il basso cielo della Germania con quello della nostra provincia: vivendo in pace, sebbene sotto eustodia, nella Rocca di s. Felice (2).

Questa terra fu feudo della famiglia Capo-

<sup>(1)</sup> Vol. IX, pag. 313.

<sup>(2)</sup> V. Modertino, Delle opere pubbliche dai Normanyi

bianco di Benevenio; ed ha nel suo ambito una chiesa arcipretale di mediocre struttura, di regio padronato, e due confrateruite laicali sotto le invocazioni del Ss. Corpo di Cristo e Rosario : serbandosi nella prima una pisside di legno foderata di tela all'antica, rinchinsa in un osteusorio di vetro con finimenti di oro e di argento, nella quale venerasi l'ostia sacrosanta, che da più secoli vomitò un tal Piolo, dopo, come narra il De' Franchi (1), di averlo i demonii tratto dalla sepoltura; la quale ostia fu dal parroco nel di seguente riposta nell'anzidetta pisside. Ha inoltre Rocca s. Felice un monte frumentario eretta dal vescovo de Rosa nel 1 settembre 1806 : quattro benefizii sotto de' titoli della Ss. Annunziata, di padronato della famiglia de Antonellia, di s. Maria delle Grazie di patronato della famiglia Santoli e Siconolfi, de'ss. Domenico e Cecilia di padronato della stessa famiglia Siconolfi e De Luca, e della Ss. Trinità di padronato egualmente di quest'ultima. Venne essa nel 1532 tassata per 74 fuochi, nel 1545 per 116, nel 1561 per 112, nel 1565 per 145, nel 1648 per 100, e nel 1669 per 125. Di presente, la sua popolazione ascende al numero di anime 1688. La medesima terra finalmente è rinomata per il lago detto di Ansauto, ossia di Melite, dal vicino tempio una volta cretto a tale divinità, come da questa lapida voliva riportata dal Romanelli nella sua antica topografia ISTORICA DEL REGNO DI NAPOLI (2):

(2) Part. II, pag. 353.

no a Fваріманно II. Aveilino presso Sandulli e Guerriero 1840. (1) Lib. III. сар. XIV. рад. 575.

PACCIA Q. F.
QUINTILLA
MEFITI VOT.

Questo Jago descritto da Virgilio, da Gicerone, de Plinio, da Plontane, da Di Gapua e da altrireptratissimi autori, tra cui il rammentato Santolio, è visitato de moltissimi naturalisti, i quali ne descrissero henanco le mediche virià, per le quali funco e lesa ecque in gran conto tenute dagli antichi (1). La sua figura è presso che ovale, della argietza di passi quaranta, e cinquanta di profondità, e le suo acque sono così pestifere, che dalla distanza di mirlia (3 se ne sente il uzzo.

#### XXI. SALSA.

Quèsta terra, feudo un tempo della famiglia Berio col titolo di marchese, è posta alle fattle di un monte, ed è di aria buona: confina con Sorbo dalla banda meridionale, dalla occidentale con s. Protito, e nella settentivoale con Parolise. È oggi comune di 3'- classe, nel circoodario di Voltura-ra, distretto di Arellino, da dore non dista che noigita S. Ha una chiesa arcipretale sotto la invocazione di s. Pietro Apostolo, e tre chiese sotto quelle di s. Maria delle Grazie, di s. Michele Arcangelo, e di s. Sebastiano, oltre a due confraternite laicati appellate di s. Maria del Carmine e della Immacolata Concesione, ono che un moste

<sup>(1)</sup> V. Storia pet Sistemi minimolesa. Lezioni del Dottore Stanislao Zigarelli Professore della Begin Università degli Studii, pag. 18 Napoli, Sinbilimento tipografico di Francesco Azzolino, 1851.

framentario istituito da monsignor Latilla nel 1764. ed un benefizin sotto il titolo di s. Caterina . di patronato della famiglia Coluccino, La terra medesima, di cui non troviamo memoria circa la fondazione, tranne di essere ricordata dal Borrelli nel suo Catalogo de' baroni ; esistea però nel 1377 , all'assicurare del Bellabona (1), essendone signore Cristofaro Grillo di Salerno, e di poi Costanza dell'istesso cognome, che tolse a marito Simonello Caracciolo, Sappiamo inoltre, che Giovan Vincenzo Strambone fu duca di Salsa nel 1621, e signore di Volturara. Nel 1532 venne tassata la sua popolazione per fuochi 78, nel 1545 per 88,nel 1561 . per q1, nel 15q5 per 12n, nel 1648 per 147. e nel 1669 per 78. Questa terra da ultimo, che perdè pure parecchi individui nella peste del 1656. conta oggigiorno 1500 anime.

### XXII. S. ANGELO ALL'ESCA.

Di quest altra terra compresa una valta aella diccei di Frigocto, de cui dista miglia 6, rinvenghiamo memoria fin dal 107Å, quando appundo
appellata venia s. Angola Pesco, ed in progresso
di tempo fu detta anche s. Angola Lesca. E essa
ne confini della memtovata città di Frigoto, e d'accosto al flume Arbio : la sun postura è su di
piccolo colle, e temperata ne è l'aere, tenendo
ad oriente Foulanarosa, a mezzogiorno s. Mango,
ad occidente l'aurasi, ed a settentriono Mirchela.
E or compresa tra i comuni di 3, alesse net circondario di Paterno, distretto di s. Angelo de Lom-

<sup>(1)</sup> Lib. I, raggua. Vt, pag. 43.

bardi, essendo lungi da tale ciltà miglia 10, ed in egual distanza dal capoluogo, Avellino. Fu feudo della famiglia Bruno di Foggia con titolo di marchese. Ha una chiesa sotto la invocazione di s. Michele Arcangelo suo patrono, con arcipretura curata di regio patronato, ed uffiziata da un collegio ricettizio numerato, giusta il decreto di erezione di monsignor Maniscalco del 13 maggio 1846 fondato da Amato Olivieri dello stesso comune nel 20 aprile 1843, giusta l'istrumento stipulato per notar Giuseppe Matano di Mirabella, e dictro il real decreto degli 11 ottobre 1845: ch'è composto di dieci partecipanti, sei maggiori tra cui l'arciprete ed il primicerio, come prima e seconda dignità, e gli altri qualtro minori, tutti decorati di almuzia e rocchetto, come precedentemente l'aveano. Ha ancora una confraternita laicale, sotto il titolo di s. Rocco; un monte frumentario fondato nel 1764 dal prefato monsignor Latilla; e due benefizii denominati di s. Maria delle Grazie; e ss. Nicandro e Pietro a Padule, il primo di padronato della famiglia Colucci, e l'altro di padronato regio. La terra in parola finalmente veniva tassata nel 1505 per fuochi 27, nel 1660 per 32 e nel 1737 per 79. Oggi la sua popola-zione ascende alla cifra di anime 1856.

# XXIII. S. BARBATO.

È annolato tra' comuni di 3.º classe nel circondario di Chiusano, distretto di Avellino, da cui dista miglia A. Esistea molto prima dei tenpi di Falcone Beneveniano, e conseguentemente più antico della fondazione della nostra gloriosa monar-T. II.

chia. In effetto sappiamo da questo veritiero cronista, che nel 1127 Ruggiero resosi padrone del principato di Salerno, del ducato di Amalfi, delle terre e città possedute da Rainulfo conte di Avellino, e fino di quelle de'suoi suffeudatarii , passò in Troja, Melfi ed in altri luoghi, e così mise sotto il suo dominio quasi tutta la Puglia; e tra coloro che gli addivenuero soggetti unitamente ai proprii beni , fuvvi Landolfo di s. Barbato. Romoaldo Salernitano ci fa sapere ch'esso Ruggiero mosse parimente per Reggio, ove prese il titolo di duca: Dehine Rhegium veniens, ibidem in Ducem Apoliae est promotus; et sie in Siciliam rediit : titolo che non ali venne confermato da Onorio II , se non nell'anno appresso in Benevento, atteso le vertenze con lo stesso. Sembra quindi che l'origine di s. Barbato rimonti agli ultimi tempi de Longobardi, e che da costoro sia stato edificato. Fu esso fendo di Langillo Filangieri, signore anche di Prata; passò poi alla, famiglia Gattola, originaria di Gacia. Ha s. Barbato una chiesa arcipretale di mediocre struttura, sacra all'Assunta, di patronato del signor Giovannantonio de Jorio, da Ferdinando IV investito della baronia del luogo nel 1805: vi è pure una confraternita laicale sotto la invocazione di s. Anna, ed un monte frumentario instituito da mousignor Latilla, nel 1764. Da ultimo enumerava esso nel 1532 fuochi q, nel 1545 e 1561 11, nel 1595 13. nel 1640 12. nel 1660 13. Ora s. Barbalo conta una popolazione di 327 anime.

#### XXIV. S. MANGO.

È comune di 3.ª classe nel circondario di Paterno, distretto di s. Angelo de Lombardi; distando da questo miglia 12, e dal capoluogo di Avellino 8. Questa terra anche un tempo dipendeva dalla diocesi di Frigento, dalla quale è lontana miglia 7 : scorgesi su di un sito alpestre, e perciò di aria buona: confina con Castelvetere, Lapio. Taurasi, e dalla parte orientale con le sponde del Calore. È ancor chiamata Santo Mango, forse da un monastero che sorgea di tal nome, che esisteva sin da' tempi di Giovanna I e di Luigi di Taranto; come da un instrumento del 1354. fatto stipulare da Martuccia de Capua signora della baronia di Gesualdo ; e tra i testimonii intervenuti rinvenghiamo anche l'abate del luogo, così sottoscritto: Ego abbas Nicolaus de Benedicto, abbas sancti Magni; monastero da ultimo che vuolsi propriamente edificato in onore di quel s. Magno che fu vescovo e martire di Trani, ed il cui corpo riposa in Anagni. Tanto soggiunge il Ventimiclia nelle sue Notizie storiche del Castello del-L'ABATE E DE'SUOI CASALI NELLA LUCANIA (1), e ci vien parimente confermato dalla data del riferito instrumento, che è quella del 9 giugno, ed è relativa appunto al XIV secolo; quando l'altro monastero di s. Magno nel Cilento da'suoi religiosi era già stato abbandonato. Fu detta terra feudo una volta della famiglia d'Amore, che l'ebbe col fatolo di marchese; e prima di essa, anche di Ser Gianni

<sup>(1)</sup> Nupoli, presso la vedova di Reule, 1827, pag 57.

Caracciolo. La sua chiesa, sotto il titolo di s. Maria degli Angioli e di s. Teodoro, ha una arcipretura curata; ed abbattuta da terribile tremuoto, venne rifatta a spese del popolo nel 1813, come dalla sua inscrizione.

Ha inoltre una chiesa sollo la invocazione di s. Maria delle Grazie chi è anore congrega; ed in essa leggesi un'altra iscrizione, ricordanle di sesere stata pure di molto migliorita, nella pesie del 1656. Finalmente due altre congreghe solte del 1656. Finalmente due altre congreghe solte del 1656. Finalmente due altre congreghe solte Arcangelo con s. Sebastiano; oltre ad un monte frumentario, restlo da monosignor tailla nel 1764. Giresta initanto ad agginagere, cle s. Mango conen fassato per finolei 38 nel 1532, nel 1535 per 127, nel 1561 per 169, nel 1536 per 210, esta del 1648 per gual numero, enel 1669 per 102; sendo scemata la popolazione per la suddetta per 1650. Oggi questa ascende al numero di anime 169. Se Oggi questa ascende al numero di anime 169.

### XXV. S. POTITO.

Questa ferra, secondo il Bellabona (1), surta nelle perinenzo di Gandida, è comune di 3.º datase nel circondurio di Ghinsano, distretto di Avellino, alondo non distata che solo miglia 4.172. Vellino, di condida, nel pisno di una collina, e la sua aria di Candida, e con gli altri di Parolise, Sorbo ed Atri-padda, Fa feudo della famiglia Galà, originaria di Castrovillari, nella Calabria Gieriore, S. Polito ba mae chiesa arcipretale soto la invozzione di s. Anna chiesa arcipretale soto la invozzione di s.

<sup>(1)</sup> terge-icitate, pag. 43.

tonio di Venna, patrono specialissimo del luego, ed m'altra di s. Antonio da Padova, con ma congrega sotto il itiolo di s. Maria del Seccorso; un monte frumentario cerelto al torno del 1812, e due benefizii denominati di s. Maria delle Grazie e diglia Mauriello, e l'attro della famiglia del Rosa, Questa l'erra serba una missigne reliquia del glorioso santo di cai porta il nome; il quale ebbe i natali nella Sardegna, e riporio la palma del martino sotto l'imperadore Antonino presso Ascoli nelle Paglic. Da ultimo troviamo s. Potito cension el 1638 per fuochi qu; el 80 nel 1669. Ora presenta una popolazione di anime 497.

### XXVI SERRS.

È comune, come ionanzi notammo, aggregato all'altro di Pratola nel 1811, per effetto del real decreto de' 4 maggio dello stesso anno, risguardante la circoscrizione novella delle quattordici provincie del regno, prima del quale Pratola dipendeva da Serra : dista da Avellino, al cui distretto appartiene, miglia 6, e dal capolnogo del suo circondario Montemiletto, miglia 5. Sorge in luogo alpestre, perció di aria sana, e coofioa con Montefalcione, s. Barbato, Candida, e la suddetta Pratola, Fu fendo una volta della famiglia Di Tocco Cantelmo Stuard, e, siccome crediamo, lin da'tempi di Giov Battista Di Tocco primo principe di Montemiletto, che ebbe a moglie Porzia Caracciolo Rossi, figliuola del principe di Avellino Marino I, e Crisostoma Carafa de duchi d'Audria : ed a cui lo sougnuolo mouarca Filippo IV nell'ascen-

مة ان

444 dere al trono di Napoli al 1621, così scrivea :-Nomine illustris D. Joan Bapt. de Tocco, princinis Montis Mileti consanguinci nostri; godendo nerciò co' suoi successori de' privilegii ed esenzione del Jus sigilli nel regno, quia de sanquine regio: il già detto ci viene confermato ancora da tutti gli antichi istrumenti fatti con la illustre casa di Montemiletto fin dal 1601; dove trattandosi di proprietà poste nel territorio di Serra. sempre scrivesi : « sita nel tenimento del Castello a di Serra, appartenente alla Camera Baronale di Serra n. Sicché Castello di Serra era la denominazione propria del paese, ed il Castello era anpunto la dimora de'suoi feudatarii. Fino al 1811, come di sopra notammo. Serra fu capoluogo del comune, e sempre in tal guisa venne denominata. Ha essa una congrega denominata del Ss. Rosario, nna chiesa arcipretale di s. Odeno o Audeno vescovo francese, di cui serba pure la mano, di padronato del detto principo di Montemiletto; il quale in quest'altro comune dell'archidiocesi di Benevento cresse parimente l'antica parrocchiale chiesa di s. Pietro, la quale oggi è aggregata alle rendite di quel collegio, fondato nel 1733. Rinvenghiamo finalmente Serra tassata nel 1532 per fuochi 22, nel 1545 per 16, nel 1561 per 20, nel 1595 per 27, nel 1648 per 38, e nel 1669, pure a causa della peste, per 26. Oggi, indipendentemente da Pratola, offre una popolazione di anime 193; attese le continue emigrazioni, che vi si avverano. .

### XXVII. Souro.

Va compreso tra' comuni di 3. a classe nel circondario di Volturara, distretto di Avellino, nou distando dat primo, che miglia cinque, ed altrettante dall'ultimo. Il suo fabbricato è in luogo quasi erto e montuoso; confinante con Salsa, s. Potito, e s. Stefano; e detto suo fabbricato fu di molto accresciuto, ed ampliato dopo la distruzione del castel di Serpico, lungi circa nu miglio e mezzo. E qui in rapporto a Serpico giova osservare , di aver esso tratto primieramente suo nome, come vuolsi, da un antico tempio, dedicato a Serapide: disabitato Scrpico nel 1469, Sorbo e s. Stefano ne pretesero il dominio, e la dismembrazione della sua baronia avvenne appunto nel 1545, in cui Sorbo rimase venduto a Fabio Gesualdo, passando in seguito ad altri; e da un privilegio di re Ferdinando I d'Aragona del 1463 si rileva di essere stato conceduto a Carluccio Galcuta il castello di Serpico una co' suoi casali, come a lui devoluto , per la felionia di Niccolò Antonio Galeota: Praedictum vero territorium Castri Serpici confinat, et discurrit usanc ad Territorium Serini. usque ad territorium Castri Ulturarii, usque ad locum ubi dicitur lo Arcoazzo, usque ad locum ubi dicitur lo Faito ipsius Carlutii , usque ad territorium Salsae, et usque territorium Atripaldae. Non troyaudosi quindi Serbo nominata fra tali circostanziati confini, fa vedere al certo di aver esso tratta la sua principalissima origine dal distrutto Serpico : e tanto ci vico confermato aucora da quest'altre parole del Di Meo: - «Serpico, Castello disaliitato sopra il Sorbo, s. Stel fano ed Atripalda fin abitalo sino al secolo XV, in cui se ne trova signore Niccolò Gallolta (ma noi vedemmo di sopra invece Galcola). Nella peste del soggente secolo fi desoloto, o gli abitanti sapersitti passarou nel Sorbo, Volturara ec. V. T. X., p. 444 dove dal registro del Borrelli Serpico da Militi II. Si varole il nome por relli Serpico da Militi II. Si varole il nome por

a da Scrapide. a Ció per quanto concerne la primiera origine di Sorbo. In rapporto poi alla sua chiesa, ricaviamo da antiche Platee ed inventarii di curia, quasi le stesse cose: « Questo picciol paese di Sorbo ebbe p origine dalla distruzione del Castel Serpico, che n dista quasi un miglio e mezzo in linea retta , a da questo abitato, ma non se ne conosce l'epoca p precisa; come pure s'ignora l'epoca della caa lata de sagramenti dalla chiesa di s. Pietro di Serpico, in questa di s. Martino in Sorlio, ora diruta. Solo si sa di certo che nel 1 gennan jo 1626, si prese possesso dell'attuale chiesa Matrice parrocchiale esistente, dall'arcinrete Giuseppe Titomanlio, vivendo monsignor Giustiniani e rimasero trasferiti nella suddetta chiesa da a quella di s. Martino i Sagramenti, restando la » surriferita chiesa di s. Pietro in Sernico a Reta toria degli arcipreti pro tempore di Sorbo; ma a di presente, non più esiste. a Nel solo sinodo di monsignor Leone del 1748, troviamo segnato tra gli intervenuti R. Archipresbyter Serpici et Sorbi. Di presente Sorbo ha una magnifica chiesa arcipretale sotto il titolo di Gesù e Maria. Vanta moltre un collegio di pp. Dottrinarii fondato da monsigner Procaccini nel 1712. Pro due confra-

ternite laicali sotto le invocazioni del Ss. Sacramento e della Immacolata Concezione e de' Morti; un monte framentario iostituito da monsignor Latilla nel 1764, e finalmente sette benefizii della Ss. Annunziata di regio padromato, di s. Antonio di Padova della famiglia de Angelis, di s. Maria della Presentazione della famiglia Amatucci, di s. Domenico Soriaco della famiglia Buonomenna, di s. Niccola della famiglia del Campo, di s. Maria di Loreto della famiglia Scarpa, e di s. Maria del Carmine della famiglia Titomanlio. Giovo ricordare da ultimo, essere stato Sorbo, fendo della famiglia Brancaccio, de'principi di Ruffano, e di esser rimasto ceusito nel 1532 per fuochi 56, nel 1545 per 70, nel 1561 per 82, nel 1595 per 136, nel 1648 per 120, e nel 1660 per 65. Ora la sua popolazione ascende alla cifra di 752 anime.

### XXVIII. S. STRFANO.

Posto alle falde di un monte dello stesso nome, è confinante con Serino, Cosionel, e s. Politio. È di presente comune di 3.º classe, not circondario di Atripatda, distretto di Avellino, donde dista miglia 5. Di questa terra troviamo memoria fia di 10.45, io un diploma esistente nell'archivito di s. Sofia in Benevento. Pu feudo dell'altrore nomiata fanigità Zanagara; e, prima delta medienina, dell'altra Gesualdo; ottenendone il titolo di marchece. In quanto poi alla sua chiesa arcipretale, che è posta nel sito più eminente del paese, e dalla cui si pianata l'occhio perclesi in un hollissimo orizonte; benché ampia, è di mediore struta, a tra i vigrii dipidi et hoe dire, havvone

pregevolissimo del Zingaro, rappresentante appunto il martirio di s. Stefano, che con puco accorgimento ne restauri del 1846 si totse dal maggiore altare per collocarvi una nicchia della Vergine. r fu riposto sotto la soffitta del lempio, dove non ebbe più il suo effetto, si marci, e perdettesi. Enumera s, Stefano quattro confraternite laicali, cioè di s. Giovan Battista , Ss. Sagramento , Cuore di Gesà , ed Immacolata Concezione ; un monte frumentario eretto da monsignor Latilla nel 1764. ed un benefizio sotto il titolo di s. Maria del Carmine, di padronato di varie famiglie de Feo. Finalmente rinvenghiamo la terra in disamina tassata nel 1532 per facchi 38, nel 1545 di 47. nel 1561 di 55, nel 1595 per 86, nel 1648 per il numero medesimo, e nel 1669 per quello di 50. Ora dà una populazione di 1732 antine.

### XXIX. STURNO.

E poda alle falde di Frigento, di cui era un tuno cuasti: per costante inatizione ruola i sarfon el 155, especa memoranda per la pesta che inferira, rilaggiandosi gli spaventati abiatori delle virinne terre interno alla cappella di s. Michele Arcangelo. Il paese medesinue rea divisio in atticasti, denominati di Sturno, degli Angioli, del Barono, de Gecci, e dei Grella, Allorde artiunito in amministrazione civile con Frigorio, godeva la percogativa di alternare col comune principale nella nomina degli uffiziali municipali, e quindi in un anno il sindaco el un eletto venivano prescelli tra i cittadini di Frigento, e due eletti tra i cittadini di Frigento, e den celti tra celtati di Sturno; e nell'altro a vicenda

consuetudine durò sino al 1809, in cut i naturali di Siuron feero reclami al rosa Governo per aver sepatala amministrazione, e nel 1 gennajo 1810 renne eretto a comune di 3.- classe. Nel partaggio de heni patrimoniati ebbesi per base la rispettira popolizione, che venne calcolat per Prigento per anime 2700, e per Siurao in 2400; e, benchè nel decreto dell'emicentissimo cardinala carciessoro Orsini, di cui in seguito terceno parola, si fosse accennato che la popolazione de casati fosse nel 1707 di solo anime 200, pur tuttavia nel corsa di un secolo questo numero crebbe oltre il triplo.

specedevansi le nomine nel senso opposto. Tale

La fondazione della parrocchia de'ss. Domenico e Francesco diede parimente luogo ad animate e gravi controversie tra le due popolazioni, dappoiche l'arciprete ed il capitolo di Frigento opponeansi con tutto vigore alla erezione della novella parrocchia in Sturno; fu perciò che, essendosi menata la instanza da parte de detti casali avanti la Sacra Congregazione del Concilio in Roma, venne dalla stessa delegato con lettere del 20 novembre 1698 l'arcivescovo cardinale Orsini di Benevento a procedere nella indicata causa, la qualo venne decisa con sentenza del 18 marzo 1707. Fu dichiarato ancora che la collazione della novella parrocchia si apparteneva al vescovo di Frigento, senza esser sottoposta ad alcuna servità di padronato. La chiesa istessa fu dono del cavaliere Domenieo Caracciolo de' orincipi di Torella, utili signori del luogo per istabilirvi una parrocchia, come rilevasi dall'istrumento del 27 dicembre 1713, per notar Evangelista di s. Niccola ; ma senza dotazione, eccello due cappellanie

STURNO di sua dipendenza, e donò aucora alcuni sacri arredi, ed in fine l'adornò di pregevole dipinto, rappresentante i ss. Domenico e Francesco. La dolazione però venne fatta dal comune , previa offerta di ducati 30, come enunciasi nella cennata sentenza, in cui in tal guisa venne disposto: che, nou essendo tal somma bastevole per la congrua del parroco, il capitolo di Frigento sulle decime sacramentali, che esigea nel tenimento dell'Università, gli avesse somministrato altri annui ducati 20; che esso parroco in segno di ulibidienza avesse offerto al capitolo ed arciprete ogni anno nella festività di s. Marciano libbre quattro di cera lavorata: sentenza che venne confermata dalla Congregazione del Coucilio iu grado di appellazione prodotta dallo stesso capitolo ed arciprete. Nel 1714 l'Università fece assegno alla unova parrocchia della detta annua rendita di ducati 30°, derivante da parecchi capitali, montanti alla cifra di ducati 375, e, come che gl'interessi su tali capitali in seguito soffrirono una non lieve diminuzione, perciò essa di presente corrisponde al parroco a titolo di supplemento di congrua la somma di ducati 28, cioè ducati 8 a compimento di ducati 30, ed altri 20 in surroga di quelli che faceva il capitolo frigentino sulle decime, che rimaste abolitenel 1810, non si volle dal capitolo continuare la prestaziouc. E qui è a notarsi che il primo parroco, creato nel 1714, si fu Alessio Calone di Gesualdo, il quale possede il benefizio sino al 1730, in cui nominato venne arciprete della sua patria. Ila Sturno anche nua chiesa hadiale intitolata all' Arcaugelo s Michele fondata nel 1807 da germani Giuseppe e Pasquale Grella, merce istrumento

del 7 aprile per notar Salvatore Capobianco , dotandola di aunui duc. unu di rendita, con padronato per la nomina dell'abate; il quale in riconoscenza deve nelle duo festività di s. Michele dare l'incenso ai padroni, ed offrir loro mezza libbra di cera lavorata, inter Missarum solemnia. Il fabbricato poi della chiesa fu concesso dall'Università pel solo uso del novello abate nello esercizio del divin culto: ritenendo il dritto padronato comunale che vantava sull'edifiziu medesimo. L'abbadia in parola finalmente ha cura di anime indipendente da quella del parroco de'ss. Domenico e Francesco, e l'abate ed il parroco vestono rocchetto e mozzetta, mentre il paese venne quasi diviso in due eguali rioni, come dal riferito instrumento; da quell'epoca quindi la enra delle anime separatamente si tiene dai due curati, escrcitandola ciascuno nel perimetro delle case assegnate, e quello de'ss. Domenico e Francesco in la esclusiva giurisdizione su gli abitanti ia campagna.

Da ultimo ha Sturno due confraternito sotto de' titoli del Ss. Sacramento e Rosario, ed un monte frumentario cretto da monsignor Latilla nel 1764. La sua popolazione ascende al numero di anime 2405, ed è compresa tuttavia nel circondario di Frigento, distretto di s. Angelo de' Lombardi. distando dal primo un solo miglio, dall'altro 6, e dal camiluogo della provincia 23.

### XXX. SUMMONTE.

È situato alle falde di Montevergine, e perciò di aria rigida, ma salubre: è comune di 3.º classe

e perció nel centro del suo abitato vi rimane tuttavia il suo ben munito castello, come per additare ai posteri di avere il suo nomo occupata una qualche pagina nei fasti del regno. Rinvenghiamo da ultimo la terra in parola, feudo della famiglia

Doria; ed essa, dello stipite di Melfi.

Ha Summonte una chiesa arcipretale, cretta nel 1597, e portata a compimento a spese di quella Università nel 1616; quindi meno antica dell'altra sofio lo stesso titolo della Ss. Annunziata, donata alla detta Università nel 1554 da Lucrezia Soinelli contessa di Oppido e signora della medesima terra di Summonte. Ha pure un monte frumentario fondato nel 1831, e cinque benefizii, il primo dello Spirito Santo di padronato della famiglia Todisco, l'altro di a. Biagio della famiglia Cozzino, di s. Maria delle Grazie, il terzo delle famiglie Pepere e Todisco, il quarto di s. Gennaro della famiglia Ferraro, e l'ultimo di s. Giovanni della famiglia Saracino. Summonte nel 1532, rimase tassato per fuochi 53, nel 1545 per 69, nel 1361 per 82, nel 1595 per 166, nel 1648, per 150, e nel 1669 per 105, a causa della peste del 1656. Ora ha una popolazione di anime 1417.

### XXXI. TAURASI.

E comune di 3 - classe nel circondario di Mirabella, distretto di Ariano, provincia di Avellino; dalla prima dista poce più di z miglia, dall'altro 16, ed altectanto del capoluogo della provincia, ed olto da Frigento, alla uni chiesa cen sotoposto prima del 1812. Questa terra, collocata nel piano di un'amena e bella collina, che domina il Calore, è posta a confine con s. Angelo all'Esca, Montemiletto e s. Mango, e la detta Mirabella. Antichissima è la sua origine, poichè il Cluverio così scrive : Ad dexteram Caloris ripam est perantiquum oppidum Taurasium. Ora dell'antica Taurosia altro non rimane che l'arx de Romani. con gli aggiunti subborghi, dandoci idea della sua prisca grandezza Livio ed Appiano, non che Lucio Floro nella traslazione che fecero de Liguri Apuani in tali contrade dono essere stati soidati dal Monte Anido, perché vinti e soggiogati da' consoli L. Cornclio Celego e C. Bedio Tamfilo nell'anno di Roma 572; e dette contrade son famose ancora col nome di Campi Taurasini, perchè in esse Manio Curio Dentalo qui loco tuto circa Beneventum sedebat. sconfisse Pirro re di Epiro. Troviamo aoi in fine della stessa Taurasia altra inconcussa incontrastabile testimonianza, nell'epitaffio riportato dall'abate Romanelli, e rinvenuto nella tomba de celebri Scipioni nel 1780.

Ora l'uratto del villico in Tonrasi altro non fa che fendere e dare in antichi rottani, o disturbare le ceneri de trapastali, chiuse fa sepoleri di tegole od itolo, essendoi pure in agni tempo discoverte fondamenta di edifizii, ed in particolare d'appresso la cappella di s. Pietro, che formara il centro dell'abitato; essendo stata essa del paese la primiera parrocchia, o rettorià. Edi neveo, prescindendo da tempi della Romana Repubblica, quando Taurasia era tultavia in essere, noi riuvenghiamo di essa acora uemoria in tempi posteriori, ed in particolare ad egot, quando taurasia sentino del particolare ad egot, quando in tamente da Avellino, Prigento e Venosa, rima essa sencenciata del Saronio. E finalmente l'asseviamo che D. Ruggieri, signore di Castelvetere e di Taurasia, diede a' Cavesi la chiesa di s. Barbato nel territorio di Taurasi nell'anno 1189 (1).

La chiesa madre di Taurasi è sotto la invocazione dello specialissimo patrono s. Marciano vescovo di Frigento, e di altri santi. La medesima fu rifatta a volta, con ampio coro e marmorei altari, nel 1745; distruggendosi l'antica, già tempio del paganesimo, e consagrata nel 1150; la qual seconda chiesa fit consagrata nel 1796. La chiesa in disamina è stata sempre ritenula come collegiale, e tale riconosciuta dal De'Franchi in quelle della già diocesi frigentina ; anzi nella Platea della Mensa arcipretale di Taurasi hassi una fede del 18 marzo 1500 del primicerio e notajo apostolico Domenico d'Indico, che tanto egualmente contesta... Quando finalmente la collegiata di Taurasi avesse la sua fondazione ed erezione, ignorasi , mentre la peste del 1656, avendo fatto anche sue vittime la massima parte de' cittadini, ed i canonici tutti che poneano lor vita pe' conforti spirituali agl'infelici vinti dal male, essendosi colà recati degli ecclesiastici stranieri a prestare il servizio divino , essi, henché beneficiati di tale chiesa, ritennero gli usi tutti della medesima, ma senza indossare le canonicali insegne. Finalmente monsignor Benedetto Latilla, de marchesi di Taurasi. prendendo tutto ciò in seria considerazione nella visita del 1758, richiamò in vigore gli antichi privilegii e statuti per la ripctuta chiesa collegiale, e riconcesse le insegne alle dignità e canonici addetti al suo servizio, consistenti in cappa e rocchetto, venendo a quella parimente aggiunta la così detta coda abbreviata nel 1783, e ciò per

<sup>(1)</sup> V. lo stesso autore, vol. XI, pag. 74.

opera del vicario capitolare di Frigento Pasmale Mannella. E così la collegiata di che trattasi, per virtà ancora del Sovraco rescritto del 28 giugno 1826, presenta quattordici canonici, sei cioè maggiori, ed otto minori, e tra' primi vanno compresi anche l'arciprete ed il primicerio, de quali, l'uno, oltre la sua prebenda, percepisce le rendite 'dell'antica badia di s. Pietro che gli servono di congrua, e l'altro similmente quelle del tenue benefizio sotto il titolo di s. Quirico. Ha inoltre Taurasi un'altra pubblica chiesa sotto la invocazione del Ss. Rosario, adorna aoche di buoni marmi e pillure, tra cui un gran quadro della Vergioe con attorno tutti i misteri della Passione del Redentore. opera inapprezzabile dello Zingaro, e nel di sotto la famiglia tutta Ludovisio de' principi di Piombino , siguora del luogo , per avervi essa edificato l'attiguo convento de' soppressi pp. Domenicani. dato poscia ai Minori riformati della provincia di s. Angelo di Puglia.

Vi sono ancora due cappelle, dedicate a' ss. Sebastiano e Roceo la prima, e l'altra a s. Maria delle Grazie; una confraternita laicale, sotto il titolo dell' Immacolata Concezione; un monte frumentario, eretto dal nominato monsignor Latilla nel 1764; e tre beoefizii: di s. Pietro a Castello di padronato del marchese Latilla : di s. Angelo, del vescovo; e di s. Ginseppe, della famiglia Uberti. Notiamo ancora che Tauresi fu sotto il dominio utile de' principi di Prombino e di Venosa, non che della famiglia Carafa d'Aragooa, fino al 1727, nel quale anno passò all'altra de' signori Latitia, il cui ultimo possessore lasciò il titolo di harone, assumendo quello di marchese, accordategli dall'augusta memoria di Ferdinando IV. Fu tale paese tassato nel 1532 per fuochi 100, nel 1545 per 186, nel 1561 per 215, nel 1595 per 227, nel 1648 per un egual numero, e nel 1669 per 111, a cagione della rammentata peste, che diminui la popolazione oltre la metà. Ora la popolazione islessa ascende al numero di 1011 anime.

### XXXII. TAVERNOLA.

'Fu in origine un semplice casale di Atripalda. e vuolsi così detta per esservi stata la Taberna meritoria, ossia un valctudinario per gl' invalidi (1). È oggi costituita in comune di 3.º classe nel circonderio di Atripalda medesima, distretto e provincia di Avellino; serbando da loro l'eguale distanza di miglia 2. Questa picciola terra, egualmente appellata Tavernola , confina con la ripetuta Atripalda nel lato settentrionale, e vicino comune di Bellizzi. Fu fendo, un tempo, della famiglia Caracciolo Arcella, principe di Avellino, e la sua chiesa una volta, come quella di Atripalda, dipendente dal Capitolo di detta città di Avellino (2). Oggi la chiesa istessa, sotto il titolo di s. Felice martire, è arcipretale, ed il suo patronalo appartiene a varii individui : presenta altra pubblica chiesa sotto la invocazione di s. Rocco . varie cappelle . o tre congreghe . tra cui . quella del Rosario; ha finalmente un monte frumentario eretto nel 1764 da monsignor Latilla, e due benefizii denominati di s. Michele Arcangelo, e della Ss. Annunziata, il primo di padronato delle famiglie Carpentiero e Ruggiero, e l'altro soltanto di quest'ultima. È a notarsi che Tavernola nel 1595 fu tassata per fuochi 71. Di presente conta 556 abitanti.



V. Pfonati, vol. 1, lib. 1, cap. 1, pag. 61.
 V. Beliabone, lib. 1, raggue. 1X, pag. 76 e seguen.

### XXXIII. VILLAMAINA.

Va parimento tra' comuni di 3.º classe del Principato Ulteriore, circondario di Frigento, distretto di s. Angelo de' Lombardi , distando dal primo , alla cui diocesi anche un tempo appartenea, miglia 2: dall'altro 6, e dal capoluogo Aveltino miglia 22. Questa terra, posta in luogo alpestre, confina con Rocca s. Felice, Torella, Palerno, e Frigento egualmente. Vuolsi cdificata dalla famiglia Mario Avellinese (1). La sua chiesa matrice è sotto il titolo di s. Maria della Pace, ed è arcipretura curata di regio padronato: è essa scrvita da un clero insignito: n'è principalissimo patrono s. Paolino. Vi sono ancora due altre chiese pubbliche sotto le invocazioni di a. Maria di Costantinopoli e Purgatorio, una confraternita laicalo sotto il litolo della Ss. Appropriata e a. Aptonio di Padova, due benefizii appellati di s. Maria delle Grazic e del Carmine, il primo di padronato del signor Famiglietti di Frigento, e l'altro del signor duca di s. Tcodoro. Fu feudo un tempo della famiglia Caracciolo, duca appunto di s. Teodoro, che l'ebbc col titolo di marchese. Villamaina fu nel 1532 censita per fuochi q5, nel 1541 per 118, nel 1561 per 67, nel 1595 per 94, uel 1648 per 60, e nel 1660 per 21. Ora la sua popolazione è di anime 650. Ci resta da ultimo a notare che Villamaina confina con Rocca s. Felice, ed in quella parte che attacca con la Valle di Ansanto, ha un edifizio per i bagni minerali.

(1) V. Sacco, lungo citato, vol. IV, pag. 173.

FINE DEL SECONDO ED CLTIMO VOLUME.



# ". INDICE

### DEL VOLUME SECONDO

### CONTINUAZIONE DELLA SERIE CRONOLOGICA DE'VESCOVI DI APELLINO.

| XLVII.  | Bartolommeo II Giustiniani - an-<br>no 1626                   |          |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------|
| XLVIII. | Lorenzo Pollicini — anno 1653.                                | 17       |
| XLIX.   | Tommaso II Brancaccio anno                                    |          |
| L.      | 1656                                                          | 37       |
|         | rico Regolare - anno 1670                                     | 43<br>46 |
| LT.     | Carlo Pellegrini - anno 1673.                                 | Ă6       |
| LII.    | Francesco III Scanegata — anno                                |          |
| LIII.   | 1679 Emmanuele Cicatelli canonico                             | Ď2       |
| LIV.    | teologo napolitano— anno 1700. Pietro Alessandro Procaccini — | 63       |
|         | anno 1704                                                     | 71       |
| LV.     | Francesco Antonio Finy cardinale                              | ,.       |
|         | di S. R. C anno 1722                                          | 81       |
| LVI.    | Fra Cherubino Tommaso Nobilio-                                |          |
|         | ne dell'Ordine de' Predicatori                                |          |
|         | enno 1726                                                     | 0.1      |

| 438    | INDICE                                                                                                    |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LVII.  | Giovan Paolo Torti Rogadei abate,<br>e procurator generale della Con-<br>gregazione Benedettina di Monte- |  |
| LVIII. | vergine — anno 1726 94<br>Antonio Maria Carafa della Spina                                                |  |
|        | Chierico Regolare - anno 1742. 135                                                                        |  |
| · LIX. | Fra Felice Leone generale del-                                                                            |  |
|        | l'Ordine degli eremitani di s. A-                                                                         |  |
|        | gostino — anno 1745 140                                                                                   |  |
| LX.    | Benedetto II Latilla abate gene-                                                                          |  |
|        | rale de Canonici Regolari Late-                                                                           |  |
|        | ranensi anno 1754 161                                                                                     |  |
| LXI.   | Gioacchino Martinez anno 1760. 170                                                                        |  |
| LXII.  | Sebastiano de Rosa-anno 1792. 186                                                                         |  |
| LXIII. | Domenico Novi Ciavarria - an-                                                                             |  |
|        | no 1818 218                                                                                               |  |
| LXIV.  | Fra Giuseppe Palma priore ge-<br>nerale dell' Ordine de' Carmelita-                                       |  |
|        | ni calzati anno 1843 240                                                                                  |  |
| LXV.   | Fra Giuseppe Maria Maniscalco                                                                             |  |
|        | Ministro generale di tutto l'Or-                                                                          |  |
|        | dine de Minori Francescani- an-                                                                           |  |
|        |                                                                                                           |  |

no 1844. . . . . . . . . . . . 259 Francesco IV Gallo—anno 1855. 318

LXVI.

INDICE 439

# SERIE CRONOLOGICA

#### DE VESCOVI DI PRIGENTO

SIÀ CONCATTERRALE DI AVELLINO

| Cenno  | storico intorno alla chiesa di |
|--------|--------------------------------|
| Frig   | ento pag. 329 a 339            |
| L.     | S. Marciano - anno 440 . 340   |
| п.     | N — anno 1061 341              |
| ш.     | Engellino- anno 1082 342       |
| IV.    | N — aooo 1119 id.              |
| V.     | Giovanni L anno 1142 . 343     |
| VΙ.    | Giaquinto - anoo 1179 344      |
| VII.   | Agapito - aono 1189 345        |
| VЩ.    | Martino I - anno 346           |
| IX.    | Giovanni II - anno 1234 347    |
| х.     | Giovanni III - anno 1252 . id. |
| XI.    | Giacomo I - anno 1254 348      |
| XII.   | B , - anno 1257 id.            |
| XIII.  | N — anno 1294 350              |
| XIV.   | Gentile - anno 1300 351        |
| XV.    | Ruggiero d'Arminio Monforte -  |
|        | anoo 1307 352                  |
| XVI.   | Pietro — anno 1343,            |
| XVII.  | Cristiano - anon 1348 357      |
| XVIII. |                                |
|        | stiniano ango 1348 . id.       |
| XIX.   | Giacomo II - anno 1370 358     |
| XX.    | Martino II - anno 1399 359     |
| XXI.   | Giovanni IV Caracciolo anno    |
|        |                                |

| 440    | INDICE                        |     |
|--------|-------------------------------|-----|
| XXII.  | Gaspare - anno 1424           | 36o |
| XXIII. | Battista Ventura o Bonaventu- |     |
|        | ra — anno 1455 . "            | id. |
| XXIV.  | Gabriello Settario o Setario  |     |
|        | anno 1510                     | id. |
| XXV.   | Fra Angelo Madrigana d'Ordine |     |
|        | ignoto — anno 1500            | 26. |

### DESCRIZIONE

DE, Phoenii Defry Diocesi. Bi vaeppiiso Eigenysdyll aj Berto Elvado

|        | ANTICO COME .  | SPL I | манияна |   |              |
|--------|----------------|-------|---------|---|--------------|
| L.     | Ajello .       |       |         |   | 364          |
| II.    | Atripalda .    |       |         |   | . 365        |
| III.   | Bellizzi :     |       |         | 2 | . 36g        |
| IV:    | Candida .      |       |         |   | 371          |
| V.     | Capriglia.     |       |         |   | 573          |
| VI.    | Cesinale .     |       | •       |   | . 376        |
| VII.   | Fontanarosa    | •     | •       | ÷ | 377          |
| Ϋ́Ш.   | Frigento .     | •     | •       | • | . 379        |
| IX.    | Gesualdo .     | •     |         | • | 382          |
| Χ.     | Grottaminarda  | •     | •       | • | 386          |
| хi.    |                | •     | •       | • | 38g          |
|        | Luogosano      | •     |         |   | 300          |
| XII.   | Manucalzati    |       |         |   |              |
| XIII.  | Mirabella.     |       |         |   | . 592        |
| XIV.   | Monteforte.    |       |         |   | . 395        |
| XV.    | Montefredano   |       | i i     |   | . 400        |
| XVI.   | Parolise .     |       |         |   | . <u>401</u> |
| XVII.  | Paterne .      |       |         |   | . 4o3        |
| XVIII. | Prata .        |       |         |   | 408          |
| XIX.   | Pratola .      |       |         |   | 410          |
| XX.    | Rocca s. Felic |       | •       | • | Are          |
| XXI.   | Salsa .        |       |         | • | 415          |
| AAI.   | Duiga .        | •     | •       | , | 413          |

|         |            | INDICE   |   |    | 441    |
|---------|------------|----------|---|----|--------|
| XXII.   | S. Angelo  | all'Esca |   |    | . 416  |
| XXIII.  | S. Barbato |          | w | 26 | . 417  |
| XXIV.   | S. Mange.  |          |   |    | . 419  |
| XXV.    | S. Potito. | 9        |   | W. | . 420  |
| XXVI.   | Serra .    |          |   | 2  | . 421  |
| XXVII.  | Sorbo      | let .    |   | v  | . 423  |
| XXVIII. | S. Stefano |          |   |    | . 425  |
| XXIX.   | Sturno .   |          |   | 10 | . 426  |
| XXX.    | Summonte   |          |   | ¥  | . 420  |
| XXXI.   | Taurasi .  |          | 2 | >  | . 43 r |
| XXXII.  | Tavernola. | w        |   | м  | . 435  |
| хххи.   | Villamaina | *        | H | ж  | - 436  |

## TAVOLA DELLE CORREZIONI

### AL VOLUME IL

|  | Pag  | i lin.         | Errori            | Corresioni      |  |  |  |  |  |
|--|------|----------------|-------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
|  | 5.   | 27.            | namero            | numero          |  |  |  |  |  |
|  | 60.  | idem           | SPENSERATI        | SPENSIERATI     |  |  |  |  |  |
|  | 93.  | 39.            | Мимонии потовлени | Мамони историск |  |  |  |  |  |
|  | 112. | 29.            | la qualque.       | il quale        |  |  |  |  |  |
|  | 347. | 1.             | semimarfo         | terninacio      |  |  |  |  |  |
|  | 270. | (in principio) | PRA GLUSTPPE      | PRA GIUNEPPE    |  |  |  |  |  |
|  | 374. | 24.            | 1106              | 4116            |  |  |  |  |  |
|  | 405. | 4.             | XVI PATERNO       | XVII PATERNO    |  |  |  |  |  |
|  | 415. | 34.            | NORMANIE          | NORMANNE SI-    |  |  |  |  |  |
|  |      |                |                   |                 |  |  |  |  |  |

# ELENCO DEGLI ASSOCIATI

### ALLA PRESENTE OPERA.

A

Aceroese canonico Angelo
Baffrele. Pietra de Pusi.
Acierno Ginvaoni. Monteforte.

Accomando avvocato Ciriaco Avellino. Acqua (dell') arciprete Agnello, segretario del elero di Avellino.

Addonizio (d') Abate Michelangeto. Pietra de Fosi. Adinoffi monsignor Michele, venevo di Nusco.

Adinnifi avvocato Trifune.
Arellino.
Aldorasi Carmine. Genualdo.
Amstucci canonico Donato.

Amedeo sacerdota Donato.

Alonteforte.

Angelini Michele.

Boonalbergo.

Angelini Raffacie. Idem. Archivio capitolare di Frigento. Arciprate di Tavernolo.

gento.
Arciprete di Tavernola.
Arminia Luigi. Trevica.
Astrominico cannaico teologo
Pesquale. Nusco.

В

Baldassarre suor Maria Metilde ,badessa del monastero di Citta a. Angelo. Ballerino cannnien penitenziere Pietro. Avellino. Balestrieri Federigo. *Idem.* Barburo p. Gactano. s. Pre-

Barbaro p. Gactano, s. Pretro a Cesarano. Barbaro sacerdote Francesco. Saverio. Avellino. Barbatelli Achille. Licon

Barbatelli Achille. Idem.
Barra Medestino. Idem.
Barra avvocato Pompilio. Id.
Barone Onolio. Idem.
Barretta canonico teologo Alfonso Maria. Frigento.

Bererdi shate Francesco, San Niccola la Barcola, Balila (de) Alessio, consigliere d'Intendenza, Napoli,

Biancardi erchitetto Carmine. Avellino. Bianco socerdnie Niccola. Fontonarosa. Biasi (de) sacerdnie Errico.

Avellino, Biblioteca de pp. Biformati dl s. Pietro ad Aram. Napoli. Biblioteca di quelli di Serino. Biblioteca de pp. del real Car-

Bolloteca de pp. del real Carmine Maggiore in Napoll. Bouito avrocato Giuseppe. Avellino. Borzoli avrocato Tito. Idem.

Bruos (dells) Caetano. Idem. C

Campo (del) sacerdote Carlo.

Canonico sacerdote Gisseppe, regio professoro. Napoti. Caperió Gisseppe. Avellino. Carelli sacerdote Francesco Saverio. Avellino. Cavelli monalenet Luit pro-

Cavelli monsignar Luigi protonotario apostolico, e vicario gonerale della diocesi di Avellino. Cennamo Giuseppe, Avellino. Cenumo Luigi. Atripalda. Cessari Autonio. Avellino. Chizico sacerdota Giovanni.

Crahurri Luigi. Avellino.
Gindolo Domenico. Potito.
Clemente Giuseppo. Cervinara.
Cocchia architetta Niccola.
Idem.

Cocchia secerdote Niccola. Id.
Cogliam Giovanni. GratLaminarda.
Cocchia Pasquale. Cestinale.
Collegiata Insigne di n. Micollegiata Value de la competenza di Città s. Augelo.

Concillis (de) Giuseppe.

Avellino,
Concillis (de) Niccola. Idem.
Coofetti avvocato Sacrio.

Città s. Angelo.
Congregazione di S. M. Joco-

Congregazione di S. M. Iocoronata di Costantinopoli.

Avellino,
Conservatorio dell'Immacolatu
Couceziune di Avellino.
Criscuoli avvocato Biagio.

Aveitano. Cunzo (de) sacerdote Vito. Monteforte.

Deldda rei erendissimo fra Pie- co di

tro Paolo , generale dell' Ordine di s. Giovanni di Dio. Roma. Dominicia (de) sacerdote Errica. Avellino. Dragoni eddomodario Antonio. Nusco.

E

Emilio (d') arrocato Vinceazo. Napoli. Ecnesti car. Luigi. Roms. Esterni car. Ottavio. Lecce.

· F Falcone Pietro Paolo.

Flumarl,
Famiglietti arciprete Ferdinando. Paterno,
Farina Carmine. Atripalda,
Feo (de) arrocato Emiddio.
Aveilino,
Feo (de) dottor fisico Mode-

Fee (de) dotter inne Monestino. Idem. Fee (de) Raffeelo, Idem. Festa Vincenzo. Idem. Filidei Lorenzo, consigiere d'Intendenzo. Friidei avvocato Salvatore. Id.

Ficelli Rocco,
Flammia Gennaro.
Frigento.
Forgone canonico
Gluseppu.
Gesualdo.
Franco (del) avvocato Franco

Franco (del) Pasquale, comigliere d'Intendenza. Idem, Frieri Erberto. Cairano. Fusco arciprete Pasquale. a. Giorgro la Melara.

G Galasso Luca, Avellino.

Galasso Loca. Avellino. Galasso Niccola Maria, sindadi Avellino. Galassa canopico Pietro.

Avelling. Galasso parroco Domenico.

Picarelli Galeota Modestino. Idem. Gallo eagonico Salvatove. Montemarane.

Gallo sacerdote Carmine. Mouteforte. Gotti eddomađario Amato. Nusco.

Gaudio (del) canonico Viocen-\*\* Avelting. Germani Luigi. a. Giovelo la Molara.

Girardi monsignor Ferdinando, vescovo di Sesso. Greco Giacinto. Avelling. Greco Leopoldo. Destala

Grieco canonico Francesco Autonlo Bonito. Grella Federigo, consigliere proviociale. Stovio. Grella sacerdote Gioscope Nic-

Liem. Grillo arciprete Pasquale, rettore del Seminario di Avellino. Grosso (del) Filippo. Grotia-

Guerra sacerdote Stanisleo.

minardo.

Avellinu.

Hospes marchese Luigi.

Firenze.

Imparato canonico Reffaele. Nusco.

Jandolf arcidiscono Evancesco Satura Avaition Jaudoli Modestino. Idem. Januarchino Angeto Michele. Stovno

Jascone caponico Alfonso. Zuncok Jelardi Niccola. a. Marco de Cavoti.

Joanus (de) Alfouso, Candida. Jesu (de) canonico Sabato. Pietro de Fusi. Jorio (de) cay Filippo Nanoll.

Julis (de) Francesco Saverio. Buconlbergo. ۲.

Laudonia sacerdole Viucenzo. Avellion. Laurenzano Scipione.

Atripalda. Lerro Fvancesco. Salsa. Losehi Achitle. Atvipalda. Luca (de) canonico Giuseppe, Macocalzati. Luca (de) avvocato Pirro Gio-Avelling.

Luougo avvocalo Carlo, Idem.

Mayano sacerdote Maytino. Monteforte. Maychegiani Donato, regio abate della chiesa di Bisenti. Masinis[de]Gennaro, Avellino,

Marotta arrocato Giuseppe. Idem. Marotta sacerdote Pasquale.

Idem. Masacci avvocato Giovanni. Idem

Maytini arciprete Domenico Antonio Montaperto. Mastantuoni sacerdote Cinseppc. Avelling.

Maziarelli Andrea. Pietra de Fari. Medici (de) Giuseppe , principe d' Ottajano. Napoli. Meoli avvocato Carlo Marla. Avellino. Mirabelli Centurione com-

Mirabelli Cesturiane commendatore Pasquale, Intendente di Avellino, Motinaro Viacenzo. Tocco, Monastero di Mootevergine,

per 2 esempiari.

Monastero delle Carmelitane
di Avellino,

Montiert avvocato Francesco

Maria. Avellino.
Montuori avvocato Francesco
Montuori avvocato Nircola.

Musis (de) Michele. a. An-

gelo all'Esca,

Nepoli (de) Corlo María. Valle di Avellino. Napolitano monsignor Luigi vescovo di Lucedonia.

Vescovo di Lucedonia. Napolitano sacerdote Niccola. Avelliuo. Nardovino canonico primicerio Marclano. Frigento.

O Profilop.

Oresti conte Luigi. Roma. le Pir. reit
Oltavioni s-cerdole Modestidi Aveilino.

Ognibene cav. Luigi, Firenze.
P
Padiglione Alessandro. For

Padiglione Alessandro, Furino, Pappone canonico primicerio Audrea, Apice,

Parascandolo sacerdote Luigi, professore del liceo arcivescovile. Napoli.

Pascucci canonico Adelfo.
Frigento.
Poscucci canonico Raffacte.
Pietra del Fasi.
Pascucci Autonico

Pascucci Autonio. Idem.
Policechia sacerdote Nunzio.
Avellino.
Pelleschia sacerdote Raffacle.

Perrelli Domenico.

Buonalbergo.
Pellegrino Ciriaco. Avellino.
Pento Giovanni. Fontanarosa.
Petrilli Francesco. Travico.
Picone areiprete Giuseppe.
5. Polito.
Picmonte sacerdute Giuseppe.

Aveiline.
Pisapia arciprete Vincenzo
Gesualdo.
Piscopo avvocato Domenico.

Aveilloo.
Preziosi succedote Dionigi.
Riem.
Preziosi parroco Mario. Id.
Preziosi Agostino. Prata.
Protri reverendassimo fra Girolamo, generale de Carmelitani

eaizati. Roms.
Procaccini Mariauna. Citta
s. Angelo.
Profilop.Veniesiaodelle Seuule Pie, reitore del real Collegiu

Q

Quadrari succrdoie Giustino, regio professore. Napoli. Quaranta commendatore Berpando, reg o professore. Idem.

Quínzio cav. Sergio.

Ruma.

Reimondi Attonasio. Ma-

Ranucci canonico Antonio.

Avelino.
Ranucci canonico Saverio.

Renzis (de) Pietro. Paterno. Rigione ascerdote Nicodemo. Avellino.

Rizzo arciprete Goelano. Montefredano. Roca architetto Federigo. Avellico.

Roca Carlo. Idem.
Bocco Giovan Battista.

a. Martino V.C.
Rossi avvocato Francesco.
Avellino.
Rossi Generoso.
Rubillo saccidoto Alfonio.

Idem.
S
Salomone monsignor Antonio.

vescovo di Mozzara. Solzarulo arciprete Luigi. Lioni.

Scalera Camillo. Fontanarosa. Sannicola cav. Giovanni.

Venafro. Santolí G'ovanni. Taurasí. Seminario di Avellino. Seminario di Lacedoni».

Seminario di Nusco. Seminario di Manfredonia. Scaleta Pasquale, Fontanarosa. Sapia Olturio. Avellino. Scherillo Saverio. Lapio. Sepu doi tor fisico Raffaele.

s. Aagelo de Lomberdi. Sessa Fiderico. Airipalda. Sumonchi Aitabello. Aveillae. Suiva (de) socerdote Gaetono. Idem.

Simeone sacerdote Stanisho.

Siniscalchi avvocato Giovanni. Idem. Soldi avvocato Serafino.

Solimene architetto Alfonso.

Idem.
Solimene Cambilo.

Idem.

Solimene Cambilo. Idem. Solimeno avvocato Satello. Idem.

Solimeno Michelangelo. Id.
Spagnuolo sacerdote Ciriaco.
Idem.
Speranza Errico. Idem.
Socranza architetto Giosuò.

Stanchi sacerdote Andrea. Gesualdo.

Stanco abete Luigi. Siurno. Steduti cav. Alessio. Trapani.

Taglialatela monsigner Vincenzo, orcivescovo di Manfredonia, per 12 osemplari.

Tange Vincenzo. Avellino. Tango architetto Felice. Avellino.

Tanghi Raffaele. Idem. Testa canonico penitenziero Froncesco Saverlo. Frigento.

Testa canonico Niccola.

Avellino.

Testa architetto Ferdinando.

Tocco (dl) Cantelmo Stuard Francesco, principe dl Moolemiletto. Napoli. Testa canonico Luigi. Idem. Testa avrocato Posquale. Id.

Teta canonico arciprete Guaacppe Nusco. Tulimieri canonico Francesco

Saverio. Avellino. Tulimiero parroco Federico. Idem.

5680859

#### ELENCO DEGLI ASSOCIATI

Tulimiero sacerdote Gioseppe. Liem. Vicariis (de) Giuseppe. Avellioo. Vicariis (de) Pasquale. Villanova. Villani shita Vinceppe.

Ungaro Cesare. Galtipoli. Umili Lorenzo. Napolt.

Villani avvecato Francesco. Avellino. Verrusio Michele. Montesarrbio.

Gespaldo.

Valente arciprete Pellegrino.
Belliggi.
Valentino sacerdote Ocofrio.

Vitale cav. Michele, vice-presidente di G. C. Criminale. Napoli. Vitale sacerdote Ottaviaco. Cesinale.

Valle di Avellino.

Valla cav. Ulrico , segretario
generale dell' Intendenza di A-

Cesinale.
Volpe fra Girolamo, priore de'
pp. Pisaoi. Napoti.

generale dell'Intendenza di A- Votpe vellino. pp. Pisa-

# CONSIGRIO CENERALE

### A DOBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 14 Febbrajo 1855.

Vieta he domanda del phopogio Permocesco Osvero rel Lastelano, cou che las chiesto di porte a salampa l'opera intellatais. Storia colla kaltetale di Avallino, o dei suel Petatori, con therri moltata dei Distrupullata in di Bonevento, del Cavathore d'unexpepe Xigarchili, tre li parcor del Bregio flexico atgonico.

into Protofor Topera indicata si stampi; poro non spermette che Topera indicata si stampi; poro non si pubblichi senza un secondo permesso, che uon ai dara, se prima le siceso l'egglo tlevisore non avva attestio da ner riconoscilio non lordonidossor l'impressione uniforme all'originale approvate.

II Consultore di Stato Presidente Provvisorio Il Segretario Generale Guerrepe Piermocolla

30. Biografia degli nomini illustri della città di Avelling. 28. Compenda storico del Drako Romago. 29. Istoria curile di Avellino. 26. Epiezola alla rimomata accademia di Vernoa. 27. Ducenzo in lode della Pomificia Romana Accademia di Archeologia.

tore in Aveilino, ZD. Hitastrazione di taluni oggotte de solichità ezistenti nel Musco dell'au-OPERE INEDITE

.8681 ,9Mg. gest de vescorei de Erigendo, e da una cestita descricione do' imegis omic di presenta rieno composta la prima — Moport, dalla atmoperita del Vo"(right a through a friencing Paris, 1817).

30. Monoira andra John Paris (1817).

30. Monoira andra John Paris (1817).

31. Monoira andra John Paris (1816).

32. Monoira andra Arallma, and present a friend through the friend present andra (1818).

33. Monoira (1818). Openiora (1818).

34. Storin dallo Caludha di Arallma e dei companiora andra (1818).

46. Recumplish della Caludha di Arallma e dei companiora (1818).

Ocean carrier did not described by a contracting a copie of contracting to the properties as a properties as a properties of a contracting and a contracting and a contraction of the co

As in destroyed the many extent of the overly Chair in Systems (1994; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 1974; 19

core, all configuration of the configuration of the

at Lengt Bernott, 1864.
At Discuss sull. Tipografa Aveillinese — Report, pc' tipt of Francesco Ross., 1864.
The protection degli suggest Branoux secondara mile estence, alle let-

Interest forming the contract kine are water shown to a city, 27 (14), clearly labelly object the kine and the contract kine and the contract kine and the forming the angular transpear in the contract kine and kine and contract kine and contract

1.15 and it is diving a bloom of a land in a prevent in the order of purions of a purion o

T. II. 63 fen fet Centes, 1860. "wegoun allia, contient. - 0481 olings & 36 extension lieu ceiller A in 10. Smila reproduzione de heachs, Duretres lette al Cocaughe Distribulte. pografia di Sandulli e Guerriero, 1800.

telenon. Lette nella ternata de' 16 luglio 1833. - Aprili no, dalla "1-9. Discorso in lode dell' Accademia Plorimontana degli Inveglatei di Mnodel Cemio, 1840. sticede estran dalla fluista Mapolitina - Arellina, della ingegrapa estrono

de 7 aprile 1839. Seconds ediginas acreseivia di adnotazioni a di an racio. Discorra letto al Cocasgito Distrettuale di Avellure notil attantanza 8. Det Carcero centrale di Principato Ultersere, e del modo come miglio-Pografia della Sibilia, 1838. Principale Ulteriore aell' schman de' 25 gennajo 1838 - Nopoll, 11-

ace e Consultors del Regne, Letto alla Reals Società Economica del 7. Elega lenebre di Mensigner Gio. Caxinto Ressi Arcivescore di Duna. dalli et Xenertt Guerriero, 1651. 6. Streite an Aceterita Countyines - Abellini, an ignit Bominiel Son-

- Napoli, tipografia della Sibilla, 1837. ,TESt elerdes 32' so aleanot allen anoslednest ib italigorn! Igsbanernom 5. Elegio lunchen dell' Abate Pittere Bianco, Letto all Accelemit Fori-. 8281, nerseilfe alteb agergegte, ilogen - edertil ni seg in orgged . T Intendence, 1836.

due Sieilin - dreiline, preus i seeis Sandulli e Guerriere lipografi del-3. Ode in morte di Manta Carerran on Savora Megion del Megno dello Courriers tapografi dell' Intendenza, 1836. cipe creditario dello due Stellio - Aretituo, presso I mesi Sandulli o re la Gastiesima missita di S. A. B. Francesco Mana Lesiesco Prinnande deila Citta di Avellino la notte do' 20 genaujo 1836 per relebra-2. Raggunglie della Gran Ferta di tollo segnita nel Real Tentro Fertal-

10° 1823. -seld bab algergang, tingah. -- 1681 undersoib at lan uningas ernorraf 1. Canto per la solonne insegurazione ilel Real Collegio di Principalo UI.

### DI VAEITIZO

### CLEREPE RIGARELLI

BRE CAVAIRE

#### OPERE PUBBLICATE



### PREZZO

## DELL' OPERA

| Per | gli as | sociati,<br>associati | duc. |   | ٠ |   | z |   | 2,0 |
|-----|--------|-----------------------|------|---|---|---|---|---|-----|
| Per | i non  | associali             | •    | ٨ | - | ٩ | • | • | 2,4 |

### SI VENDE

- In Avellino, in casa dell' Autore, e presso i librai Raffaele Persico e Andrea Farina;
- In Napoli , in casa dell'avvocato Giovanni Zigarelli, fratello dell'Autore, vico del Nilo, n.º 17, p. p. ; nella Stamperia del Vaglio, vico del Nilo, n.º 26, p. p.; e presso i principali librai.



